







# LUISA STROZZI

# STORIA FIGRENTINA DEL SECOLO XVI

QUARTA EDIZIONE SULLA TERZA DELL'AUTORE





NAPOLI

DALLA TIPOGRAFIA DI NICCOLA VANSPANDOCH E C.
1539



## ALL ORNATISSIMA DONNA

LA CONTESSA

# M. DI CIRCOTAT

NATA BARONESSA

## KLUSTINE DI MOSCA

ELECTROLE VE

# PREGIATISSIMA AMICA

Debitore della conoscenza vostra ad uno degli uomini, che più notrano le lettere in Europa; riguarderò sempre come una gran sorte la benevo-lenza con cni voleste concedermi la vostra amicizia. Dotatadi uningegno straordinario, e di più istrutta come siete al di sopra del sesso e dell'età; non solo da Voisiattingono facilmente quelle disparate nozioni; che son difficii a trovarsi nei libri; ma, pocendo fra loro paragonare le differenti opere dei sommi uonini, che fiorirono presso le culte nazioni; siete più degn'altro in caso di pronuziare un difficia caso di roccurizare un resono dell'entire con consenio con caso di pronuziare un caso di pronuziare un montante dell'entire della contra con contra c

(1) Glò avvenne sino dal 1808. Il primo argomento da me seelto per trattarsi era Enasso. La prova ( quanto il fatto non fosse notoro fra i miei amici) Irovasi in due lettero del Cav. Pindemonte del 23 Gennajo 1808, e 19 Agosto 1809, che vedramo in breve la luce nella

retto giudizio, senza timore di essere ingannata da una presontnosa ignoranza, o trascinata da un gusto fallace.

La prima Voi foste, a cui volliesporre il modo col quale intendeva di fare in Italia rivivere il Romanzo Storico, modo già da me concepito da lunghissimo tempo (1); e che potrà esser biasimato sì come inconveniente, ma non mi potràessere impugnato come proprio. Consiste esso nello segliere un fatto vero, e d'espordo con tutte le sue circostanze istoriche tanto vere (2), che verisistoriche tanto vere (2), che verisi-

Collezione Epistolare dei Sigg. Fusi e Resnati di Milano.

(2) Al contrario di Walter Scott, che per lo più tratta un fatto finto, innestandovi circustanze istoriche e vere,

mili, non tralasciando veruno artifizio, nè occasione onde porre sotto gli occhi dei lettori quanto nella politica, nelle lettere e nell'arti avvenne in quel tempo, e quanto può, col mezzo del diletto, giovare alla loro istruzione. Così fu esposta la Monaca DI MONZA, intorno a cui finsi tutto quello, che potea servire e far conoscere la storia letteraria e civiledella Toscana in quell'epoca.

Certamente, io doveva pel primo esser persuaso, che l'azione potea stare, senza le digressioni che ivi ponevano drammaticamente molte istoriche particolarità sotto gli occhi; mariflettendo, che anche il libro del Cervantes non che quello del Le Sage, star potrebbero senza tanti Racconti e Novelle, (e non per questo biasimati sono quei veri portenti dell'arte) mi confidai, che se il mio era difetto, sarebbe stato non solo compensato dall'utilità, ma vinto dalla simpatia, che ispirato avrebbero i personaggi da me condotti in iscena. Nè m'ingannai nel supposto. Il Tra- di grandissimo ingegno. dutiore Francese confessa, che dopo essersi prefisso di troncare varie digressioni e particolarità, senza le quali potea rimanere l'azione, se ne astenne quindi, mosso dalle lodi (egli dice) che si davano ai luoghi ap-

primere. Lo stesso presso a poco avvenne in Alemagna (3).

Innanzi che fosse quel mio primo lavoro fatto di pubblica ragione; Voi foste interamente dell'opinione mia; mi confortaste a proseguire: e fra i varj argomenti da me posti a parte, dimostrato avendo desiderio, che io trattassi di preferenza quello della Luisa Strozzi; or che dopo molte fatiche mi è avvenuto di compierlo, come cosa da Voi prescelta, essa vi appartiene per molti titoli; e quindi a Voi la consacro.

Essa non è una donna immaginaria formata dalla fantasia d'uno Scrittore, come la Clarice, o la Rebecca; ma quale io la presento, appartenne a quegli orribili tempi, dove splendido era il vizio; dove la bassezza cominciava a chiamarsi prudenza, e politica la slealtà. Fra tutti gli Storici, che ne hanno parlato, preferisco di qui recare le poche paroledel Mecatti, che la chiama Donna d'incomparabile virtù, di estrema bellezza. e

Pietosissima è la sua storia: c crudele il suo fine. Figlia di quello che furiguardato come il primo cittadino d'Italia, sorella d'uno dei suoi più celebri guerrieri, e cugina della famosa Caterina, che ascese al trono punto, che avea in animo di sop- di Francia; potrò essere accusato

(3) Duolmi di dovere avvertire che nella versione francese del Sig. Cohen sono occorsi tanti errori, che in moltissimi luoghi mi fan dire il contrario. Null'ostante non gli son meno grato delle onorevoli espressioni con cui parla

di me pella prefazione. La versione tedesca, pubblicata dal Sig. Lessman a Berlino, è molto elegante, ma raccorciata in varj luoghi; e perció ne fu fatta una traduzione esattissima a Lipsia, senza nome di traduttore.

sua poea importanza.

Dissi di sopra, che mio intendimento era stato di fare in Italia rivivere il Romanzo Storico: e certamente nulla dissi di nuovo per coloro che sanno: ma, per nostra sventura, siamo in tempi ne'quali non debbesi temere il giudizio dei pochi sapienti ma quello bensì dei moltissimi; che, assai poco sapendo, sentenziano però come se tutto sapessero.

l'esposizione di un fatto vero con cir- rentino, che sono storia pretta (7), costanze verisimili , e con abbelli- e non altro. menti d'immaginazione, non solo è ricchezze della lingua nostra,

stampa, per quanto io sappia, è crescere il diletto fosse tra noi cosa l'Istoria d'Ippolito Buondelmonte e nuova l'unione del finto col vero; ho d'Eleonora de' Bardi, che porta la alla storia civile aggiunto le arti e data del 1471 (4); il secondo, i le lettere; le quali tanto ad essa in-Reali di Francia, che videro la luce trinseche sono, che facevano dire venti anni dono in Modena: nell'uno ad un mio vecchio amico, esser l'Ie nell'altro dei quali intorno ai fatti taliana Storia, senza lettere ed arti, veri sono intessute particolarità ve- una Primavera senza fiori. risimili e finte: e sanno gl'Inglesi, o per dir meglio sa tutta Europa, che così facendo, sono andato incontro prima d'aver destato le lagrime sulle a gravissime difficoltà. Conducendo britanniche scene, aveano le Avven- per lo più in iscena personaggi sto-

dell'imperizia con cui trattato avrò ture di Giulietta e Romeo fatto pall'argomento, ma non incolpato della pitar molti cuori nella narrazione italiana di Luigi da Porto.

Ma quando anche questi mancassero, e quando da pochi mesi in qua pubblicate non si fossero le Avventure del Siciliano (5), che tutti li precede, dimanderò che cosa sono, se non brevi storici romanzi, e la più parte delle Novelle del Boccaccio (6), e varie del Sacchetti e non poche del Bandello? Che più? tanto storiche sono molte Novelle della Il Romanzo Storico, adunque, cioè Seconda Parte di Ser Giovanni Fio-

Tolto avendo così dai nostri antid'origine italiana, ma forma una delle chi il modello, e ridendo di coloro, che al nome di Romanzo Storico i-Il primo di essi a conoscersi a narcano le ciglia, quasichè per ac-

Nonvoglio però dissimularmi che,

<sup>(4)</sup> Eccone il titolo: « Historietta Amorosa » te. 1832. » » tra Lionora de Bardi e Hippolito Bondelmon-» te di Firenze: 1471. » Senza luogo, nè nome di stampatore, De Bure, N. 3765.

<sup>(5) «</sup> L'avventuroso Ciciliano, di Busone da w Gubbio, Romanzo Storico scritto nel Mccent, » per la prima volta pubblicato da G. F. Nott,

<sup>»</sup> Socio dell'Accademia d'Antichità di Londra. » Firenze, dalla tipografia all'insegna di Dan-

<sup>(6)</sup> Scrivo cose notissime, Veggasi il Manni, Storia del Decamerone.

<sup>(7)</sup> Il Poggiali aveva detto che molte Novelle di Ser Giovanni corrispondono coi fatti nar-rati dal Malaspini, e dal Villani. Io ho riscontralo che vi si usano pressochè le siesse parole. Non è questo il luogo di mostrarlo: ma basti l'averlo accennato:

parlar degnamente secondo il loro anche brevemente parole, carattere: sicchè, malgrado i moltissimi studi fatti su' tempi antecedenti (8) all'epoca, che prendo a svolgere, onde immedesimarmi con essi; tremo d'essere rimasto al di sotto dell'altezza del mio nobile argomento.

E in vero, qual argomento più nobile vi ha, di porre in contrasto la virtù inerme col vizio potente? di mostrar questo in tutta la sua turpitudine, e quella in tutta la sua luce? di far conoscere come in ogni tempo, in ogni circostanza, in ogni grado può l'uomo conservare la sua dignità; come può farsi rispettare senza orgoglio, e farsiamare senza bassezza?

Questo èstato il mio intendimento, nel dettare la storia presente; nella

rici di grandissima importanza, ho quale troppo celebri sono gli attori, dovuto prender l'incarico di farli perchè io non creda inutile affatto, operare secondo l' indole loro , e mia rispettabile Amica , di farvene

Ma qualunque sia per essere la sorte del mio libro, due cose, nell'offrirvelo, mi confortano principalmente: la prima, che non ho lasciato passare occasione senza rivolger gli animi de'lettori a quanto di bello, di grande e di generoso può servir loro d'esempio nella storia de'nostri maggiori: la seconda, che certo sono (come certi ne saranno quanti vi conoscono) che leggendo Voi gli alti sensi da me posti in bocca de'sommi uomini, di cui sì viva è tra noi la memoria, di rado vi avverrà di non sentirvi trasportare a quei tempi, per vivere insieme con essi, e dividere i vostri sentimenti coi loro.

Pisa, 23 Agosto 1833.

(8) Fra i molti MSS, da me consultati, è da Leopoldo Pelli Fabroni. In esso trovansi molte



nolarsi un Paionista importantissimo, che appartenne già alla Biblioteca Baldigiana; e che coll'indicazione di Priorista MS. ora è posseduto dal mio ottimo amico il Sig.

### SULL' ARGOMENTO

# DELLA PRESENTE STORIA

Dovendo rappresentare con quelli della Luisa, figita del ceber Filippo Strazzi, i costumi di Alessandro detto del Medici, primo Duca di Firenze, reroco conveniente di reserae, per testimonianza di quanto sarò per esporre, lo approle di uno dei più grandi pasagni prima di pasagni apparità di della della consistenza famiglia, e che non tunto per la del fatti marrai, mentò nello scoros eccole di esser chiamato dall'Andres il PLUTARGO ITALALANO. Egit i rappresenta:

Alexandrum Ducem, in quo illud stirpis bonum adeo degeneraverat vitiis depravatae voluntatis, ut de nulla re alia sollicitus fuerit, nisi de exercenda in suos tyrannide, suaque potestate firmanda atque augenda.

Questo asseriva Monsignor Angelo Fabroni nel Volume Primo della sua Storia dell'Università Pisana.

Mi sovrengo daver letto, ma non mircordo in quale Sertitore, che Tatcio nei vizi degl' Imperatori, che ai eloquentemente di pinge, dovora riguardaria di atti gii uomini chianati al governo degli Stati, cone un Faco, che additi anviganti le secche, da cui debbono tenersi lontani; sentenza, per quanto parmi, d'una gran verita, non meno che d'una gran persidenza. Rossys — Sovozii

MO3151 - 011 0240

E poichè, secondo il detto di Tacito medesimo nelle Storie, difficilmente si può dagli Scrittori parlare dei Principi con verità finchè vivono; perchè la lode pare adulazione, il biasimo malignità: quindi penso che la giusta censura dei Principi trapassati, che furono tristi, sia Telogio migliore che far si possa in vita dei bnoni.

Del resto, largheggiando quanto l'argomento e l'immaginazione permetterà, nei varj avvenimenti, che compongono la mia narrazione, e che formano per dir così la tessitura della favola, sarò serupoloso nei caratteri dei personaggi, che ho presi dalla storia, e che conduco ni secona.

Il Varchi, il Segni e l'Ammirato sono a tutti aperi per far testimonianza di quanto espongo, e che per due ragioni; come già dissi altrovre, può altannete giovare al nostro ben essere: c La prima, che seendo gli uomibi ni diventui migliori, ci persuaderemo che 3 non potrebbe farsi mai fandamento pel vive cvivile, il dissepzejo, in cui fi mel XVI 3 secolo tennta la Viriti: la seconda, che le 3 resunture, le quali oppressero i notri mag-5 giori, ci deblono far lieti e contenti dell'ati tuta condiziono, quadora si paragoui la ferocia del tempi gadati colla mansaetudire del presenti se

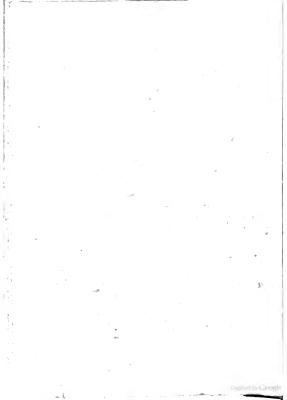

# CAPITOLO I

### PARTENZA DOLOROZA

Dicendo . . . . a' dolci amici addio.

Oh I come mona stamane a distesa la campana di Palazzo ? — Diecra il 6 di Luglio dell'anno 1531 nn giovine contadino sul Mercato Nuovo di Firense ad un altro già vecchio; il quale ai modi, agli atti, e all'aria libera e franca con cui passeggiava la città, mostrava d'averne lunga pratice.

— S'aduneranno i Magistrati per qualche nuovo balzello (1) (rispondeva questo), ma dimandiamone all'acquacedratajo di Vacche-

reccia (2).

E così voltavano al canto, che venendo dal Pontei Vecchio conduce in piana. Non avevano però fatto duo passi, che si acconero dovervi essere quache coso di straordinario; perebè la moltitudine correva in folla verso la porti del Palmon; informavai sotto la l'inghiere (3); ed inalaxa la testa come codigina di un mono pettendo. In fall principal da un mono spettendo. In fall trificione fatta apporre dal Capponi. Era la prima quella del Ponteifec; quella del Douca Alessandro la seconda; quella del Conune di Frence la terza. Cerbbe allora maggiormente

la curiosità dei villani; sì che, fattisi verso lo sporto dell'acquacedratajo, e alzato il saliscendi, pose il vecchio dentro la testa, in atto di chiedere qualche cosa. L'altro restavagli un poco indietro.

— Che dimandate vol? — dicereagli dal suo bance mastro: Cosimo, il quale cinto d'un grembiulone nero, che giungewagii sino alle finche de piedi, con un panno hanno in mano, atava ripulendo una sottecoppa di sunno in naco, tava ripulendo una sottecoppa di supernoce dal velere una persona introdure in un luogo non conveniente per lei. In fatti vasa creduto che i contudiri a tessero abagliato tra l'uscio della sua bottega e l'impannata della vicina ostretina.

 Maestro, gli rispose il Ciarpaglia, (che tale era il nome del vecchio) si voleva sapore a che suona così a distesa.

— Passate oltre, fratelli, replicò il valent'uomo; la campana non suona in tal modo, che per coso di stato; ed io non ho voglia di tornare a vedere il cesso di Ser Maurinio, chè n'ebbi assai tre mesi fa, per aver dimandato

(1) Imposizione straordinaria.
(2) Era un ripiano, dor
(2) Strada larga, e breve che dal Mercato Nuovo perta sulla piazza già della Signoria, ora detta
ricorrenze, sia per parlat
del Granduca.

(3) Era un ripiano, dove fermavasi la Signoria, quando scendeva dal Palazzo, sia nelle pubbliche ricorrenze, sia per parlamentare col popole. quel ch'era venuto a fare il Cardioale Ippolito a Firenze (1). Se non avete altro da dir-

mi, potete andarne con Dio. - E chi è egli Ser Maurizio? - dimanda-

va subito il giovine, quando furono usciti dalla bottega. - Sai tu quel ch' è il Lupo-mannaro pei

bambini? Tale è questo manigoldo per noi. Basta vedarlo, per non star più bene in tutto il giorno.

- Ma come , o perchè?

- Il perchè e il come sarebbe lungo più del campanile : ciò ti basti per ora, e il melo ti scampi dalle sue granfie. - E lo diceva con vero sentimento di trepidazione, a di dolore. Infatti non era stata mai tanta la paura in Venezia pel terribil FANTE DEI CAPI (2). quanta ell'era in Firenzo per questo Ser Maurizio. Fatto venir da Milano, e posto dalla Famiglia Medicea per Cancelliere degli Отто magistrati, ch'escreitavano la giustiaia criminale, n'era a poco a poco divenuto il padrone. E tale egli era quando avvennero i casi, che mi propongo di narrare.

Usciti dalla bottega di mastro Cosimo i villani, e incamminati verso la piazza, passava in questo mentre ratto ratto, forse per andare a dir la messa in qualebe privata cappella magnatizia, un fraticello di San Marco. Girava gli occhi qua e là (come sa col meto loro sfuggire ci volesse a qualche tristo pensiero) quando s'iocontrò in quelli di Cocchetto, che tale era il nome del contadino più giovine. Fattosi ardito, allorche gli fu presso,

- A che suon'egli ? padrino - gli dimandò con tutto il buon garbo. Mandò quegli un sospiro profondissimo; quindi, chioando gli occhi ed il capo, esclamo:

- Figliuol mio , sono i nostri peccati - : c passò avanti.

- Egli è un Piagnone (3), diese il vecchio. - Cioè ?

- M'intendo da me.

(1) Il Cardinale Ippolito de' Mediei, figlio naturalo di Giuliano e di una vedova gentildona Pesarese, udito avendo che intenzione di Papa Clemento VII era d'inalzare Alessandro al governo di Firenze, tentato aveva d'occupar lo Stato prima che Alessandro giungesse; e istigato da Gabbriello Cesano da Pisa, suo intimo consigliere, si cra partito segretamente da Roma , e venuto in Firenze nell' Aprile 1531, ma il tentativo fu sventato. V. Varchi, page. 468 e 69, ed. di Colonia, 1721, in foglio. (s) Detto anche Messer Grande, il quale esegui-

va gli ordini dei Tre luquisitori di Stato-

Steltero un istante in silenzio, fecero tre altri passi, e s'imbatterono in un giovine alto, svalto, col cappuccio in sulla spalla, e coi capelli a zazzera d'intorno al collo. Anche a questo dimandò il giovine , a che suonava.

- Al Matutino del Diavolo ... - E dove si cant'egli? ...

Ma proseguendo lo zazzerone senza rispondere, lo videro entrare nella bottega di ma-

- Egli è un Arrabbiato (4) : disse il Ciarpaglia; e parmi assai, che ce ne sia rimasta la

sementa -

In fatti, eiò dovea certamente sembrare strano, dopochè, contro la fede dei patti giurati, eogli esilj e i confini (5) era stala vuotata Firenze.

Intanto i dne villani giuoti erano in sulla piazza; e tenendosi a dritta, verso il Chiasso di Messer Bivigliano (6), presso i gradini, pe' quali si monta in sulla Loggia dell'Orgagna, s'incontrò il Ciarpaglia in persona di conoscenza. Era il Cappellano dell'Impruneta, che si trovava in Firenze per caso. Si levo il giovine la berretta, e baciogli la mano, quando vide che il compagno lo saluto ; benchè il saluto fosse fatto con quell'aria di coufidenza, che pareggia i gradi, e riunisce le

Segoitavano frattanto a shoccare dalle varie strade, che mettono in piazza, genti d'ogni sorte , tirate chi dalla speranza , chi dal timore : tutte dalla enriosità di veder cosa nuova : ma nessuno avea nel volto quel raggio, per dir così, di letizin e di soddisfazione. che nella nostra gioventà faceva si belle apparire le feste popolari. Solo si vedevano differenti gruppi formarsi qua e là , parlar fra loro, interrogarsi, e rispondersi; perchè l'innato genio di parlare, in chi non ne aveva provato come maestro Cosimo i tristi effetti, ne poteva più della prudenza e della paura. - Saliamo nella Loggia, poichè v'à anco

(3) Piagnoni si chiamavano i settari di Fra Girc-

lamo Savonerola, dal continuo lamentarsi che facevano delle pubbliche sventure, imputandole ai peccati loro o d'altri

(4) Gli Arrabbiati, o Adirati, erano i fautori del gaverno popolare il più largo, ma non eredevano a Fra Girolamo. V. Varebi, pag. 70.

) V. Varchi, pag. 429

(6) Cosi chiamavasi il chiasso presso alla Loggia. ora detta dei Lanzi , allora dell'Urgagna, dal nome del suo celebre Architetto.

posto (disse il Prete al vecchio) che così potremo veder meglio.

- E ehe vedremo noi? - soggiunse subi-

to il giovine, tormentato dalla curiosità. - Vedremo tutti i Magistrati, che passeranno per andare in Palazzo all'ubbidienza. - E narrò loro come ginato nella sera innanzi, quasi all'improvviso, dalle Fiandre, Alessandro de Medici (1) veniva in quella mattina a farsi riconoscere per Capo dello Stato di Firenze : chè questa era la volontà dell'Imperatore; poiehè i Fiorentini, come il Ciarpaglia sapevalo, (e qui gli volse un'oechiata maliziosa, che gli fece stringere le labbra ed abbassar gli ocehi ) avevano dovnto l'anno innanzi cedere alla forza, e aprire le porte a' suoi soldati.

- Maladetto Malatesta | (2) brontolava il vecebio fra i denti-

- O Malatesta, o bnona-gamba, Ciarpaglia mio, disse il Prete sorridendo, la cosa sta,

nė più nè meno, cosi. - Vo' dito bene, Prete, c potete ridero allegramente, perchè di cherieo che eri, do-po... (c'intendiamo) vi siete beccato una buona cappellania: ma io di contadino, e capoccia (3), dopo aver fatto duc anni il soldato e aci mesi il caporale, son tornato a fare il contadino senza capoeciato... e ringraziare il Cie-

lo di non esser diventato pigionale (4). - E quel dover lavorare, ti pesa, eh?

- E di che modol e però meno mani e piedi , e quando posso me ne vengo a Firenzo per trovar qualcho impiego, che mi liberi dalla vanga; ma finora sono stati passi gettati.

- Certo, i tempi van male : ma auche in quelle diavolerie, non si passava una notte senza battieuore.

- Ma da ora innanzi , anderà meglio , o

- Cho vuoi ebe ti dica; il bene e il male sta in mente Dei ; e bisogna rimettersene a quel che meriteranno i nostri peceati.

(1) Dicevani figlio-maturale di Lorenzo Duca di Urbino a d'una schiava affricana. Nel Varchi sono varie particularità, che si possono riscontrare, a pag. 88; uguatmente che nel Sogni, a pag. 73, ed. di Colonia, 2703, in foglio. Era già stato fatto da Papa Clemente VII Duca di Civita di Penna

(a) Malatesta Baglioni di Perugia, Generale dei Fiorentini, che gli tradi, secondo l'opinion generate. Se ne riparlerà nel progresso di questa narra-

(3) Cost chiamasi fra i contadini quello, che am-

. - Oh I che avete imparato a fare il Piasi gnone anche voi? e pur non eril

- Quel ch'è stato è stato; e convien ponsa-

re a quel che ha da essere.

- Ho eapito. Fortuna che io son salle ventiquattr'ore! ma la buon'anima del padron vecchio me lo diceva, quando si tornava di Garfagnana dal Capitolo dei Frati d' Ognissanti (5); « Cinepaglia, tieni a mente, che da qui a a poeo, la miglior vita e la più sicura, cha » potrá farsi da noi , sarà quella del frate ».

Come il lettore avrà facilmente iuteso, era il vecchio un lavoratore di terre, il quale nel tempo dell'assedio di Firenze avea prestato servigio nella milizin, per difesa della città ; (e il Cappellano, che non era entrato altora per anco negli ordini sacri , lo avea prestato con lui). Era di San Casciano , e lavorava il podere più prossimo alla villa del celebre Niecolò Machiavelli : e, come avviene quasi sempre, a preferenza degli altri contadini che abitano in case più lontane, veniva impiegato

ne servigi del padrone e dolla fatteria. Aveva già presso a settant'anni; ma svelto cra ed atante della persona; avea quadro le spalle, forte e arcato il braccio; benissimo stava in sulla gamba; e possedeva soprattutto la più frequente dote dei contadini , d' aver cioè colle scarpe grosse il cervello sattile. Sapeva dire a tempo la barzelletta; sapeva farsi portar rispetto a chi se ne scordava : e quantunque a lui poco bene, o poco male avvenir potesse dal modo, nel quale andavano a porsi le cose; pare a cagione di quell'attaccamento che resta sempre per la cansa che si è difesa (benehè soccombente), non veden volentieri l'indifferenza, che per essa mostrava il Prete: ne con piacere aveva sentito pungersi con quell'espressione di buona-gamba, che indicava l'aver egli, poco prima della catastrofe, immaginando quel che doveva presto avvenire, disertato dalle bandiere,

In quanto all'aspetto, aveva la faecia ova-

ministra gl'intaressi della famiglia; e per lo più non è ammagliato.

(4) Lavoratore di terre, che non sta sopra un podere, ma va a giornata, a paga la pigione della ca-

sa che abita

(5) Z secolanti. Vedasi la Lettera del Machiavelli al Guicciardini, dova gli parla di questa sua mis-sione di Commissario a un Capitolo di Frati; cha in quanto a me credo averglicia data Ctemente VII per buriario. Trovasi nel Tom. VIII, pag. 163 dell'edizione di Firenze, 1813, colla data d'Italia.

dal Sole; erespe, ma non cadenti le gote; gli oechi celesti, ma vivi, embreggiati da folti e grigi sopraccigli; e ben tagliata la bocca , su cui nen che il riso, e il sogghigno , ma il silenzio stesse cra espressivo e parlante.

Il Cocchetto, ugnalmente che il Ciarpaglia, era lavoratore d'un picciol podere del Ma-chiavelli. Aveva on musine di topo, la bocca pintteste piccola, e infioitamente vispi e neri gli occhietti; ma facendo come suol dirsi , da per tutto e in tutto lo guorri , avrebbe rivenduto venti per furberia. Curiosetto, però, come veduto abbiame : e in quanto alla persona; riccintelle, biendino e mingherlino, il suo gran pensiero, nelle cose del mondo, era di lavorar meco che poteva, di guadagnar più che non doveva, e di cavar sempre la

castagna dal fuoco colla zampa del gatto. Era il Prete poi nativo di Castagno, luego posto in sull'Apeonino. Ascrittosi a 16 anni come cherice nel Collegio Engeniano di Firenze, dato si era, nel tempo dell'assedie, alle armi ; ma poiché le cose precipitarono alla rnina, si maneggiò con varj Palleschi (1), e quelli co' Superiori suoi, per farlo ricevere di nueve nell'antica carriera. Questi crederono agevolmente che la occessità lo avesse forzato: l'inviarono per sei mesi a far penitenza nel convento di San Vivaldo (2); dove meritossi la stima e la protezione della potente famiglia dei Bardi , che ottener gli feco in progresso la Cappullania dell'Impruneta. Del resto, leale e sincero, s'era consacrato interamente al ministero ccelesiastico, e stabilito avea di obbedire per l'innanzi alle leggi, senza più imbarazzarsi dei pubblici avvenimenti.

hientre stavano per salire la gradinata della Loggia furono raggiunti da un quarto, che saluto amichevolmente il Prete, nen fe' seguo di conoscenza verso il Ciarpaglia, e andò montando i gradini insieme con loro. Era un giovioc di bella presenza, e con una di quelle fisonomie modeste a un tempo ed aperte, che, anche senza prestar gran fede agl'ingegnosi sogni del Lawater , si conciliano l'affezione e il rispetto.

Poicho v'era luogo, si posero precisamente (1) Palleschi, della faziene Medicea, così detti

dalle sei Palle, arme di quella famiglia. (2) San Vivaldo, luego dove si mandavano, e si mandano gli ecclesiastici , per punirli di qualche

(3) La mora, che fu madre d'Alessandro, aveva per marito un vetturale, che stava ai servigi della

le, non bruna naturalmente, ma imbrunita sul canto della Loggia, che guarda la Piatza, presse al Palazzo: il primo Cocchetto, accanto il Ciarpaglia, appresso il Prete, e in fine l'ultimo arrivato; che cella spalla destra toc-

cava il pilastro. Di sotto a loro sal muriccioli della Loggia medesima più e più gente s'era già radunata; qua c là si formavano nuovi circoli e capanoelli, si riempiva la piazza; cominciavano le ondate della moltitudine; i ragazzi per vedere andavano a storme montando sulla base del famoso Daviddi Michelangelo, edai soldati coll'alabarde n'erane fatti discendere; e da ogni

parte s' udiva un sordo remereggiare, como avviene sempre dov'è gran popolo. Ma si da una parte quanto dall'altra, chionque era pratico de visi , o riconescevali ai passi, ed alle maniere, scorgeva birri e caporali travestiti aggirarsi, invigilando al buoo ordine; e tenendo attente le orecchie ai discorsi. La campana seguitava a suonare : e l Magistrati si erane già mossi dai luoghi della lor residenza, per venire al Palagio, dove col

Gonfaloniere Buoodelmonti radunata si era la

Signoria. Quantunque fosse cosa non sollta, in quella mattioa erano concorse nella Sala molte fra le donne de' più ambiziosi cittadini , ove per tempo arrivate, s'intrattenevano fra loro. aspettando la venuta dei Magistrati. I primi a comparire furone i Capitani di Parto Guelfa, che in lucco, e a capo chino, parea veramente che s'incamminassero ad un mortorio; quindi i Dieci della Pace e della Guerra, gli Ottodi Pratica, i Sedici Gonfalonieri delle Compagnie del Popolo, i Conservateri, c gli Otto di Balia: e ad uso della plebe di Firenze, ad ogni Magistrato che passava, ciascun diceva

la sua. Ed erano passati già tutti; nè mancava che il gran corteggio , il quale accompagnava il fertunato Alessandro, che mal si chiamava de' Medici (3). I Trombetti della Signoria che lo precedevano lo annunziarono da lontano ; se ne udiva il fragore avvicinarsi lentamente dalla via de' calzajeli; e quindi a poco a poco o più e più elamorosamente squillare quando fu giunto dinanzi al mirabile edifizio dell' Or

famiglia dei Medici. Nato Alessandro, mentre vivo cra il marite della madre sua , volevano le leggi ch'ei fasse figlio del vetturale. E così presse a poci fu riguardato fino alla morte di Lorenzo Duca di Urbino, avvenuta nel 2519, dal quale, dopo la Caterina, speravasi attra prote legittima: ma poiché fu morte Lorenzo, la Fortuna volle altrig ntiSan Michele. Tutte le teste colà si rivolsero: i più grandi alzandosi in punta dei piedi, e i più piccoli montando in qualche luogo, per clavarsi al di soora degli altri.

Si scorsero primi i Trombetti; quindi una mano di soldati con l'arme in asta, con brut te ceffi e aguardi anelanti di saccheggi e di prede. A gran distanza da essi veniva il Duca Alessandro in mezzo dell'Arcivescovo di Capua (1), e del napoletno Muscettola.

Se di primo l'agona dei associati l'appa (Genenic; giungera il secondo invisio da Carlo V colla Bolla dell'arcettiura. Dieto; cone i satelli il aussatevamilgo, segnivano Filippo Stroxi, Francesco Guiccierdini, Bartolomaco Valori e Utariano del Medie; quindi la turba dei pià ambizioni e prapotenti Fallecchi. Gli seguiavano altri sodati, che facevano fare ala, e dieto tenevano lonizia dell'arcetti della considera di dell'arcetti della cariotti di mirare, dopo lanti meni d'incertezza e di patimenti, la novità della serva.

Era l'Arcivacoro di bella e dignitos aspetto; el Maccettola, quantunque secondo la più parte dei suoi nasionali avesse rotorda a laccia, e grosse le fattenze, puer son mancara d'una certa sobilità, sectionabedes micara d'una certa sobilità, sectionabedes mipola. La fronte spaissea, i capelli crespi e nerissimi, le narici larghe od appete, gli ochi rotondi, le labbre alevate, el l'uno colòre della pella, quando anco multa se nel fone cipitale della matera.

Quando furono presso alla Loggia, il Musscettola prese a guardar lisso quel giovine, che stava alla destra del Cappellano dall' Inpruneta, quasi per rammembrarsi chi egli era; quando risovvenutoscue ad un tratto, gli fece il primo un cortessismo saluto; si che Alessandro si piegò verso Fra Nicolò (che anch'asso facea cenno di salutarlo) por chisderue il nome. Nel tempo stesso, notato l'atto del Muscettola, Filippo Strozzi, che seguitava subito dopo, cortesissimamente (altri direbbe cortigianescamente) salnitavalo auch'esso. Gli altri Palleschi passarono oltre, senza far sembianta di guardarlo.

Siete molto amico di Filippo Strozzi ?
dimandavagli il Preto.

 Di lui non molto, ma di Madonna Cla-

rice (2) e de' figli moltissimo

— E l'Ambasciatore come lo conoscete? — Lo conobbi al campo, quando andai peristatico (3) del pagamento, che far doveva la città, presso il Marcheso del Vasto.

- O come presero voi, che non v'eravate mischiato negli ultimi affari?

Non mi presero; ma invitato vi andai volontario, pensando che nei pesi della patria, qualunque sia la causa, per la quale sono imposti, ogni cittadino debba sopportas la sua parte.

Il Garpaglia situa a núrilo con ammiranio em amo en ocho Cochetto, che quell' Offirni ei ma non cola Cochetto, che quell' Offirni di andare a pagare, senza esservi obbligato dalla forna, era cone cho no estrava nol-avo carvello; ma curroinsimo al solito, dimando le ra quel glovina el Carapaglia, e il Giarpaglia al Pretice li quale, pregnado la testa, era pagia al Pretice li quale, pregnado la testa, era della mana, gli i ripone, in modo che plotenero udire amboduto, che quell' avuennte giorne est Francesco, figlia di Alessandro Nacione est Francesco, figlia di Alessandro Nacione ca del pracesco, figlia di Alessandro Nacione di Alessandro Nacione ca del pracesco, figlia di Alessandro Nacione ca del pracesco, figlia di Alessandro Nacione ca del proposito di Companio di Alessandro Nacione ca del proposito di Carabatta di Carabatta di Preme di Carabatta di Carabatta di Preme di Carabatta di Carabatta di Preme di Preme

Intanto anco al passare degli ultimi , molti non cran rimasti dal motteggiare, e dal proverbiare : ed era sato il primo col nome di messer Cerrettieri satultalo (3) il Guicciardini; Pletto, Pletto (5) gridato averano all'Arcivescove, alludendo all'aver egli rinnegato Fra Girolamo; e Bue senaz corna, Asino mal di sposto, e Bufolo muggibiante era sato detto a quello a e queufo a requello a sequento fra i Pallestein; poichè molti

(1) Fra Niccolò Scomberg Alemanno, religiaso Domenicano, creato Arcivescovo di Capua, dopo caser divenuto Segretario di Clemente VII. Antonio Muscettola mapoletano era Ministro di Carto V al Papa; ed cra stato nel campo sotto i regaze nel 1350.

(a) Clarice de Mediei, meglic di Filippo Strezzi, era figlia di Piero de Medici, fratello di Locono X, cle morl nel Gazigliano, e sorella di Locrezzo, dotto Duca d'Urbino, perché tenne momentaneamente

(3) Ostaggio; ma statico è la voce usata sempre in quel tempo. Quando nel 1530 dopo l'assedio i Fio-

rentini si obbligarono a pagare So mila scudi, diedero molti ostaggi. per sicurlà del pagamento. V. Varchi, pag. 439.

(4) Era il Cancelliere di Gualtieri, Duca d'Atene, nomo crudelissimo, che fu fatto in nezzi dal 2000do.

(4) Era il Cancellere di Guatteri, Dica a Arene, nomo crudelissimo, che fu fatto in perzi dal popolo. E eradelissimo fu il Guieciardiai, per vendetta delle ingiuric sofferie dai popolani. V. Varchi, pag. 455.

(5) Far Pietro in linguaggio furbesco significa negaro. Fra Niccolò era già stato fautore di Fra Girotemo Savosacota è poi si era dato a servire i Medici, e avea quindi cambiato parte. letto avevano, e inteso colla chiave, il Capitolo Settimo dell'Asino d'oro, cantato da Mes-

ser Niccolò (1).

Solo Filippo Stroszi era passalo indenne, tanto era il rispetto, che si aveva per lui ! ... Ma fu assai male ispirato uno di coloro, che nelle radunanze della plebe fanno i caporioni; il quale, dimandato avendo qual era il Duca, e dettogli dai compagni esser quello del mezzo, cou quel berretto nero e un bianco pennoncello in testa; tener non si potò dall'esclamare: t Come? con quel muso di Saracino?

- Zitto là, gli gridarono subito, ma tardi! poiche nell'istante, prendendolo in mezzo due birri travestiti, e postigli in un attimo i nottolini ai polsi, lo condussero in mezzo alle bocche aperte, e agli occhi spalancati di quanti lo circondavano, a fare il bell' umore al Bargello.

- Ha' tu vedulo? diceva uno.

- I' ho visto: e c'ha egli detto?

- Poverino! Ha detto solo che il Duca è un po' bruno.

- E per questo si va prigione? - O che aveva a dir ch'era bianco?

- E' non si potrà dunque più parlare? concludeva un gobbo petulante: e lo esprimeva con un'aria di vero e disperato rammarico, quasichè si vedesse togliere o l'acqua per bere, o l'aria per respiraro.

E proseguivano; ma un caporale, in abito birresco, col berretto orlato d'argento, la rete nera, la sottoveste rossa, il giubbone celeste, e la pistola nella ventriera fece, avanzandosi, tacer tutti in un batter d'occhio, poco desiderosi di andare a tener compagnia, con gli smanigli di canapa, a quel primo.

Nel lempo medesimo, fosse caso, o mallzia, videsi apparire sul ripiano, e quindi scendere la gradinata del Palazzo, un uomo, a cui quanti erano intorno cominciarono a far festa, e a gridar sollazzando, e battendo le mani, Canario, Canario; ( era il harbiere della Signoria) e di qua e di là s'aggiungeva : (2)

- 1 Tu puoi vendere i rasoi . . . - t ll Duca Alessandro t' ha levalo la mano.

(1) Dice il Busini, nella sua Lettera XXVII, cho » nell' Asino p' ono aveva il Machiavelli figurato Luigi Guicciardini, fratello dello Storico; e nelle » altre bestie di Circe tutti gli amidi dei Medici: » aggiunge che l'Alamanni li sapeva; ma ora se n'è porduta la memoria

(a) Il barbiere della Signoria stava sempre in Pa-

lazzo, ed era a provvisione. .

- c Stamani fa la barba, e tra pochi mesi il contrappelo. 3 - E la moltitudine non s'ingannava.

Poco dopo, dalla sinistra, dev'erano anticamente le case degli Alberti (3), era comparso il vecchio Carafulla, che in tempo dell'assedio, per farlo tacere, i Magistrati, più compassionevoli che severi, si eran contentati di far cacciare in prigione. A norma di tutti i birhanti matricolati, faceva a tempo il anvio, ed il matto; e lo faceva con tal aria di verità, che matto pareva tra i savi, e savio tra

Ora in camicia e mezzo ebro al suo solito. andava gridando: « Popolo, popolo, a questo e fiasco dovevi bere, e a questo fiasco hai be-« vuto ». Ma non traeva seco gran segnito : perchè provato è da un perso che questi Sicofanti in cenci, o in toga, destan gli applausi e tengon vive le parti, quando alfrontano . e insultano chi ha in mano il potere; ma sono i primi ad essor dimenticati o spregiati, quando i più scaltri di loro han saputo profittare

degli avvenimenti.

r più matti di lui.

Intanto nella gran sala del Palazzo della Signoria il Muscettola nel mezzo, col Duca Alessandro alla destra, o il Gonfaloniero alla sinistra, leggeva la Bolla dell'Imperatore, ed in suo nome, e per autorità sna creava Ales-sandro Capo della Repubblica in perpetuo, colla sua discendenza in infinito; e il più propinquo della discendenza di Lorenzo, fratello di Cosimo (4), quando la sua s'estinguesse. Il Gonfaloniero il primo, e quindi i capi dei Magistrati, giuravano obbedienza alla Bolla , e sommissione ad Alessandro.

Terminata con gran silenzio, e con frattenuti sospiri (perchè i Palleschi medesimi non erano in fondo del cuor loro contenti) ma pero con lieto viso, la ceremonia, d'ogni intorno accompagnaudoli e dietro seguendoli la moltitudine, si recarono a udire la messa in San Giovanni, Il Musceltola e Filippo Strozzi, passando sotto la loggia dell'Orgagna, rinnovarono i loro saluli a Francesco; il quale cortesemente accomiatandosi poco dopo dai contpagni, per indi tornarsene alle sue case, do-

(3) Dov' ora vedesi la statua equestre di Cosimo I. Del vecchio Carafulla parla il Varchi nell'Erco-lano, e il Nardi, nel Lib. VI della Storia, pag. 273. 6 (4) Che lu figlio di Giovanni ( detto di Bicci ). Da cui discendeva Cosimo I, che fu por eletto Duca, dopo la morte d'Atessandro.

8 1

ve il padre infermiccio e dolente da più settimane in Letto giacava, rimovò le solite parole d'uso, che sogliono per dir così prander forna e abito dalla gentilezza e sincerità di chi le dice; sicchè ciascono dei tre lo vide partire colla ferma fiducia, che dovo ei poteste, in qualunquo occorrenza, o bisogas, non sarrebbe per negaggii il suo flavore.

Mentre tali cose avvenivano al cospetto della moltitudine, ben altre scene si passavano nelle domestiche parcti dei cittadini. Benchè da gran tempo si losse inteso che si erano inviati Ambasciatori in Fiandra, onde pregar l'Imperatore che a Fireoze mandar volesse Alessandro, il quale stavasi allora nella sua corte, e che, nel favore di si gran Sovrano, godendo della fortuna presente, aspirava ad una maggiore; quantunque i più pratici delle cose del mondo sospettassero che non sarebbero mantenuti i patti, ehe alla città si erano promessi; pure, l'improvviso giungere del Duca contristato aveva e sbigottito l'universale. perchè proprio è degli nomini tutti , ma di quelli specialmente che son dominati da un pensiero prediletto, di non misurar giustamente le cose quand' elle sono lontane. Avviene talvolta, è vero, che la paura le ingrandisce ; ma il più sovente si giudica della for gravità in ragione della distanza. E ciò deriva dallo sperare ehe sorger possa un qualche avvenimento, il quale si opponga all' esceuzione di quel che si teme.

Or le speranze si erano dileguate per senpre. Alesandro, rientrando ne i palagio del Medici, in mezo ai plausi degli adualori, e fra le armi dei soldati del Vicilli, che a guadia ri atavano, e tutti colle minacce atterrivano, avera dato bando, per di rerdea di conocerlo, ad egni reggunento civile. Ma in mesuna delle Fiorentine Banglio reggava tanta decelazione e tanta ira, come in quella degli strozzi.

Per quante preghiere fatte avesse Filippo aller ngulie; per quante rimostranze avesso aggiunto sulpericoli; che minacciavano la lor essa: non avea voluto la Clarice dei Mediei piegar l'animo altero, concorrendo ad illustrare colla sna presenza la pubblica calamità. Fremente anzi di rabbia, udito avea nella

sua camera, come s'ode uoa funchre squilla; la campans del palazzo, che rimbombava eupameote in tutti i ecori generosi; e appena salutato aveva il marito quando rivestito del lucco, e spiacente di tanta ostinazione, era venuto a prender da essa congedo. I servi, facendo codazzo al loro signore, ne avevano in sootuose livree tutta interniata la lettiga . e con auspici differenti da quelli di quattro anni ionanzi (1), lo avevano condotto al palagio fortunato dei Medici ; mentre tutto era deserto, sileozio e solitudine negli atri e nelle sale di quello degli Strozzi, tanto popolose e frequentate quando parea che la lor famiglia tenesse in pugno ella sola il destino della sua patria.

È income aviene, chonel dolore tutticoncorrano i penieri od accrecerlo, si aramentava la Clarice coo disdegno ele maneste promesse di Clemente d'insigna von Diglio Piero alla porpora; e le deluis speranze di veder trasportata in Epolito (d'animo almeno più generoso e besigno) la maggior grisifezza, non esti, manenado di fede a Colonnesi, lasciato avera il marito (2) al risentimento e alla rabbia Segonucia.

Grecera quindi l'îna o il dispotto pensando che condannia redensi a donora colui, che da l'anciullo era stato nella lor casa poco meno che valletto i e come donna ambitiona o d'acuto liaggano, dolovasi antivedendo gia, che se le nozze della figlia dell'imperatore si concludesero con Alessandro, destinati edia rea la prima per darena litrali l'exemplo, a saren la prima per darena litrali l'exemplo, a saciale a quello sesso, che con agre parole, o (3) più che femminile andecia, cacciato area pochi nani innanzi dal palagio del suoi

maggiori.

Ma non perciò rimoveva dal suo concetto
l'animo intollerante esoperbo: o pensando di
quale sirpe ella assecra, in mancaza di previsione, e di spuit apparenti. I davasi all'incertezza sovente provida del casi, e allo arcane vicende dolla Fortuna. Passeggiava intanto da un lato all'altro, senza posa; quasiche con la reloctia de suo impo tipotese affrencon la reloctia de suo impo tipotese or

<sup>(1)</sup> Quando tornò da Napoli nel 1527 s'uni cogli altri per far cambiare il governo ; e consigliò a ippolito e ad Alessandro di partire. Veggansi gli Ste-

<sup>(</sup>a) Clemente VII lo aveva date con altri per o-Rosini — Strozzi

staggio del patti convenuti. Non gli mantenne, e abbandonò gli ostaggi atta lor sorte. (3) e Sg. mbrate ( aveva lor detto ), che il palapgio di Loreozo de Medici non è stalla da muli. » alludendo alla erigino loro illegittima.

tar l'ale del tempo; affacciavasi ora a questa, ora a quella delle finestre, con nna ansietà che descrivere difficilmente si potrebbe, come colei, la quale sapendo che pur doveva consumarsi il gran sacrifisio, anche senza splegarne a se stessa il perchè, desiderava che fosse

consumato una volta. E in lei si accresceva sommamente il rammarico, riandando col pensiero su quanto le avea narrato il marito del raro accorgimento di Clemente, che avea colla più fina astuzia operato si, che la richiesta dell'elevazione di Alessandro procedesse da'più riputati eittadini, e da Filippo medesimo, il quale (non avendo per anco saldato i conti della Camera Apostolica, della quale rimaneva per rilevante somma creditore) avea riconosciuto che da lui salvar non si poteano gl'interessi privati, senza l'abbandono dei pubbliei. È questo per quella donna superba, era un'abiezione di più.

Tardando in quella mauina, com'era solita, di far chiamare le due figlie che in casa rimanevano ( perchè la Maria già maritata col Ridolfi era concorsa con varie altre nella gran Sala del Palazzo) la Luisa, tenendo per mano la picciola Maddalena, era venuta lentamente e coll'animo sospeso a battere alla camera della madre.

Si annunziarono colla voce; siechè: - Venite, venite, figlie mie ( rispose subito che le riconobbe ) ; entrate , e il Cielo vi benedica. Le baciarono ambedue la mano; ed ella baciando allora in fronte ambeduc, ripetè con un gran sospiro : - il Cielo , figlie mie , vi

benedica. - Indi abbassò gli occhi e non faceva parola.

Ben intese la Luisa qual era la causa spiacente degli affanni della mailre: ma rispettavane il silenzio, finchè da essa medesima non fu mosso discorso su quel che affliggevala tanto. E rispondendole essa con quella grazia, che la distingueva fra le altre donzelle della età sua, e con quel senno, che avea di tauto precorso l'età, confortavala colla speransa di non veder mai venir meno nel cuore dei cittadini di Firenze quel rispetto se non altro, e quella venerazione, che viva era sempre per la gran memoria dell'avo (1); che di questa

manifesti segni vedevano ogni qual volta si recavano a diporto per la città : che nulla osato avrebbe ( ma in-ciò poco lo conosceva ) contro la loro famiglia Alessandro : che troppo Clemente avea bisogno, nelle sue strettezze sempre rinascenti, della gran destrezza del padre negli affari: e ehe in fine la Provvidensa fatto avendole nascere da una delle più grandi famiglie Italiane, avea loro taeitamente ingiunto di prepararsi a resistere animosamente agli assalti, e, quando che fosse, a sopportare degnamente i rovesci della contraria fortuna.

Cominciavano queste parole a calmare l'animo inquieto, e dolente della Clarice, allorche all'agitare dei sonagli che scuotevano clamorosamente, udirono arrestarsi un gran numero di muli alla loro porta. Come proprio è di quell'età, corse la picciola Maddalena ad affacciarsit e torno correndo a dire che v'era la Giulia a cavallo, e Pierino in zanella (2).

Era la famiglia intera degli Aldobrandini. che andava in esilio. Tra i entadini, che, servendomi dell'espressione di quel tempo, erano i più tinti, trovavasi Messer Silvestro Aldobrandini, dottore di leggi. Quantunque a lui uulla potesse rimproverarsi, sia per i costumi, sia per l'iudole, sia per la probiti; non ostante, per essersi mostrato fra i primi contro i Mediei, per avere scritto due Sonetti, in cui si dileggiava l'esercito, Baccio Valori ed il Papa (poichè si perdona più facilmente l'ingiuria che lo scheruo) era destinato per settimo (3) a perder la vita.

Ma in questo convien confessare che fu Baecio Valori più generoso del Papa, poichè gli diede adito per fuggirsi, lo soccorse di deuari, ed in modo opero che fosse confinato in luogo non malsano (4) nè aspro. La Duchessina tentò di fare il resto presso a Clemente ; ma iuvano: perchè negli animi come quelli di lui, la gratitudine o la generosità non tro-

**чано** арріссо. Finche sperò Silvestro d'esser richiamato dal coufino, lasciato avea che la sua famiglia seguitasse a dimorare in Firenze: nia informato dagli amici che aveva ju Roma e del malanimo del Papa, e dell'inutilità di nuovi

(1) Lorenzo il Magnifico.

(a) Come si conducono anche adesso i fanciulli per viaggio ne' paesi montuosi. (3) Vedasi Varchi, pag. 396.

I Sonetti cominciavano: . c Povero campanile sventurato . . .

« Vanne, Baccio Valor, dal Padre Santo . . . Si trovano per disteso in molti MSS.

Dicesi ch' era destinato per settimo, perché sei furono le vittime immolate, contro la tede. Vedi Varchi, pag. 449, che le nomina.

(4) V. Varchi, pag. 447.

prieghi, quantunque a lui paresse che l'aver salvato la Duchessina (1) dai pericoli che le sovrastavano, dar gli dovesse il dritto di sperare una ricompensa, non che la intiara oblivione delle parole e dette e scritte , (poichè di altro non veniva incolpato) cedendo in fine all'avversa fortuna, risoluto avea di bandirsi dalla patria per sempre: e da Fano, dov'egli trovavasi, aveva ordinato alla famiglia disgombrare interamente da Firenze, per farsi cittadina d'un'altra patria. Sapendo poi eome i mali umori covavano tra la corte di Roma e quella d'Urbino, cominciato avea colle pratiche a farsi strada nella benevolenza di quel Duca.

Ubbidito avea la famiglia, che componevasi di una vecchia madre, d'una sposa, fresca ancora ed avvouente, o di due figli. I domestici non crano numerosi. Tutti i preparativi erano fatti da vari giorni: e preso aveano congedo dagli amici , quando per varj accidenti erasi ritardata- la partenza. L' improvvisa venuta del Duca, fatta quasi l'avea precipitare: ma e la Lisa Deti, moglie di Silvestro, donna di fermo carattere, e la Giulia sua figlia, donzella cha a sedici anni mostrava il coraggio d' una Romana , potuto non avevano in quella salvò la vita alla nipote del Papa e vostra. mattina tanto affrattarsi , che di già non suonasse la campana del Palazzo, quando posero

il piode nelle staffe.

Precedevano esse animosamente, e dietro subito seguiva la lettign, che conduceva la madre di Silvestro : quindi accompagnato e condotto da un palafreniere, passo passo veniva il più mansueto dei cavalli, con due zanelle ai lati. In una di quelle cra stato posto Pierino, che ignaro della sorte della famiglia, godeva di cangiar loco e di andar camminando, come a lui paraa, sensa muovere i piedi, e stancarsi. Nell'altra, per contrappeso, era la bella levriera della Giulia; che al pari del fanciullo, ponendo fuori, e qua e la girando la testa, parca che ricordasse agli nomini la fedeltà, di cui quell'animale è l'emblema.

Dietro , coperti di rosse gualdrappo , con pennoni rossi u guisa di cimieri, e facendo risonare ad ogni muover di testa una corona di senagli pendenti alla gorgiera, veniva un numero infinito di muli, che sovra basti ricoper-

(1) Caterina de' Medici, che su poi Regina di Francia, figlia di Lorenzo Duca d'Urbino e di Maddalena di Boulogne, e quindinipote di Clarice Strozzi, corse gran rischio in tempo dell'assedio. I più furenti aveann proposto di legaria ai merli delle mura, onde impedire che i nemici sparassero le arti di corame, e risplandenti di larghi bullettoni, portavano gran salmerie di stipi, di forzieri e di casse , che tutti gli attrezzi contenendo di una casa, che si era vnotata, richiamayano gli sguardi, e rimbombayano agli crecchi con romor sordo per l'andamento del passo mulare. Provvisioni poi d'ogni sorte venivano tratte sulle stanghe, raccomandate ai basti di muli, che seguivano di conserva.

Amatissima la Giulia Aldobrandini dalla Luisa Strozzi, non avoa voluto partire senza rivederla; e la madre l'avea compiaciuta, Erano smontate ambedue; ma il picciol Pierino, memore delle carezze, che fatte gli crano in quel palazzo ogni qual volta vi era condotto. avea cominciato a gridare: -- Anch'io, anch'io - sicchò convenuto era trarle dalla zanella, o su menarlo ancor esso.

Benohè preveduti , non diminuiscono già i mali, allorche sono grandi. La Giulia si getto piangendo nelle braccia della Luisa, nell'atto che la madre , volgendosi a madonna Clarice (mentre sentivasi ancora suonar la campana), - Udite, lo diceva con rammarico a dolore profondissimo, udite a qual suono parte dalla patria la famiglia d'un cittadino cha-

Queste poche parole accosero con più veemenza le finimme, che ardevano già nel cuore della Clarice ; e pensando a Pioro suo padre; all'alterezza della casa Orsina, da cui lo madre sua discendeva; all'abbassamento del marito, che mentre vivova Lorenzo fratello suo, riguardavasi poco meno, che padrone di Firenze, - E questo avviene appunto, rispose, perchè non lo èl -

Parvele d'avor detto troppo..... e non prosegui. L'Aldobrandini non le rispose, che con un forte stringer di mano. - Addio, forse per sempre, singhiozzando,

fra le braccia dell'amica, aveva detto la figlia ... ripetevale: - Addio forse per sempre ... - No, mia cara Giulia, no: i confini non

saranno eterni: fotevi animo ... - E non me lo faccio?....

Vedendo în sorella piangero, a piangero cominciò anche Picrino; ma la Clarice, dandogli non so che balocchi, accarezzandolo per farlo taccre, dicendo addio alla madre, ag-

tiglierie da quella banda. Vedasi Segni, pag. 124. L'Aldobrandini a conducendola dal convento delle Murate a quello di Santa Lucia, la confertò, le fece coraggio, e procurò di salvarla. Essa le fu grata; ma non cosi Clemente.

giungeva ponendo amo rosamente la mano sotto il mento del fanciulio: — State queto, e non piangete, o Pierino, che Dio si serve appunto delle disgrazie per rimunerare i bnoni, come talvolta delle felicità per punire i mal-

Nessune parole mai, dette a ease, furono profetiche al pari di queste (1).

# CAPITOLO II

## Peregrinazione

Nullum sine nomine sazum.

La partenza della famiglia Aidobraedini, che figgira, come tan'attra, il ria ci bit goten figgira, come tan'attra, il ria ci bit governava Eirenza, atta non era certo a impirare più itai ponessiri cell'animo della Claricci quaodo chianata dal romope che facevasi in istrada, o eba andava sempre rescendo, afficiciatasi a quella fineatra, la qual rimano sul canto orienta del suo palaszo, comincio a veder la gente, che in tumulto toruava indietto dalla festa.

- L'avrebbe a ir hene, diceva uno del popolo, con questo Duca; e' non ha voluto ne auco udir la messa cantata; e se n'è fatta dir presto presto una piana (2).
- Sta' quieto rispondeva un altro; elle girano i birri coi nottolini.

  Oh! in quanto a me vô' dire; replicava
- un terzo; e se mi metton prigione, so che là ei si maugia.
- Ma male soggiungeva un quarto : e credimelo che l'ho provato.
- A proposito: e quanti giorni ci stesti?
   Quindici interi: e la passai hella, perchè Ser Maurizio a tutti i conti voleva che la secchia del pozzo, che portavo al ramaio ad accomodare, fosse un celatone (3).
  - Ma come la scampasti?
     Col dire e giurare che non ero stato
- te i' non ci cro scritto, mi rimandarono a casa con una fame, che non mi passò per tre giorni. — E quel nusaccio di Messer Cerrettieri I diceva un altro.
  - (1) Fu poi Papa Clemente VIII, (2) Priorista MS.

- Ha l'aria di voler far tutto lui!
- Ma il Duca non vorrà far da sè?
   Non dubitare, che ha un par d'ajutanti,
  come va. Non gli hai veduti dietro a tutti, se-
- guitarlo sempre alla lontana?

   E chi son eglino?
- Uno lo chiaman Giomo, ed è eameriere: l'altro l'Unghero, perchè veste a mo' di Un-
- gheria, ed e lancia spezzata.

   E chi te l'ha insegnati?
- Un Mazziere di Palazzo.
  Così fra loro parlando, si avviavano alle preprie incombenze.
- Tatto questo intendera Madonna Clarice; a ha spea che panare di quatto dicerano ; percibe il populo ha un tal giudinio d'intino da fra tatvoltatrascolara gli unomi di stato. Il proprio interesso, le passioni, e le lusinghe degli unomi in estatiri possono scorente tratraire; ma quasdo giudica sena passione, e sena ce latti il illuda, è rarocche i organi. In fatti, qui noiava il Duce di poca religione, o di d'ambience, par vi fu nuono forer ambieison di d'ambience, par vi fu nuono forer ambieison al pari di lui; l'Unghero e Giomo di preportara, e ciascano arche baronesso avrebber cettara, e ciascano arche manonesso avrebber
- Poco dopo ritornò a casa Filippo. Trisi erano i servi: tristi i uni tre ligil (4); et egli stesso in ma tristezza, in un sitensio, in na abbatimento, che si pud dificilmente descrivere. Quello ch'era avvennto nella gran sala, quando il Duca perso avven spregatamente il possesso intero del governo, benchino apparena non se no dicesso altro che il in apparena non se no dicesso altro che il si dei Magistrati; il errore segreno di tuti, stato del Magistrati; il errore segreno di tuti, reassonigliava ricoppa a quel che avvenuto eca nel Scata Romano nei primi ami d'Auguso, per non conocere che si adrebbero ria-
- Quantunque determinato avesso di simulare, l'impressione del dolore il quella mattina era stata si forte, che contro il suo solito, in grandissimo silenzio si poso a tavola: e in gran silenzio composta, dal suo volto e dagli occhi suoi pendera tutta intera la famiglia.

novando quei tempi-

- Sola, nella eomune angoscia, è nel dispetto non celato della madre, assai men trista degli altri apparia i Luisa, quasi additar volesse come le person, di alto animo debbono mostrare arditamente il viso alla Fortuna. In
  - (3) Priorista MS. Varchi, pag. 472. (4) Piero, il maggiore, era assente.

lei volgeva sovente il guardo Filippo; e prendeva io tal maoiera coraggio da lei: ma per indi prender consiglio, secondo il suo costume, con dalla magnanimità ma dalla paura. Si che dopo il pranzo, essendo venuto a visitarlo fra Niccolò della Magna, seco si ac pagno per recarsi dal Duca, e coll'inferno nell'animo, invitarlo ad una festa per la sera di poi, che nella strettezza del tempo immaginò la più magnifica; sperando lo stelto di vincere la sua trista sorte per mezzo dell'impiego di quelle ricchezze, ch'erano la cagione principale de'suoi pericoli. In fatti a che valo di sacrificarne una piccola parte, per ren-dersi benevolo colui, che, facendoli rovinare, può impadronirsi di tutto? Pure, così lo strascinava il suo fato, che d'illusione in illusione lo condusse miseramente a perire.

I modi cortesi, co'quali, ad insinuazione di Fra Niccolò, finse d'accoglicrlo il Duca, e le sincere cortesio del Muscettola, come avviene negli animi deboli, andarono in lui dileguaodo la tristezza; sicchè nella sera medesima, quando a casa si ritrasse per dar gli ordini e le disposizioni per la festa, si affliggeva e adirava quasi nel vedere in volto alla sua famiglia quei segni di malconteuto, che avea fatti mascere egli stesso col suo conteguo nella mattina. Siccomo, ai tempi del Duca Lorenzo suo cognato, era stato sempre il primo ai conviti, alle radunanze, ed ai balli; con molta sollecitudine diede opera e con altrettanta fu secondato dai domestici, perchè la festa riuscisse non sol conveniente, ma sontnosa.

La matina di poifu de primi a recarsi afar, la sua corte al Duca: da cui fisto ringrasia far, la sua corte al Duca: da cui fisto ringrasia far, passò nelle stance tercene, dova per faggine it caldo della stegione si rea alloggiato il fusicali della stegione si rea alloggiato il fusicali della stegione si rea alloggiato il fuprimi avvenimenti che io sono per narrare, per non farto più da presso conoscere a'mici lettori.

Era Don Artonio Mucettola in età di annii 57, nu cannerrera per anco tonta fara di mente, tanto fuoco d'immagio azione, e tanta vecunezza di loquela, quanta può compartire la natura or più begli anoi della virilità. Allevato nellebunoe elstere, come avrenivascopre a coloro, che intendevano a quella, che il Machiavelli chiamo l'Arte dello tato, da Vicerò di Napoli era stato impiegato io delieate commissioni; dallo quali disbrigatoti con

prudenza e con senno, fu introdolto nella escrirera delle Ambascerie. Conosciuto da Carlo V, due anua imanani, a Bologna (1), e pisciutogli, rer's stato preposto come Ambascatoro al Papa, cella speranza che co'modi liberi e franchi, propri della più parte degli soomini distioti, che cacquero pesso al Vesuvio, avrebbe mantenuto coe esso quell'apparente a micinia, della quale avea, il imperatore più sono di controli della co

re bisogno per i suoi fini. Amatore poi de' romanzi cavallereschi, appassionato per l'Ariosto, conoscitore delle belle Arti, e de' loro scrittori, ma più conoscendo gli uomioi e lo cose, aveva per massima stabilita di concedere, nell'esecuzione dei proprj doveri, quaoto più potevasi ai riguardi e alle conveniense sociali. E in questo favorito egli era dalle qualità della persona. Di bella ed aperta fisocomia, di facil sorriso, e di gentili maniere; senza quella riserva, che fa stare in guardia; senza quell'aria di meditazione , che fa troppo sovente pensare ad una eelebre sentensa del Montaigne (2); ascoltava tutti con pazienza; non prometteva mai quel che mantener non poteva; ed avea, nella fecondità dell'immaginazione, pronti sempre i ripies ghi, per sapere alle dimande degl'indiscreti rispondere sovente senza replicare.

Tale era il Ministro dell'Imperatore; interno al quale la seca innanzi si erano recati prineipali e più ambiniosi Palleschi, riempiendogli le orecchie dei lor vanii, dei lor progetii, e delle lor pretensioni. Tornati vi eranache nella mattina, e vi si trovavano allorche fra loro comparve Filippo.

Primo fra iutti mostrorasi Francesco Guiciardini, che pensava di dover senzi altro guidar la somma delle core; Francesco Vettori, che di meuo cativia indicel degli altri, prendeva spesso i desideri per isperause : Baccio Valori, che asturo si nignatara adella risorcome tale riguardato da tutti: Ottavino dei Medici scaltro o copreto, ma che ceder non voleva ad alcuno: Francesco Antonio Nori; in più crudede della fazione; con infinito numero di altri minori, più che della fanigia Medices, certamente amici della propopera una Medicio, contranente amici della propopera

Quando entrò Filippo, si videro nel volto di ciascuno i segni manifesti di quel che pensa vano di esso. Invidioso era il Guicciardini e

<sup>(</sup>v) Quando si fece coronare Imperatore da Clemente VII, nel 1529.

<sup>(</sup>a) Là dove ricerca qual è tra gli animali il più

quais adirato della sun tauta riccheza: 1 origuardara i Vertori cone un declie intrumento per le mire del Papa: 2 sperara follemente del girio imposso de sosi traflici, gli avrebba dato considerazione en l'usoro governo: 1 o riguardara Qitariano come un grand'ostesolo ala una padrosana, e il Novi in line senzialarrebhe continciato il nuovo governo col largiti inozare i la cui il more governo col largiti inozare il esti il nuovo governo col largiti inozare il esti il nuovo governo col lar-

Era Filippo cinui appena , e depo le parole di ccremonia rirelte all' Ambassiatore, seduto ai era presso al Valori, quaedo fu annemziato Fracecco Nasi. Meno che del primo, si aggrottarone a questo nomo le froni di tutti quaed i Palleschi; e non dissimularono la marariglia quando lo videro necolto con

istraordinaria corienia dall'Inviato Ceasero. Era Prancecco Nasi (3) non solo de più sarj e moderati giovani di Firense, ma dotata sarj e moderati giovani di Firense, ma dotata sarj e moderati giovani di Firense, ma dotata A quanto ghiba in dono dalla natura erazi aggiunta na di cultura di consultata di consultata secratamente i propri figli, come Alessandro marra il suo. Seppende che mille most i modi marra il suo. Seppende che mille most i modi ui, o dogli avvenimenti, incaricato orasi egil stesso di dare al figlio i'educasione del cuore.

Giusto Alessandro ed umaso, ma ferme ed incorrutthile, se vissuto fosse negli actichi tempi avrebbe rassomigliato a qeel Trasse Peto, che respira co sa lbe icolori nelle immotali carte di Tacito. Finchò non infermò di lunga e incurabil malattia, rarissimo era di vederlo andare per la città ecompagnato dal vederlo andare per la città ecompagnato dal

Allevato questi con Pier Vetteri , con Silvestre Aldobrandiei, e amicissimo come lore di Luigi Alameni, aveva insieme con esti nei primi meti del 1527 mostrato maggiar d'ogni altro fra i giornai caldistimo celo per liberar Firence dalla dura subiezione, in cui tenerala in nome del Papa il Cardinal di Cortona. Variato il governo , con segreto commissioni cra stato invisto al Poetefice: d'opre conosciuta la Lega fra Carlo V e Clemente, e vedendo come shattuta erano le armi di Francia; poiche libertà intera nello stato delle cose gli pareva impossibile a separarsi; rivolto erasi ad ispirare nei suoi cittadini più moderati eonsigli, specialmente allora, che per la mossa del Turco, temeedo il Papa che l'Imperatore mantecer nen gli potesse la fede, avea piegato l'animo a concedere alla città più mansuete condizioni, e più largo modo di reggersi. Ei ne fu il portatore : e per quanto potè consigliava ad accoglierle (3). Ma quando si è appreso una volta il fuoco alla materia infiammabile, di rado avviene che arrestar se ne possa l'incendio: e negli scenvolgimenti degli stati, il disprezzo è il micor danno, che incontrar possa chi tenta d'oppersi alla corrente che gl'invade.

La constant de la mentenza, che quando ha destinato i Circio di spinger en popole alla sua ruina, comincia da toglicre il senno a chi lo governa. Nos solo non furnoso accolte, ma neppure palite, nè recitate in Consigliole proposizioni d'accomodamente; e ristato fu antio rigionos misacco a l'annesco di parlarne con chicchestasi. Siccio, riintiosi agli dia pinhilchichestasi. Siccio, riintiosi agli dia pinhilche campo di rendere al palre, che sin d'alche campo di rendere al palre, che sin d'al-

che ricevute n'avea da fanciullo.

E così ( gemendo e sospirando sempre sull'imminente ruina della città , coedotta in quei termini dall'ostinazione degli uni, e dal tradimento degli altri) aspetto la fine dell'asscdio. Ricordandosi allora di quello, che ciascun cittadino debbe alla patria; senza ostacoli, appena ne fu richiesto, erasi condotto come statico per l'osservauza dei Capitoli dell'accordo nel campo Imperiale; dove per la ricchezza della sua famiglia toccò in serta al Marchese del Vasto. La, mentre che il padre facea raduuare per mezzo de suoi subalterni quel tanto danaro, che devevasi per sua parte al Marchese, trovato si era spesso cen Dou Antouio (4), veuuto la prima volta da Roma nel campo con segrete commissioni; ed era stato presente allorche, preso dall' impa-

(1) Quando egli tornó da Napoli nel 1587. Trovasi in un MS. che dalla sua villa delle Selve; sopra Signa, venne nella sera al Boschetto, e lá conven nero seco Niccoló Capponi e altri, elte quin li presero il governo. Il Varchi dice che ciò avvenne a Legnaja.

(\*) Il carattere di questo raro giovine non è in-

ventato. Il Varehi ne dice ( pag. \$26 ) che « in lui > erano, oltre i beni della fortuna, compiutamente > tutto quelle doti, così d'animo, come di corpo, che > potevano capire gli anni suoi >.

(3) Vedi il Segni, pag. 92, che le parra distesamente.

(4) Varchi, pag. 442.

zienza Napoletana, diede male parole, e quindi carico d'ingiurie il Baglioni (1), che or con un pretesto, or con un altro non voleva sgom-

brar da Firenze.

Aveva il Muscettola in quella circostanza chiaramente dimostrato l'aito sno disprezzo el traditor Perugino : e come avviene che l'abbondanza delle parole nella collara ( simile ai cavalloni del mare, quando il vento è cessato ) dura per gran tempo ancora, dopo chè n'e scomparso l'oggetto; così dopo che mandato ebbe al diavolo Malatesta, continuò con Francesco a gettar fuori quanto avevu in animo: ripetendo più volte che quando i traditori ban ricevuto il prezzo dell'infamia, son saldati i lor conti. In quell'occasione avea mosso discorso col giovine delle cose di Fi-rcuze; e trovato in lui tanto senno, tanta moderazione, e tanta virtù, che non solo ajutò la sua liberazinney ma viva poi gliene rimase e gratissima la memoria

Non appena dunque comparve il Nasi fra quei superbi Palleschi, che andandogli incontro il Muscettola, ed abbracciatolo, disse volgendosi al Guicciardini, che pel bene di Firenze desiderava che molti fossero i cittadini eguali a lui: e ciò, non senza la segreta intenzione di pungerli, perché ributtato era dai discorsi, che tenuto gli avevano fino allora. Memore poi dell'affetto filiale, che mostrato avea, gli chiese novelle del padre: gli aggiunsc che desiderava di conoscerlo; perchè ottimo esser doveva, se dai frutti arguir si può della pianta: e mentre cosi parluva, colla coda dell'occhio osservava i moti di quei gran baccalnri, che non contenti di fure apparire il maltalento, dice van fra loro pianamente essere un vitupero che l'Ambasciatore di Carlo V mostrasse stima, non che preferenza, per cotal gente.

Ma Don Antonio onorava l'ingegno dovunue trovavasil, quando non cra scompaguato dalla virtu, non curandosi d'indagare a qual parte tenesse. In ciò, per quanto pare, loniano assai da certi tempi, in cui gli uomini credevano o credono che nella lor parte sola sia la virtù, tutti i vizj nella coutraria. Di più non sdegnava il Muscettola di prendersi spasso dell'arroganza di coloro, che dimenticando la sentenza cantata dell'Ariosto (2) ( come

pur troppo anche ai nostri giorni più d'un gran personaggio l'ha dimenticata, tanto l'amor proprio degli uomini è possente! ) si confidavano di trovar gratitudine in Alessandro, quando aveano cessato di essergli ne-

- Or che nulla ho più che fare nella vostra bella città, prese quindi a dire, evoglio visitarla e godermeln. E cominciar voglio daquello, che vi fa invidiare da tutti . . . i chè dei Michelangeli nou ve n'è al mondo che un sole. Francesco, vo' che subito andiamo da

- Auche da quel furfantone l diceva brontolando il Nori, che le Arti disprezzaudo, l'nvrebbe fatto ammazzare, senza l'ordine im-

mediato del Papa. Don Antonio, mostrando di non accorger-

- Quando l'ingegno è sovrumano ( continuava rivolto allo Strozzi) non io, che un nulla sono in suo confronto, ma gl'Imperatori e i Principi più grandi debbon essere i primi ad onorarlo. Francesco I ne diede l'esempio con Leonardo vostro; e ciascun sa come l'Imperatore in Bologna onorasse Tiziano.

Quindi, seuza mancare alle sociali convenienze, con quei modi, che gli uomini costituiti in dignità sanno adoperare cun tanta evidenza, per liberarsi dagl' importuui, fece intendere a coloro che desiderava di rimaner

Aveva già Filippo invitato a convito per quella mattina il Muscettoln: ed ora, che vedevagli tanto carezzare il Nasi, disse plù amichovolutente del solito a questi, che, in compagnia del Ministro, attendeva a pranzo anche lui. Gli fè riverenza Francesco, necettando l'invito, lietissimo di passare in quella casa un intero giorno beato.

Quando alline cun lui fu rimasto solo Don Antonio: - Questo tuo gran Michelangelo (prese a dirgli ) mi riceverà egli con mal garbo? So come pensa; e gli uomiui di quella tempra non cambiano . . . ma basta . . . concluse sorridendo, tu mi proteggerni.
- Signore, che dite?

- Il vero. So ben come peusi ancor tu: ma sei savio e moderato; e tanto mi piacesti l'altra volta, che del tuo senno, della tua moderazione, e della lealtà del tuu carattere ho parlato anco al Papa . . .

- E a che pro?

- So henc che non ha orecchi se non pel suono d'una corda sola; ma poichè ti tengo

<sup>(1)</sup> Varchi. pag. 444.

<sup>(</sup>x) c . . . . . Chequalunque orge

<sup>.</sup> Fortuna in alto, il tulfa prima in Lete,

per uomo schietto e dabbene, desidero che

tu sii sempre rispettato ed onorato. - Della vostra buona opinione vi ringrazio; ma poichè dabhene e schictto è pur Michelangelo; comprenderete, o Signore, che sapendo egli distinguere le qualità degli nomini, e la forza delle circostanze; e andando voi per onorarlo, non dubito che non sarete da lui contraccambiato con quella cortesia, che di rado è separata dalla grandezza dell'ingegno.

- Dunque, andiamo. - Antonello (gridò, chiamando il Segretario ) se alcuno viene a cercarmi, fra due ore sarò in casa di Filippo - Illustrissimo, ( rispose il Segretario ) ho

Strozzi, e la staro sino a vespro-

inteso. E poiche Spagnuolo era di nascita, gli fece un tale profondissimo inchino, come ne in Firenze, ne in tutta l'Italia oltre l'Apenaino per anco si usava: e n'è testimone l' Ariosto (1). Aveva già dato l' ordine Don Antonio che dne cavalli fosser pronti; sicche, nacendo nel

cortile, posero il piede nelle staffe, e s'avviarono per la via Larga.

Piccol segno di riverenza fecer loro i sol-

dati del Vitelli, che con due braccia di Incidissima arme in asta, con larghi baffi, e ceffi spaventevoli da sgherri, davano più da pensare agli amici, di quel che temer facessero gl' inimici di quel nuovo ordine di cose. Offese quel contegno il giovine; ma il vec-

chio sorridendo , gli fece intendere che dai soldati mercenari dovea cavarsi quanto più si poteva, senza curarsi del resto. Usciti, e voltando a manca, voglio, disse

Don Antonio, cho innanzi di ammirare le opere che il gran Michelangelo sta ora facendo, visitiamo quelle, che dal vostro buon Andrea furon fatte. - Ben diceste, buon Andrea: pochi uo-

mini dotati furono di tanta bontà. Quindi s'avviarono verso la Compagnia

dello Scalzo (2).

Cammin facendo, io non so, diceva Don Antonio, in che gabbia di pazzi sia vennto a pormi. La pazienza scappa con certi, i quali credono che un Papa e un Imperatore dovessero sipigliar Firenze per essi. Tu sai che Baccio ha lo spillo più grosso del cocchiume; è una botte che non s'empie mai; più che ce

(1) Poiche la folle ambizion Spagnuola Posto ha la signoria fin nel bordello. Sar. 11. (2) V. la Vita di Andrea nel Vasari, dove sono descritte.

ne metti, e più ne va via. Dieci galeoni del Messico non basterebbero a saziario : sai che ha mangiato 4000 (3) ducati a quel buon grasso del Bartolino, che intende averli dati in prestito, ma che li riavrà il giorno del Giudizio; ma quel che non sai forse, ne erederai certo, che ora il Papa vnol mandarlo Commissario in Romagna . cd ei non è contento.

- Si capisce il perchè. - Don Francesco (4) , oh quello si ch' è un mariolo di prima sorte, e poi è stato a scuola . . . tu sai bene da chi: figurati che ha proposto di far pagare dalla cassa del Comune 200 ducati l'anno per uno ai Senatori per farli più odiare dal popolo (5) : si può intender di peggio? Quell'altro Vettori è tutto fumo, e-non ha gran cervello: Francesco Antonio vorrebbe far mozzar la testa" a mezza Firenze; e Don Ottaviano è si borioso, che desidera mostrare di far tutto, e lasciare al Duca le donne; ma il Duca piglierà le donne, eol resto. Don Filippo poi (sia detto senza misteri, ma per la verità ) non si ricorda quanti e quanti peccati ha da scontare e col Papa e col Duca.

Sospirava Francesco, ne rispondeva: benehè molto avrebbe avuto da rispondere. Erano verso la piazza di S. Marco, quando

traversò la strada una donna, che quantonque passato avesse la gioventù, serbava una grande avvenenza. Alzò gli oechi verso di loro con quella tale procacia, che istiga la voluttà senza ispirar l'amore.

- E chi è quella donna? - La Lucrezia del Fede, vedova del po-

- Bella per mia fè , disse Don Antonio , ma ugualmente che hella, sfrontata.

- E questa fu la causa di tutte le sventure di quel grand'uomo. Entrarono, così dicendo, allo Scalzo:

- Ohl eccola là dipinta.

- È vero. Andrea si compiaceva di rappresentaria dovunque potea: ma, come vede-

te, le facea gli occhi più modesti, e soavi. - Belle pitture, dicea Don Antonio, naturali, semplici, vere. E qui fermavasi a riguardarle, non già con quella tal non enranza che si manifesta nella immobilità degli occhi di tanti e tanti, che rimirano una pittura, co-

Comments Uppople

<sup>(3)</sup> Busini, Lettera XIX. 4) lotende del Guicciardini. (5) Nel Discorso a Papa Clemente, dopo l'asse-

me rimirerebbero un prato, dove ogni parte e passò tutto il resto della via, senza più mosomiglia al tutto; ma con quella diversità e gradazione d'interesse, che deriva dalla maggiore, o minor bellezza, che apparisce ne volti , nei moti e nei panni delle persone effigiate: gradazione, che traspare dalla mobilità della sisonomia di chi, riguardando, mostra

d'intendere. Quando ebbero eompiuto il giro intorno intorno di quel maraviglioso cortiletto; Don Antonio voltosi al compagno, e in segno di benevolenza ponendogli la mano sulla spalla, ripeteva: bello sì . . . . . semplice . . . . senza errori . . . . mal . . . .

- Ma che?

- Ma la Sistina è altra cosa. Invano esponevaghi l'altro, che avevano segui o principi diversi: che Andrea s'era proposto d'espeimere la natura, e vi era magistralmente riuscito: ma che nella Sistina avea dovute Michelangelo trattare di cose ideali, e stampare in fronte ai Profeti l'imagine di quelle anime, che aveano il privilegio d' intrattenersi con Dio.

Passavano d'innanzi all'Annunziata. - E qui pure son pitture d'Andrea: disse Francesco.

- Ci torneremo, risposegli Don Antonio. Qui erano i due Papi Medicei, che furono levati e messi in pezzi dai vostri Arrabbiati. Gran fallo fece il Governo a non punirli. Bada, in quauto a me credo elle questa sia stata la cansa vera del supplizio di Francesco Car-

- Al certo fu trista eosa: e tale o tal altro. fra i giovani, vi si trovò senza volontà: ma non crediate che fosse la prima, poiche auche alla statua del Gonfalonier Soderini fatta fu la medesima ingiuria. Quando furono dopo il xri tornati trionfanti i Medici, gli zelanti giù la calarono, e in mezzo agli scherni, la fenderopo in due parti.

- Ohl che mi dici ?

- Ma il easo restò segreto, perehè tutti tremavano di propagarlo. E il Cappellano di Madonna Argentina sua moglie (ch'era pur de' Marchesi Malespini! ) non fu tormentato perche manifestasse robe e scritture (1) ?

L'Ambasciatore, ehe di tanto in tanto, ma senza pedanteria, non sdegnava di citar lesue sentenze latine, disse a questo proposito:

v Iliacos intra muros peccatur et extra: >

(1) Priorista MS pag. 43s, e 33. Rosini - Strozzi

ver parola. Ma voltando da San Michelino , e

vedendo uscirne molta gente. - E questa chiesuola come ha sì gran concorso?

- Conserva l'Imagine di Gesti Cristo recata dai Penitenti Bianchi d' Alemagna.

- Nel 1260 mi pare? - Verso quel tempo. E si chiamavano an-

che Flagellanti - Dall'uso di flagellarsi? E questo costu-

me continua sempre in Ispagna. - E eredo ehe continuerà.

Così parlando crano già pervenuti al gran loggiato, che tanto abbellisce due faeciate di una piazza, lasciando quella di contro brutta- . mente spogliata e disadorna. Richiese qui pure ehe fosse.

- E il grande Ospedale di Firenze. Vedete quel che potè l'animo d'un sol cittadino. Folco Portinari lo fondò circa al 1300 (2), e non ha meno di 13 migliaia di scudi d' entrata. Vogliamo veder le pitture ?

- Anche queste saranno per un'altra volta. Affrettiamoci da Michelangelo.

- Siamo poco distanti. -

E in fatti, passate due sole strade, furono presto al Canto agli Aranei. Ma la incontrarono Urbino, il servo fedele ,. l'amico, e lo shozzatore dei marmi del Buonarroti; dal qua-

le intesero ehe Michelangelo era fuori di casa. Francesco allora scrisse col lapis in una earta, che il Ministro dell'Imperatore venuto era seco in persona per visitarlo: la passo ad Urbino; e le avverti di darlo subito al padro-

ne quando fosse a easa tornato. - Ed or che faremo di questo resto di

- Vogliamo noi, poiebè siamo a eavallo, salir sino al Monte ? Non vi dispiacerà forse quella veduta.

- Saliamoci pure. E così s'avviarono verso Arno-

Venivano passando il ponte a Rubaconte : - Li parmi abitava Majatesta; accennando il Palazzo de Serristori.

- Si , rispondea Francesco , e colà ai ridusse per esser pronto a fuggire ( se qualche cosa di sinistro gli avveniva nella città ) come tutti i traditori vigliacchi.

- Certamente e' si è posto un gran eappel-

(a) Precisamente nel 12S7. La famiglia Portinari ne conservò il Gius-padronato sino al 1617, in cui passó ai Sovrani Medicei, per rinunzia.

lo di traditore in testa, e ba fatto dimenticare

unendo altradimento lo scherne contro gl'infelici, fece prendere Giambatista Cei; metterle in carcere nelle sue stanze terrene; e lo mostrava da una finestrella, come una bestia feroce si mostra per passatempo (2) l

- Sii certo, Francesco, che se io fossi stato qui allera e nen in campe, e avessi avute incombenze differenti da quelle che aveva , le cose sarehbero andate differentemente: ma non può ripararsi al mal fatte. -

Passavano oltre, e giunti alla chiesa di San Niccelò, - Questo, disse, è il campanile dove stette, depo la cadute della città, per tanti giorni nascosto Michelangelo.

- Dici da senne?

- Del più gran senno del mondo. Ma la sua gran fama, e l'ambizione altrui lo salvò : molti altri, fidati ai patti, fnrone crudelmente ingannati; ma non rinnoviamo i dolori.

- E i confinati seno molti? - Passano i 300, nen contando quelli che han bando del capo colla confisca dei beni. Vi serva che si cominciò a confinare dal 1 di Novembre (3) e si continuò fino a Marzo. Da priucipio erano 3, 5, 7 per giorno. Si esaminavane le accuse, si pesavano le colpe , si esponevano le difese: ma poi si procedeva senza forme. Nel 28 di Nevembre furono 27; pochi giorni di poi 29. Non rispettarono quei erndeli ne pur le feste del Natale santissimo di Gesù Cristo, e il 28 Decembre melti ebber bando del capo I Che più? feroci per fino coi morti, non conteuti di confiscare i lor boni, ne dannarono per di più la memorial -

Non rispondeva il Muscettola; il quale . conoscendo l'Imperatore, pareagli che, verecondo come egli era, molto doveva essergii costato il permettere si gran mancanza di fede. lasciando forzare il senso delle parole, con solennità (4) sottoscritte : ed amandolo , come avviene a tutte le anime, che non riguardano come nomi vani la ricenosecnza e la fedeltà, per lui temeva il giudizio dei posteri.

Quendo furono giunti fuori della porta di S. Miniato, eece la, diceva, il campanil famoso, deve Michelangelo fece perre la gran co-

(1) Che tradi Lodovico il Moro, cedendo il Ca-

stello di Milano ai Francesi. (a) Priorista MS.

(3) Varchi pag. 452, e 53. Priorista MS-(4) Varchilubrina, fasciandelo di materasse, onde resistere ai colpi nemici. Di contre vedete la torre del Gallo, sotto la quale abitava nell'assedio l'Oranges.

- Ma or che le passioni son quete ; credi tu ( parla sinceramente) che l' Oranges mo-

risse per mano di nemici, e d'amici ? - Don Fergante (5) era un gran tristo. La gente condotta centro il Ferruccio era

doppia di numero, e la vittoria degl' Imperiali non poteva essere incerta. Disfatto il Ferruccio. la resa di Firenze ne venia dietro. Ora, intendete bene, che il ricovere Firenze non devea parere un picciol beccono a chi mai nen seziavasi come il Gonzaga. Quel che fece (6) a Roma, chi nol sa?

- Pur troppo è vero. Ma questi iniqui sono talvolta necessarj . . . .

- Nen ne veggo la necessità . . . Intendendo il Muscettola deve tal discussione avrebbe pertato; cambiando, a un tratto discorso ...

- E la Luisa, gli disse, la figlia dello Strozzi, è bella ? -

Si senti arrossire Francesco, ed esitando, rispose:

- E gentile anco? . - Gentile.

- E di alto animo?

- Ma che forse non è vero? chù rispondi colle mie stesse parole, quasi cho tu non la

trovassi tale? - Oh! Signore, v'ingannate. Anzi credo che la Luisa sia nn portento di grazia, d'avvenenza, e di virtù.

Salivano intanto verso il Mente, e presto giunsero a S. Salvatore, menastero de Francescani riformati. Come desideroso era Don Antonio di tutto osservare, discesero da cavalle ed entrarono in chiesa. Tutti sanno che da Michelapgelo era chiamata LA BELLA VILLA-

Piacque al Muscettela la vaga architettura del Cronaca; i bei putti di Fra Filippo; e dimando il nome del pittore. Si volse quindi al sepolero di Marcello Virgilio Adriani, e mirandone il ritratto, disse che all'aspetto conoscevasi l'uemo onorato. Inlese come avea co-

(5) Gonzaga.

(6) Molte matrone rifuggirono co'lor tesori in casa della madre di lui per non essere saccheggiate ; ei fece loro per grazia pagare 40 scudi.

perto la cariea stessa del Machiavelli; come era stato enrissimo a Leon X, e come lasciato aveva un figlio di si dolce indole; ... ma, eccolo qua, disse Francesco. (Entrava in quel mentre la chiesa). Egli viene sovento

a visitare il sepolero del padre. Quantunque non debbasi più nel corso di questa sioria incontrare Giambatista Adriani, perchè infermo negli occhi poco frecuentava lo radunanze dei cittadini; pore; trattandosi d'uno degli uomini più cospicui di quel tem-

po, nou debbe passerii sotto sitemio.

Dopo aver nel ilmo ninnati prestato i sodi
servigi a beneficio dello patria (1) uello armi
per sul fa servisno a Stefano Coloma; ritiera to carata con tinto ferrore agli asercii dello
a Greca e della Latina lingua, delle servita agli altri d'ecempio. Delle suo virità vaglia una
ola prora, quella cicia di recenzi a venerare
le ecentif del padre eggii qual volta ei podera;
to contrattatiuno per altro d'avera na tal padre,
gonavano in sapere; nel anneggio del pubbliera filari, poblissimi; in ferrourae si di leahă,

nessuno.

Egli era amico di Francesco; ma quando seco vide l'inviato dell'Imperatoro (cho vrestacido differentemente dagli altri, e mostrando alle futezce e alla rivinaria del modi l'origine.

En Napoletana, saravine tato reconociuto fra mille) cercava di vittera i indierto; le del concociuto fra mille; ocerava di vittera i indierto; le desconociuto fra mille; ocerava di vittera i indierto; le desconociuto fra mille; ocerava di vittera i indierto; le del condegli incontre; - Non vi dispinacela, o dismontre del consegui incontre; - Non vi dispinacela, o dismontre cuelchere voutro padere come i i più elo-

quente uomo de suoi tempi (a).

Si fece al lora l'Adriani più avanti; ma non
sapea che pensare, ricordando a qual parte teteva Francesco, e vedendo la fimiliarità con
cui trattava seco il Muscettola. Ma fu tolto di
pena quando intese com ernoo stati a visitar
Michelungelo; e udi poi le tante lodi che dall' Ambasciatore si compartivano a quel gran

Genio.
Cortosemente dunque usei di ebiesa con loro: e si compiacque nel vedere la maraviglia,
ebe appariva nel volto di Don Antonio, quando attonio rivolse lo sguardo verso la sottoposta città.

(2) Mazacchelli, Negri, Ammirato cc. Era nato nel 1513, sicché avera altora 18 anni (2) Varchi, Lezioni, pag. 425. Il Poccianti lo chiama Fir eloquentissimus cc. Nato nel 1464 miri nel 1781.

Dalle colline di Careggi sino al poggio degrodante di Mainno, le magnifiche ville, che le ricchezze de nostri maggiori, e l'amor del suolo natio, fecero inalzare in tre secoli, presentavano a imagine di scepa un prospetto che l'egual non si vanta da nazione vornna. E allorehè da un colle più elevato (3) apparve un tanto spettacolo agli occhi di que erudeli Spagnuoli, che dopo aver disperso in bagordi e meretriei quanto avevan raccolto nelle Romane miserie, scendevano a riempiere il saeco vnoto fra noi; ben a ragione dovettero essi esclamare: e Prepara, o Fiorenza, i tuoi broea cati, che veniamo a riceverli a misura di pie-» chel s E ciascan sa come serbarono la parola.

Benche avvesso a Posilipo e a Mergellina, incantato il Muscettola da si magnifica vista, pensando andava in cuor suo, che quando pur Carlo Y avea stabilito di mancare alla fede; meglio chedonar Firenze ad Alessandeo, prementa de la segui con control prementa del pr

der la dovera per sè. Stette egli assai tempo contomplando la varietà di quella scena; chiedendo del nome di questa e di quella villa, ebe ora più vicina, or più lontana si offriva più particolarmente a' suoi occhi; e coneladeva che in vero potea diria che il d'ogni intorno, secondo l'ospressione recata in principio di questo Capitolo, non eravi sasso senza nome.

E rivolgendosi, per andar arso San Miniato, e girando intorno alla della, vedete, Signore, diceva modestamente l'Adriani, aneo questo picciol campanite è istorico.

— Old some?

— Poich sende miseramente il Savonaro
la, un tal Tanai dei Nerii, che ha nui in chie
na la apolitura, per fare oni ai soni seguaci, 
procurò che la maggiore ampana di San Mar
sani aspolitura, per fare oni ai soni seguaci, 
procurò che la maggiore ampana di San Mar
la soni in chi in imprigianto, lono unnolata 
per Fireme a modo d'ignomiuni ni sull'asino
funida ia fece quassi portare, e collocare in 
questo campanilo. Ma, parrà cona crecibiaci 
mo unoralimente, e di li a poco si mort; sieche 
mo unoralimente, e di li a poco si mort; sieche 
mo unoralimente, e di li a poco si mort; sieche 
morti sieche persono con 

controli con 

crecibi cal si soni con 

crecibi a divisione per Fra Girelamo, e l'ira 

centro i suo persono coi (4).

(3) Dall'Apparita, per dove passarono gli Spaguuoli, che da Roma, condotti dall'Oranges e dai Gonzaga, venivano ad assediar Firenze. (4) Burlamacchi, Supplement; al Baluzio, T. I. pag. 576, eliz. del 1761.

- Il caso, disse Don Antonio, è talvolta maestro di moderazione. Ma poichè siamo in quasto, che pensato voi di quel frate? disse

rivolto ad ambedue.

- Sull'iniquità del suo supplizio, rispose l'Adriani , non vi può essere che una voce : dell'austerità della vita, e della purità de costumi, troppe sono le testimonianze per dubitarne: ma l'ambizione gli offuscò l'intellet-

10. -Francesco fe' cenno col capo, che quest'era ugualmente l'opinion sua.

- E così penso anch'io, sogginuse Don An-

- Ma tal quale era, riprese l'ultimo, se avesse armato Francesco Valori, quand'era tempo, le cose di Firenze si sarebbero diversamente condotte.

- Nuovo esempio, concluse l'Adriani, per non lasciar mai fuggir l'occasione.

Cosi dicendo, ritornava in chiesa dopo essersi cortesemente licenziato.

Gli altri due rimasti soli, rimontando a cavallo, visitarono il bello autico tempio di San Miniato; ammirarono quanto già fece l'argomento di venti libri; e rientrarono poco inpanzi il mezzodi per la stessa porta in Fireuze.

- Quando non incontriamo altro da ammirare in quest'oggi, diceva passando il ponte a Rubaconte il Muscettola, sprecato non avrem

la giornata.

- E pure ho presentimento, che la giornata non sia per anco compiuta, Troppi sono gli oggetti, degni d'ammirazione, che qua e la cadono sotto gli occhi di chi passeggia per Firenze. Intanto volgete l'occhio a destra; e a piè del moute mirate quella picciola sì, ma ridente pianura: vedete come brilla il suo verde ai raggi del Solel Un color differente, ma ridentissimosempre, mostrerà nella sera, quando i raggi vanno degradando verso la foce del-
- Hai ragione: che bel campo, per una storia pittoresca!

  — L'Ariosto non ne ha descritta una si ri-

dente e si vaga.

- Oh, in questo poi no, Francesco mio; il giardino d'Afcina non ha uguale nella natura, o nell'arte.

Così dicendo erano pervennti verso la piazzetta della Ginstizia.

- E chi abita in quel palazzo, che somiglia ad una fortezza?

- E fortezza ella era veramente , quando

i Fiesolani scesero a popolar Firenze. Chia-

mavasi il castello d'Altafronte (1) t ora vi abitano i Giudici di Ruota.

- Son forestieri?

- Forestieri. - Pessima usanzal

- E chi non lo vede ? ma il Potestà , che qui giunse da poco, è dottissimo, e quel che è più onoratissimo. - E to chiamate?

- Messer Lelio Torelli da Fano.

- E quella pietra bianca sulla spalletta dell'Arno, con un iscrizione? dimando il Muscettole.

- Lunga storia di dolore ella ricorda. In tempo dell'assedio mori un cavallo all'Ambasciatore Veneziano; e ignoro se per ischerzo, o per ischerno, volle farlo seppellir qui , con una memoria. E n'avrà forse mal frutto, perchè nessuno di qui passando, volgerà gli occhi verso il fiume, senza ricordare che in Firenze in quel tempo fu per Ambasciatore di

Venezia un Cappello. - Leggiamola.

- Ella è breve (2).

- E perchè hai detto, che ne avrà mal frutto?

- Perché il Cappello mostro in ogni incontro più la natura di volpe, che quella di leone; e fece credere senza tema d'ingannarsi , che quella gloriosa e invitta Repubblica sia tanto gelosa della sua libertà , che l'invidia in altrui. Ma com'ella ha veduto, non dirò senza rammarico, ma con aperta gioja apirare si, ma gloriosamente ed armata , la nostra indipendenza; verrà forse un tempo, in cui rideranno i posteri allorchi vedranno, senza gloria c senz' armi , spirar vilmente la

# CAPITOLO III

L' intendersi

Non era l'andar suo cosa mortale Ma d'angelica forma, e le parole Suonavan altre che pur voce umana! PETR.

Giunsero, così parlando, e scavalcarono al palagio degli Strozzi. Quanto era grande il dispette, che Madonna Clarice nutriva contro di Alessandro , tanto maggiore fu la cortesia

(1) Villani, Lib. IV. Cap. S. (s) Per chi ne fosse vago, trovasi nel Varchi a pag. 35a.

con la quale accele il Miniter dell' Impertere, i nei her relico con serrendo meno ai desider i di Filippo che a' suoi. Volera egli guadagnari proteitori dorunque potesse ;' volera ella fare intendere ghe la vara discenciante dei Medici ora essi ; che non minor devoziono dall'illustre una parentela mostrata si arsobbo per la sedi imperaide di quel che mostravia Alessandro; accibi non vi fiuron dell'orazio.

Circondata ella era allala sua numerosa fi da marera gliolauza c, her persentà nominatamente al rice presi Muscettola. Piero il maggiore, per commissione del padre atava in la spara, a si attende la poco di ritorno crea Messer Lione già ci ce e pesa del Fra poco di ritorno crea Messer Lione già ci ce e pesa del Fra Derio e di Capana, commenda possedutti da di dirie, da Cilemente VII. innanzi d'esser creato Carren e la dirie, de l'ultimo Vincenzo non avera (ella dirie suni geno ma spinciulo non le sarrebbe che nath' ei secti che re glieste quella della armi gji altri tre non a: l'Ambasei vervano oltrepassato la fancialitezza.

Delle femmine Maria, la primogenila, era già maglie di Lorento Ridolli, nipote del Cardinale i la picciola Muddaleou destinata era al figlio del Valori, stato Commissario nel campo; en oli dicca colle parole, ma intendevasi, che qualunque più ambiriosa sporanza uno potea parer soverchio per la Luisa; I anta era la bellezsa, ed il senno di quella rara donzella.

Gonzeita. Seduta ell'era presso alla madre quand'egli entrò. Filippo eragli andico incentro sino alle scale, e quaquinque non fossero della famiglia, aveano posto il piede nell'accionera della properatione della consideratione della scacio Vator e della consideratione di laccio Vator e della consideratione di Nori scussio si era per non interrenire al convitto; e Francesco Guicciardini, non amando nà titinando lo Strozzi, apertamente, e secondo il suo solito bruscamente, avera ricustato.

Era la Leisa nell' et di 18 anni compinit. Svotta avea la persona, con bellissima capigitatura che più al nero che al biondo si accutava, fronte apuniona, occhi pure reodensi contava, fronte apuniona, occhi pure reodensi Camponia di era la bocca, qual stude i ennera mediando, ma che al minime alto i apriva ad un sorrisco piccioli si resuno i piedi, gentiti o piecoli el mano, bianchi simo il collo, rotonde le benecin; e il petto eti financhi lontati contava di contava di contava di contava di calla viril poeretti il tutto pio secompagnato da tanta grazia e modestia, che era a mirarla

uu incanio. Sino da quando splendidamente vivea la san famiglia sotto il Governo Mediceo, prima sun famiglia sotto il Governo Mediceo, prima del nuzzuta, colivato avera l'ingegno e continuato avea nell'esillo, auto il Zdff. (1) ajo del suoi maggiori fratelli il qualci an edi lei mottrato avea la verità di qualci an edi lei mottrato avea la verità di qualci andi lei suno si modice e i'ingentilice della qualità del terreno. Non è dunque da marraigliaria se, quando madona Clarice presentavagli i figli, più che alle parcel di lei rivolte gli cocchi Don Atlonio al dolce aspetto della Luisa, eli erale al fianco, e se, insuante che termissase, cominedo co, e se, insuante che termissase, cominedo con esta con la comine del comine del termissase periodi en el control del control en el control del control del termissase cominedo con esta control che termissase, cominedo con esta control che termissase cominedo con esta control che esta con esta

- E questa pure è vostra figlia?

Pecegli un inchino la Luisa: dopo che isuni grandi orchi alzati essendosi per nn istanto verso Francesco, con quella semplicità che recava in ogni atto, si crano rivolti all'Ambaseiatore, che non si saràva di riguardarla. Sicchà, compiute le ceremonio, e movendosi por assidierai preso alla Clarice, pendendo Francesco pel braccio, e quasi forzandolo a sederia presso di loi.

 Ma questa donzella è na portento di bellezza e di grazia, gli disse.

 Lo è, rispose l'altro.

 Voglio redere se mi riesce di maritarla con qualche Principe nostro;

 Ella n'è degna ... ma non vorrà lasciar Firenze.

— Perché? — Chiedetelo a tanti miseri, che serbano il confino con orribili disagi, per la sola speranza di ritornarvi.

Quelle parole erano state pronunziate eolla relocità napoletana. Ma quando seduto, preparavasi a rivelgere il discorso alla Clarice; fu annunziato, ed entrò Antonello, il segretario. Fattosi presso al Ministro, gli disse all'orecchio, elte secondo i suoi ordini, essendo nadato Michelangolo Buonarrori per visitarlo, non senza qualche difficoltà, lo areva induto a segoito), e che era in anticamera.

 Il gran Michelangelo è quil gridò tutte lieto Don Antenio, e si alzò.

- Fatelo subito eutrare, soggiunse Filippo. E (mentre Antonello usciva ) soggiunse

(1) Francesco Zeff, nomo dotto, ma burbero. La famiglia Strozzi in tempo dell'assedio si rifugiò a Lucca, dopo che Filippo fu preso a sospetto. noi a convito . . . se pur vi piace.

- Se ml piace? replico Don Antonio . . ma che fa. che non entra? -

Tornato a casa e udito il Buonarroti che l' Inviato dell'Imperatore era stato a visitarlo, erede suo debito di recarsi a fargli riverenza; chè qualunque fosse la parte, a cui egli teneva, non pensava che dispensar lo potesse dal mostrarsi riconoscente all'onore: oltrechè l'essere stato il Muscettola il primo a visitarlo , indicava in esso un animo al di sopra dei volgari. Di più, aveagli narrato fin dall'anno inpanzi Francesco l'intemerata da esso fatta in campo a quel furfantone di Malatesta: e Michelangelo glie ne avea tenuto conto nella sua memoria. În fine, siccome per quanto dotato d'un sovrumano ingegno, egli era pur della razza di Adamo, non fu malcontento di vedere come il sentimento e il rispetto pel suo merito la vinceva nell'animo del ministro sui generali riguardi, e sulle basse considerazioni del mondo. Il più difficile era stato di condurlo al palagio degli Strozzi.

Dotato Michelangelo di carattere fermo, di forte tempra di animo, e d'indemabile volontà, non poteva in cuor suo ne amare, ne apprezzar gran fatto Filippo: pure, benche mal volentieri ( pensando di poter a sua posta ritirarsi dopo aver fatto rivereuza al Muscetto-

la ) s'indusse ad andarvi.

Ma e Filippo, e la Clarico, ed i figli; e Baccio stesso, quando videro comparir l'uomo che formava in quel tempo l'onor di Firenze anzi d'Italia, dopo ch'egli ebbe mosso le prime parole, e che fu accolto dall' Inviato con quella viva facondia, accompagnata da gesti, movimenti e atti, ehe manifesta negli uomini della sua nazione l'eccesso del contento; tutti gli furono interno, onde pregarlo di trattenersi al convito.

Intanto, a lui rivolto, e riguardandolo con quegli occhi scrutatori, che sono la qualità più necessaria degli nomini di stato, vide il Muscettola una persona di 50 e più anni,con fronte larga e rugosa, naso prominente ma nn po' schiacciato nel mezzo, labbra sottili , oechi vivissimi, da cui balcuava il fuoco che avea nell'animo, e che si comunicava nei marmi, nelle carte, o sui muri. Franchi n'erano i modi, composta la persona, non attillato, ma ne pur negletto l'abbigliamento; si che dirsi potea, che recava seco la dignità delle Arti, ch'egli esercitava.

Alle reiterate dimande di rimanere al con-

- Anzi mi sarà gratissimo , se resterà con vito, cominciò Michelangelo da primo a scusarsi; molto più che girando all' intorno gli occhi, e vedendo Francesco Vettori, ed Ottaviano, non fu di sè padrone abbastanza per non mostrare nel volto il suo dispiacere. Insisteva la Clarice, colla quale aveva più simpa-tia; ma inutilmente, ch' egli proseguiva, con tutta la convenienza per altro , a scusarsi-Ma qui, facendosi innanzi, e aprendo le labbra, con soavissima favella cominciò a dir la Luisa:

- Per qual nostra sventura, dunque, dovrà il Ministro dell' Imperatore, tornando a Napoli, riportare a' suoi cittadini, che il gran Michelangelo non ci ha creduti degni della sua compognia? E pure, si ponga bene in mente, che mille e mille avrà trovato e troverà che in lui stimino l'artista, ma ben pochi, come la più parte di noi, che separandone l' artista, in lui veramente stimino l'uomo. -Ristette sopra pensiero un momento, guar-

dandola quasi estatico; e dopo aver abbassato la testa, in atto di manifestarle come intendeva e caro gli era il senso di quel concetto. rivolto Michelangelo alla madre, e prendendola per mano: - Siate ben lieta , madonna Clarice , le

disse, d'avere una tal figlia. -Depose quindi la berretta che tenea sotto

braccio, per indicar che accettava l'invito-Coninció Michelangelo a provare da quell'istante la straordinaria forza della simpatia. Tutto intento sino a quel giorno, e rivolto alle Arti suc, non amava di esser disturbato ; ne con visite, conoscenze, ed uffict di esser da quelle distratto. Riguardava le donne come modelli, e non come persone : ma da che udi le prime parole della Luisa, legar si senti con nodi ineffabili.

Era modesto il suo sorriso, ma rallegrava ogui cuore: soavissimo il suo riguardate, ma non era quello del desiderio; i suoi moti dolcissimi, ma non eran quelli della volutta. Ne convenientemente potrebbesi esprimere con i termini noti la soavissima leggiadria della favella. Era una musica pei suoni, per le parole un incauto; si che udendola fra mille patea dirsi ; quella è la voce della Luisa. Dansava con grazia, con nobiltà passeggiava; ne atto. o moto facea, che non portasse seco la decenza e il decoro.

Ella non era ne poetessa, ne musica, ne pittrice; pregi, che stringono gli animi colla maraviglia; ma possedeva in tal grado le altre doti, le quali rendoao amabite una donna, che ben potca dirsi in quel tempo la prima persona del suo sesse in Fireeze:

All'istruzione della mente aggiungera un medo di sentire e di vedere, che si ottenga dall'educazione, o derivi dalla natura, è un pregio cenceduto a hen pochti; si che nen e-sponeva un'opicione, che non indicasse la giusta finezza dell'intelletto; non mostrava un sentimeuto, che non i partisse dalla generosità del cuore.

E tincro n'era il cuore, e tanto pietoto per le umano miserie, che superiori asoni modi n'era sempre i seconsi, heb distribuira agli n'era sempre i seconsi, heb distribuira agli as era la più povera della Imaglia. A cib si aggiunga una grande altera d'animo sensa superbia, e una grande ra letera d'animo sensa superbia, e una grande ra letra d'animo sensa durerara; laonde, in messo alla corruzione di un superbia, e una grande ra letra di durerara; laonde, in messo alla corruzione di risuo ciasi. Nic cib basta: chè tutto queste doi posadere si possono, sensa posseder la priscipale, e che il vanto formis sempre di si poche, quella ciò di far sentire all'nome cancilla con con la contra di vintipo a con l'acultano, d'essere sempre al 'Unincreo sacci, l'unitero asseni civiliano.

E questo è quello che le avveene per le parole, che avea rivole al Bonoarroit. Riguardava egli la sua perizia nelle arti come un deno della fortuna, quello di pessare altamente, come una prepria conquista: ed or che e evdea tenuto conto dalla Luisa, considerando di che sirpe ella era, ne sentiva immensamente crescere i lo prezzo.

Is questi pensier fu giunto dall'adhasciatore, che per mano peradendolo, gli dise quelle taute cose, spesso mesoganere, spesso cagarate, che l'uso e la convienienza fanno sovcate ripetere agli artisti mediocri uella civil società; ma che, delte a quell'omo unico, erau vere. Infatti, quale uomo può a lui paragnarasi nell'antichia? E l'idia, e phello, e Dedalo stesso, nelle faroltos sue opere, non l'asprend itutti, e di più che un ornama tale, che nudo della triplice corona, onorato avreba Bemas stessa al tempo degli Espisoni.

Sentivano i Palleschi la Joro inferiorità ; sentivano sempre rinascente il dispetto d'aver, come dicevauo, quel pruno in su gli occhi, quindi poco dopo la resa della città, meno Baccio Valori, che sempre lo difese, e ne fu ricompensato magnificamente (1), fatto aveva-

no ogni opera per ruinarlo; e sezza l'ambisica aproteiose di Cimente, non sarchbe uscito illes od lel lor muni. Or si pensi quanto l'ise a crester dovere, mierado di bene accolto
tre et a questo avvicinamento graissimo alla
Luisa. Gli litera per redere come il padre,
instieme coll' Ambasciatore convictato areva
se quel giorno) ndesso era più licia, ve
missimo di Michelengoli di Francesco amicisimo.

Si era questi, dopo il muxxx, accostato agli Strozzi, e specialmente ai giovani, percho parenti come essi eran dei Mcdici, non audava incontro, seco lor cenversando, ai pericoli che avrebbe corsi con altri; o poteva con loro parlar liberamente. Accolto je casa, divenuto era carissimo a Madonna Clarice, perchè le parea di scorgere in esse quella devozione per la sua famiglia, che tanto piace alle donne provette, mentre i suoi modi onesti, il suo bel-l'animo, i servigi prestati alla patria, la sua moderazione e la sua saviezza, lo avean reso caro a tutti. Ma nessuno de' fratelli o dei genitori sospettato avea, nè mai potè sospettare, che le doti per le quali era grato ad essi, lo avcano fatto magglormeate divenir caro alla Luisa; mentre ad essa parea d'aver per ciò deppia ragioce d'amarlo e perchè ne sectiva i pregi, e perchè venivano questi riconosciuti dal consenso generale de suoi parenti.

È vero che il lustro della famiglia di Francesco non potea paragonarsi con quello della sua; ma nobile egli era, e senza macchia; siechè non entravano in mente di quella rara donzella le mieute differenze della scienza Araldica, che in mezzo a mille altri meriti, furono però sempre la corda debole nel cuore d'una delle più illustri nazioni d' Europa. Ma conoscendo il mondo, le sue prevenzioni e i suoi falsi giudizj, ciò non isfuggiva alle indagini, e ai timori di Francesco; che per la modestia sua ( compagna sempre de' pensieri d'ogei bennato giovine ) ; e per la somma bellezza e per le straordinarie doti della Lujsa, beeche a' segni maeifesti conoscesse che seco lui intertenevasi più volentieri che con altri, meetre sentiva ogni giorno più crescere sempre l'alta fiamma, che l'aveva acceso di lei, pure nutrendola lu segreto, e agli occhi d'uomo nascondendola, temeva sempre di

<sup>(1)</sup> Gli regalo, secondo il Vasari, un Apolle da lui scolpito.

non esserne degno. E le cose crano a tale , quando accaddero gli avvenimenti che io narro. Poco dopo ven-

ne il maggiordomo ad avvertire ch'era imbandita la tavola.

Onando furono assisi, c volle l' Ambasciatore che Michelangelo gli sedesse a sinistra, (che a destra gli si poso Madonna Clarice)

- Ho visto la tua gran volta nella Sistina. cominciò a dirgli. Che partento! A te solo è riuscito dipingere uomini, che painno giganti di razza celeste. Quel Profeta, sopra ogn' altro, che avendo aperto il libro innanzi a sè . vi tiene sopra il dito come per indicare quello che ha scritto, lo fa con tal volto e tale atto, che mi è rimasto sempre impresso qui ( e additava colla mano la fronte ). Pare che da quanto scrisse dipenda il destino dell'universo, e che tremar faccia i riguardanti, allor che s'appresti a handirlo.

Parlarono quindi del Cupido scolpito da lui, e tenuto per antico (1): della Pietà collocata in S. Pictro; del Mosè pel sepolero, e della statua di Papa Giulio, dal Duca Alfonso di Ferrara convertita in un cannone (2).

- Il bronzo non cambiò destino: aggiunse il Muscettola, volendo alludere alla guerriera

indole di quel Pontefice. - Lo guardo Michelangelo fissamente al-

cun poco, indi prosegui : - Due altri ... ma che dico? uno solo forse, ehe succeduto gli fosse, di quel suo stesso magnanimo e generoso carattere .. uno solo... Ma il Guicciardini cost non pensa, -

disse Baccio. - Ciò significa ohe non l'intese. - E pronunzio queste parole con tanta fermezza, che nessun replicò: tanta è graude in ogni incou-

tro l'autorità dell'ingegno l Vennero quindi a ragionare dei Sepoleri

degli ultimi Medici, che altora stava scolpendo. Oli per questi, replicò l'Ambasciatore, si dovevano ammirare stamane; ma non per-

derem tempo, e sarà per un'altra volta, o quanto più sollecitamente potremo. Non è vero, Francesco?

- Signore, mi farò un pregio d'esser sempre ai vostri ordini.

(1) Questo Capido, diec il Vasari, che venne alle mani del Daca Valentino, che lo dono alla Marchesa di Mantova, ora è perduto.

(2) La testa sola fu salvata, ma ora è smarrita. V. Vasari, pag. 73. Era questa una delle più fiere e terribili opere di Michelangelo, si che il Papa gli diman lo se dava la benedizione, o la maledizione. Sulcaratteredi questo gran Pontefice, iogiustamente dal Gui ciar lini diminuito, veggasi quello che ne

- Ma, i pari tuni, Michelangelo mio, so bene che non stanno in ozio, anco quando gli altri si spassano: ed ora dunque, dimmi, per ispasso che fai?

- Ohl la più grande opera, rispose per lui la Luisa, (fiera quasi d'averne avuto la notizia da Francesco, e di poteria così la prima annunziare ) la più grande opera, che immaginar potesse un ingegno suo pari; ha cominciato a far le figure all'inferno di Dante.

- Oh vero figlio di Minerval esclamò il Muscettola. - E le fa nei margini dell'edizione della

Magna (3). -Or ecco un pensiero, che solo hasterebbe a illustrar la vita d'un u mo; e questo diavolo lo fa per balacco . . . ma, senti, . . . perdona al min gran desiderio . . . manda subito a prendere il libro, che io moro dall'impazienza. Filippo fe cenno al Buonarrotti, che desse i suoi ordini ad un servo; il quale parti nel momento, per avvisare Urbino che venisse, e

portasse seco il libro di Dante. - Vedete, Don Antonio, sogginnse Franecsco, se vi avea giustamente annunziato, che

per la Belle Arti non era terminata per anco-la giornatal Si fece per un istante silenzio, dopo che, prendendo Filippo la parola, comincio a seusarsi sul meschine apparecchio, dicendo che tutto era fatto iu fretta; e che l'appartamento maggiore preparavasi per la festa, che dar doveasi al Duca la sera. Pure, tanta era la ricchezza di quel ricchissimo cittadino, che l'imbandimento della tavola, benchè in eleganza cedesse a quanto si è immaginato nei moderni tempi per aggiungere il diletto degli occhi al gusto del palato, pur di gran lunga lo vinceva in magnificenza e riechezza.

Ottagona era la tavola, ma si spaziosi n'erano i raggi, che tra l'uno o l'altro comodamente si assidevano due. Campeggiava nel mezzo, sopra un gran piedistallo un Ajace, il quale fermo sullo scoglio, coi flutti all' intorno, che l'assalivano, avea lo sguardo rivolto al cielo, come per istidare il fulmine celeste.

ho detto nel mia Sacora su quell' latorico, in fine. (3) Tutti con scono questa edizi me, impressa in Firenze nel 1481 coi commenti del Landino, Del resto, quel mara viglioso Volume ( passato dopo la morte di Michelangelo in mana d'Antonio Montanti Scultore valente, che al principio dello scorso accolo, l'invi la Roma, con altri prez osi oggetti di Belle Arti, per mare) aven lo naufragato la barca si perde miseramente. V. Vasari, T. X, pag. 128 in nota.

Era questo lavoro del Piloto, che dopo l'assedio non si tosto ginnse Filippo in Firenze venne chiedendogli qualche lavoro. Il Zeffi ne aven dato il pensiero, per far sempre risovvenire a Filippo, come egli era esposto ai pericoli, e eon qual fronte dovea resistere agli assalti, ehe gli preparava la Fortuna.

in Intorno a quello erano quattro grandi (1) vasi di argento; larghi negli orli, e cesellati all'intorno ehe servivano ad uso di gettarvi dentro quello che ai cibi di ciascuno avanzava: sei tondini pur di nrgento, e pieni di confetture, di marzapani, di pinocchiate e di ennditi, restavano fermi d'intorno ai vasi; gli altri vani occupati erano dalle saliere magnifiche anch'esse. lavoro del Caradosso (2), e da Filippo aequistate ne'sooi viaggi. Copiosissima e maraviglioso era la Gredenza : ma pon senza sospetto che in quella mattina Filippo, per sempre più accrescere nell'animo dell'Ambasciatore l'idea della sua potenza, che va quaai sempre di pari passo colla ricchezza, avesse fatto agginngere ai vasi, alie sottocoppe, e agli smisurati tondi colle proprie armi, qualche pezzo che fosse d'altrui , ricevuto (3) in

pegno al suo Banco. Interrotti , per l'attendere che facevasi di Urbino, i ragionamenti sulle Belle Arti, il Vettori, ad eggetto di mostrare zelo per la felicità delle armi Cesaree, introdusse discorso sugl' immensi preparativi ehe si incevnno in Ungheria. Ed erano veramente in quel tempo gli occhi di tutti gli nomini di stato rivolti a Carlo, che, udendo come Solimano irritato per l'ultima sconfitta ricevuta sotto le mura di Vienna, alla testa di 300 mila combattenti rninacciava di unovo la Cristianità, con quella estrema sollecitudine, che dipeude da un fermo volere, avea tosto adunato intorno le mura di Vienna sotto il comando del Murchese del Vasto le vecebie bande italiane e spagnuole; e con quante poteano trarsi dull'Austria, dalla Boemia, e dalla confederata Alemagna, spiegate le bondiere della Croce, diaponevasi a for pagar care le folli jattanze della Mussulmana insolenza.

Ma siccome una gran fortuna, o un gran potere (e in Carlo V erano riuniti ambedue) generano sempre malevolenza, invidia , e ti-

(1) Dal Cellini abbiamo l'uso di tali vasi; che uno bellissimo ne lece per Papa Clemente. Il Piloto, di cui sopra si parla , è pur nominato dal Collini, dal Vasari, e dal Lasca.

(a) Il Caradosso è nominato come un artefice dissimo dal Cellini.

Rosini - Strozzi

more; non maneavano auco in quel tempo Cristiani, che teneri per la Turchesca moderazione, e per la civiltà del capestro, impetrassero benedizioni dal Cielo sugli stendardi di Maometto bagnati dal sangue di tanti loro fratelli. E benebe la sana parte degl'Ituliani, memore del terrore che destato nvea pochi anni innanzi Bajazet padrone di Otranto, memore della perdita di Cipro, e di quella più vicina di Rodi , tremasse ad ogni passo , che movere vedea da Solimano verso le frontiero della Cristianità; pur, tanto varie sono le menti degli uomini, e si disordinatamente mosse da tutti i venti delle passioni, che ecrti stravaganti dispregiatori d'ogni magnanima cosa, pur di mirare abhassato l'Imperntore, sarebbero stati a patti ( mi si perdoui la frase ) di correre anco il rischio d'udir predicare l'Aleorano in San Pietro. Invano un savio Pontelice, troppo ingiustamente maltruttato, perchè non recava in Italia l'amore delle Arii, che non conosceva, tuonò dalla cattedra del primo fra gli Apostoli (4), contro la barbara pravita. Sparse al vento furono le suc parole: che se di tanto in tanto si rinnovano, non vi è voce che ad esse rispondo, fuorchè l'eco che rimbomba dalle funebri volte de'bagni di Marocco e di Algeri (5).

Ma queste riflessioni era lontano dal farle Baccio, che pizzicava un po' del Turchesco; e ebe in campo uvea volentieri assaggiata la comoda usanza di farsi obbedire col bastone. Ed ora , sospettando da' primi modi di Alessandro, che volesse comandare un po' da sè, o temendo che gli togliesse la mano il Guiccinrdini; e soprattutto non vedendosi premiato e gratilicato come speravo, e come pensavn d'averne il dritto, nutriva in petto molto amero; siechè disse con nria di sufficienza: -Che grandi cambiamenti si preparavano ai destini di Europa; poiche ne più grande animo, nè più gran fermezzo, nè più gran coraggio mostrar potevasi di Solimnno. - E preparavasi a continuare, quasi sperando di condurro a lotta di parolo, sulla preminenza fra i duo Sovrani, il Muscettola. Ma quegli, per rimproverarlo, e fargli sentire che a lui non convenivano tali disquisizioni,

- Dimmi, gli disse, Don Bartolommeo (6),

(3) Cosa comunissima in quel tempo.

(4) Urbano VIII. (5) Era questo capitolo scritto innanzi la conquista fattane dai Francesi.

(6) Baccio, in volgar Fiorentino, è diminutivo di Bartolommeo.

quanto valeva la libbra la carne d'asino in Fireoze, a tempo dell'assedio? . . .

Non s'accorse Baccio dove intendeva d'andare a parlare il Ministro; ma pur di qualche cosa sospellando, rispose a mezsa voce : -Un carlino.

- E il fiasco del vino?
- Mezzo ducato.
- E un ovo? - Nove soldi.
- Ed insieme alla carne di asino, i gatti e i topi non si veodevano?
  - Si vendevano.

- E in tante miserie, fosti così dolce di sale di ricevere Firenze a patti? Tu dunque facesti magro accordo: e dovevi prenderlo a discrezione. Poiché ne sapesti allora si poca, statti zitto, e con parlar di cose, che oltrepassano la caviglia e il passetto (1).

Ammutoli Baccio arrossendo: e si rammentò coo rammarico la burla fatta fare a Bologna per suo consiglio agli Ambasciatori Fio-

rentini (2).

Sono questi i colpi di riserva, che serbano sempre per le grandi occasioni gli schermitori politici, per repellere l' ardire , o castigar l'insolenza degli uomini vani e fastosi. Siccome poi sapeva che il Vettori era stato io Alemagna, continuò su quell'argomento a trattenersi con lui; ma vi pose la bocca Ottaviano, e concluse con dire che maggiori particolarità si avrebbero allorchè d'Uogheria tornasse col Cardinale Ippolito il Cesaño.

Michelangelo era stato in silenzio, o risposto avea loro solamente per monosillahi : e poiche seduta gli si era appresso la Luisa, di taoto in tanto avea mosso discorso coo lei. Fraocesco Nasi erale dirimpetto, di modochi se avveniva che i loro sguardi s'iocontrassero d'ora ad ora, non parea mai che mossi fosser da un intendimento comune, ma come dal easo volti l'un verso l'altro. Quel giorno per altro destinato era , legando con una tacita intelligeoza i lor cuori, a farli vivere uno per l'altro, e per tutta intera la vita.

Averano in questo terminato di pranzare; e dinaozi ai moltissimi servi in fila schierati, passavano dalla sala nel contiguo gabinetto. Là Filippo, aperto uno stipo, trasse fuori una busta , dov' erano molti Intagli e Cammei. E ( come dell'argenterie, che avea fatto mostra sulla Credenza ) parte delle gemme erano proprie, parte ricevute in pegno per danari prestati : chè sentimento vivo per le Arti Filippo già non aveva: ma le stimava perchè le vedea stimate nel mondo; e ci ponen quel prezzo, che nella mente degli nomini calcolatori rappresenta la quantità del daoaro, che può cavarsene.

Fra i moltissimi Intagli actichi e moderni. che io quelle si ammiravano, una corniola fra le altre a sè richiamò tutti gli sguardi. Era essa fra le impegnate: e quindi dovè dir Filippo che sua per anco non era; e che stava incertose l'avrehhe, o no, comperata. Non avevala per anco vedota Michelangelo: ma quando vi pose gli occhi, e presela fra il pollice e l'iodice, la presento di contro al lume , per poterla più finitamente speculare , non potè tratteoersi da no esclamazione di maraviglia, pel gran magistero con -che appariva eseguita. - Che purità l cominciò a dire: che inarrivahile rappresentanza del vero! Povero fra Girolamo! . . . La riguardo lungamente; indi passolla a Don Antonio. senz'aggiunger parola (3),

- Bella, bella veramente - proseguiva il Mioistro. Ed esseodogli a lato Francesco, -Ohl vedi, eccolo qua; se n'e parlato appunto

stamane; ma proseguiva rivolto agli altri: - Come mai uo frate aodarsi ad imbarazrar oel governol . . .

Intanto col volume di Daote, annunziato dai servi, entrava Urbino, e Baccio Bandinelli dietro di lui. Era il Bandinelli un scultore valente, che apparteva palesemente alla fazione Pallesca. Era di più ambiziosissimo e cortigiano; quiodi, udendo che Il Ministro dell'Imperatore, il Vettori, il Valori, ed Ottaviano erano riuniti a convito nel palagio degli Strozzi, come voleva in ogni modo avanzarsi, veniva per salutare Filippo, e per offrirgli i suoi scrvigj nella scultura; ma non credea però di trovarvi Michelangelo, e molto meno d'incontrarsi con Urbino; che venendogli dietro con sollecitudine, lo aveva rag-

(1) Rimproverandolo di fare il setajolo. (a) Il fatto è narrato dal Varchi, pag. 336. Gli Ambasciatori Fiorentini fureno frugati minutamente allo porte di Bologna, e trovati loro alcuni rocchetti d'oro, parte filato, parte tirato, furono frodati; e se ne fecero grandi risa ec-sicché conclude

il Varchi, che furono piuttosto beffati come Morcanti, che onorati come Ambasciatori

(3) Questa bella Corniola, coll'effigio del Savonarola, conservasi ora nella Galleria di Firenze. Di esso abbiamo parlato di sopra pag. 42.

giunto per le scale. E com'era invidioso e sospettoso, volgendosi a un tratto, e vedendolo, gli avea richiesto:

- Obl che abbiamo sotto la cappa? - E ciò che v'importa? - gli avea rispostocon mal garbo Urbino, a cui, più che a Michelangelo stesso doluto era dell'iniquo

caso del Cartone (1). - Ohl sarà qualche gran cosa l

- Grande, o piccola , non vi riguarda ,

- Mi riguarda benissimo, quando sia cosa di arte. - Se poteste imparare . . . ma il tetto è

- Come sarebbe a dire?

- Sarebbe come se fosse . . . e sarà com'egli è stato.

- Tu sei divenuto molto arrogante, da che il tuo padrone ha scampato la corda.

— Sul mio padrone, zitti: se non volete

baciar l'ultimo scalino. - E deposto il libro, si poneva in atto di trarlo giù. Agguantava il Bandinelli il bracciuolo della scala, e diceva

impaurito: - Ohl che modi sono questi? - Quelli che meritano le vostre indegne

- In somma, sta queto, e dimmi che li-

- Siete molto enrioso. - Se sono disegni del gran Buonarrotti ,

son qua per ammirare.

— E fareste assai hene. . . ma non potete.

- Perchè ? - Perchò l'invidia pone al naso gli occhiali gialli, come avviene a chi ha sparso il

- E perchè il tuo padrone non ù da sè ve-

nuto a mostrarli ? - Perchè le sue cose non hanno bisogno di banditore come le vostre.

- E st. ch'è già audato innanzi a preparar la strada?

- Se fosse voi . . . ma se egli è quassù , vuol dir che ci è stato chiamato.

- Scuse per i fanciulli.

- Come fanciulti divengono i veechi quando rimbambiscono. - A me rimbambito? Vieni a veder l'Er-

cole! .... E che marmo stupendo l.... Non rispondi? . . . E ora a che pensi ?

- Si, si; queste le son baje ; quando l'Ercole si scoprira, vedreme quel che diventerà il gran David.

- Per me desidero che diventi un Sansone. - Perchè?

- Perchè ricorderebbe sempre la mascella, che v'avrebbe tolta dal muso , per andar contro i Filistei -

E senz'attender risposta, gli passava innauzi , ed entrava dentro ; lasciandolo scornato. e solo, a dietro lontano sei passi. Tutti furono intorno ad Urbino: e pochissima attenzione feccro al Bandinelli: il quale ( salutando or questo ed or quello più Spagnolescamente che non conveniva ) quando fu entrato, si accorse subito agli atti e ai moti di ciascuno , che non poteva essere più inopportuna la sua venuta. Quasi per pietà, Francesco Vettori, che di Arti non s'intendeva, se lo fece sedera da presso, e dell'opere sue cominciando a favellargli, lo faceva con quella non curanza inseparabile da chiunque ragiona di cose che non ama e che non intende.

Replicavagli colle più sottili osservazioni il Bandinelli, desunte dall' esercizio dell' arte : sicché, mentre tutti gli altri si erano già posti d'intorno a una tavola ( dove Michelanelo aperto aveva il Volume) Baccio rivolto al Vettori gli fac a la narrazione delle difficoltà, con le quali andava conducendo a termine l'Ercole che uccide Cacco. Ma quanto più af-faticavasi a farlo capace del modo e dell'artifizio con cui cereava nel marmo di fare scoppiars ogni minimo muscolo per tutta la persona di Cacco; e d'indicare il digrignare de denti, e il raccapriccio col quale attendea l'ultimo colpo della clava; il Vetteri, fosse una causa, o l'altra, preso dalla noja, o dal soverchio cibo, a poco a poco si addormentò.

Rincrebbe acerbamente il caso all'arrogante Artista, e non fu piccola pena per lui, che tanto credea di sapere, e più ancora credea di incritare : ma, dissimulando, ne dandosi per vinto, tirò innanzi la sedia, e venne a porsi in giro con gli altri. E là per non parere invidioso, gli avvenne di mostrare in tutta la sua luce questa lebbra dell'anima: morbo, che da Esiodo (2) sino a noi, negti nomini che aon si sentono veramente grandi , par che sia rimasta incurabile

Teneva egli, come raccogliendo i pensieri. - Penso ai lamenti di quel povero marmol fissamente gli occlu alle invenzioni, che in o-

(1) Vedasi il Vasari, T. VIII, pag. 69, e T. X, (a) Da cui abbiamo il detto: Il vasaio odia il vapag. 57.

gui margine del libro apparivano; e alle parole caldissime di lode, e agli atti di maraviglia che destavano gli straordinari portenti di quella straordinaria immaginazione, quasi per approvare magistralmente aggiungeva di tanto in tanto bene; ma il più delle volte benino. Michelangelo passava oltre, sfogliando il li-

bro, ne facea sembiante di cararlo. Ma Urhino, che stava indietro, e presso alla porta, dove per la cariosità a'erano radunati alcuni servi, mirandone uno che mostravasi più attento degli altri, e si alzava in pun-: servitore, o scarpellino? ta di piedi per veder qualche cosa; riguardandolo in faccia, e parendogli di leggervi i suoi

seutimenti medesimi: - Odi? cominciò a dirgli: or or mi scappa la pazienza, e gli do il benino che va cer-

cando in sul groppone. - Sta queto, gli rispondeva l'altro; e por-

ta rispetto alla casa, - fi rispetto è bell'e huono; ma tanta insolenza non si può tollerare. Auche venendo

su l'ho avuto a buttar dalle scale. E poi ha de vecchi debiti da scoutare con poi-- Quelli del Cartone, eli? - Appuntol .... ma tu come lo sai? che te

no intendi di queste cose? - Me l'ha detto tante volte mio padre, che

non si sazia mai di lodarlo, e di celebrarlo. - E chi è tuo padre?

- Jacone.

- Jacone? Oh! lo conosco.

- E come andò veramente la cosa?

- Come andò? come tali cose sogliono andare. I grandi uomini, sicuri della lor fama, riposano, o gl'invidiosi son desti. Il Cartone stava in Palazzo; e tutti gli Artisti vi studiavano; ma quando nel xu Pier Soderini fu cavato di Gonfaloniere, nel tumulto che si fece, nessun vi badava. Baccio, preso un contrattempo, lo messe in pezzi, per rabbia, ma l'ira non ne pote tanto da offuscargli l'intelletto, sl che nou ne togliesse i più belli per sè. Gli altri andaron dispersi-

- Ma come Michelangelo non glie l'ha fatta pagare?

- l'erche non si è potuto provare. A me lo confidò un Tavolaccino, che dalla panra si era nascosto in soffitta.

- E come lo vide?

- Per una fessitura. Il fatto è vero; non ne dubitare; e tutti lo sanno, e tutti lo credono; ma Baccio è state sempre protetto dai Medici. E nelle cose dubbic, la protezione di chi comanda è una gran cosa.

- Hai ragione.

- E tu come sei ridotto a faro il servitore? - Mio padre, conoscete di che umore è : se dieci ne ha, dodici ne speude. lo, diseguan do alla meglio, m'era avanzato qualche cosa, ma nell'assedio mi son mangiato tutto il mangiabile ... e poi i pittori son troppi in Firenze. e le commissioni scarseggiano ....

- E convien esser sommi per aver da lavorare. - Ma voi di Michelangelo che cosa siete .

- Che servitore? sono amico: e ci siamo promessi o che io scorticherò lui, o egli scorticherà me (1), - llo inteso ... - E spero coll'amicizia e coll'assistenza sua

di poter un giorno o l'altro diventar qualche cosa ancor io.

- Ve l'auguro di cuore . . . ma quel Bandinellaccio?

- Sia lode al Cielo, che ora sta cheto. Mentre da Urbino e dal figliuolo di Jacone

si facevano tai parole, or questo, ed or quel Canto, senza norma, ne ordine avevano considerato; e riconosciuto come i segni franchi e liberi della penna corrispondevano all'energia del racconto. Secondo quello, che canto energicamente un Poeta, erano quei segui fatti ministri dell'eterna giustizia (2), e pareano in vero più l'espressione della mente, che il lavoro della mano.

Quanti sentimenti diversi apparivano pei volti di coloro, che innanzi a Minos attendevano la fatale sentenza! Parea l'anima imperterrita di Farinata rimproverar l'ingratitudine a Firenze: e dispettoso Capaneo, sotto alla pioggia di fuoco, slidar l'eterna vendetta l E il vivo saettar dei Centauri; e il paseer doloroso dell'arpie; non che lo scender lentamente della fiera, che reca Dante e Virgilio a Malebolge, apparivano espressi con una verità senza pari.

Ma uno de luoghi, dove più avea largito la fecondità dell'immaginazione, era il racconto della crudel sorte di Pier delle Vigne. Come desolante appariva l'aspetto dell'uomo abbandonato nella corte di Federigo a tutti i flagelli dell'invidia e della calunnia! Quanto avea dovuto soffrire per piegarsi sino all'umiliazione della discolpa! Qual improvvisa e to-

<sup>(1)</sup> Condivi, Vita di Michelangelo. (a) Gran Ministri di Dio fansi i colori Della bell' arte.

tra nuvola circondargii dove l'intelletto, quando per ordiue dell'imperatore funco avvinie di rindegni lacci quelle mani, che iunie carie tregate avvano per la ma possua; e circondati di catene quei polsi, che non avvena battuto che per la sua ficiaria (came nella fronte rispiende a lominosa l'innocenza, in quelle l'intelletto, piero, ne in preno da gran disdegno, deliberò la grande ingiuntiza (;)) E come como, i co quali attenguiar era la borca (la qual natrava i essi tremendi e pietosi) traspirava di dolore, che riscultre ber uttali l'estri-

E perchè il diletto degli occhi si nnisse a quello della mente, Francesco, che stava di contro ( poiche ceduto aveva il luogo ai più degni) ripeteva i bei versi di quella evidentissima narrazione, onde come in uno specchio ne apparisse nel disegno l'immagine. Ugolino non era per anco effigiato, ne le trasmutazioni dei serpenti: e apparendo i margini bianchi, pareano dire tacitamente che anco un ingegno straordinario, come quello del Buonarroti, dovea mettersi in qualche pensiero per emulare i più grandi portenti dell'Italiana Poesia. E così, tornando indietro, e sfogliando il Volume, fosse riflessione, o caso, si fermava Michelangelo alla pagina, che chiude il Canto V. Ed ecco, dicera, quel che in tutto l'Inferno è stato per me il luogo non dirò più difficile, ma di maggiore incertezza onde convenientemente rappresentarsi-

La Loisa, che stara a inintra di Michelanglo, e che curvata verno ia su spalla alcun poco, di tasto in tanto con gran modestia rivolgendo a quello a questo la Arella e gli aguardi, esposto avera qualche opinion nosa; quando le comparereno in ince legared i Prancesca e di Prance, come riccossa da una fa villa come de la compara de la propostera del prancesca e di Prancesca del p

Francesco, che siava di contro, all'anunzio del Canto V: di quel Canto, che di per se solo svelerchin di qual indole tenerissima era l'anima dell'Alighieri, prima che la vendetta e le ire ne aveser cangato la tempra; papitare anch'esso con indicipil forza sentendosi il corre, volti gli occhi quatto pote apir celatamente alla Luisa, ne seguitava i movimenti con un'indicibile ansietà.

(1) Ingiusto fece me contro me giusto. Inrae.

Proseguiva intanto a dire Michelangelo:

6 Amor, che a nullo amato amar perdona.

parvemi no concetto profondo si per la menle, ma che riuscito non sarebhe con uguale evidenza per gli occhi.

## t La bocca mi bació tutto tremante,

per quanto sia pieno di tenerezza, purc ne rappresenta un alto, che ha troppo del terrestre, volembo esprimere un amore inefibbile e soprannatorale; quindi ho preferito di fligiare quello, che anche in mezzo alla lor pena, forquello, che anche in mezzo alla lor pena, forna la dolcezza del passato, il conforto del presente, e la felicità dell'avvenire:

## e Questi, che mai da me non fia diviso...

Nou ebbe cominciato Michelangelo a pronunziar questo verso, che involontariamente, tratte quasi a forza dall'ineantata melodia di quelle parole, alzò la Luisa le pupille verso Francesco con 'tal doleezza soave, che parvegli un raggio di luce passargii dagli occhi nel

Resió con'estatico quel rarissimo smante: estuta tegendo la sus felicità ne herei segui di quell'arcano linguaggio, a lei si viole con als sopirio, che abbassar le fece nu haleno le luci tremanti, o vergognose d'aver lascisto le luci tremanti, o vergognose d'aver lascisto graco. Quidal, appoggiamo apprendenta del mante a guascia, facera mostre di continuare ad ammirar quello che pini on redera». ... ne per un istante selo le risibi. Ma tostochò Michengelo, depare reri menzo al plassi; geduto in quel giorno di tutta la sua fanta, si fa di la continua del cont

## CAPITOLO IV

Ambizione deluxa

Ed ha natura si maivagia e ria, Che mai non empie la bramosa voglia, E dopo il pasto ha più fame che pria. Danza.

L'interno combattimento della Luisa con se stessa non era s'iuggito agli occhi dell'amante; che appena pote riaversi dalla piena del diletto, che gl'inondò tutta l'anima; rivolse quanto, la modestia permetteva gli occhi verso di lei; ne finche là rimase più li ritorse un istante. E quantunque ad ora ad ora il desiderio e la speranza lusingar lontanamente il facessero d'un altro sguardo benigno: pure non fu malcontento che il pudore in lei vincesse l'affetto, e che le riflessioni della mente reprimessero i moti del cnore. E poichè su partita, ed a lui parve di rimanere in una solitudipe, il primo pensiero che gli si offerse fu il rincrescimento che prevato avrebbe, se il contegno della Luisa fosse stato differente. E qui un tumulto di sentimenti e di affetti diversi lo invadova ; prevedea le difficoltà , misurava le distanze, pesava le ambizioni; ma tutto componevasi col gran pensiero di possedere il cuore d'una tal donna. Quindi , siccome avviene de giovani ben nati, e che sentone modestamente di sè, diedesi a riflettere ai modi di coltivar sempre maggiormente l'ingegno, e di vincere quelle inclinazioni e quei difetti, che inerenti sono all'umana natura, per rendersi meno indegno di lei. Era in queste riflessioni, quando su riscosso dalla voce un po'elevata del Muscettola, che rivolto al Bandinelli, dopo avere udite le censure sue contro le portentose invenzioni del Buonarroti, che tutti avevano allora allora ammirato, bruscamente

- Se queste coso son vere , perchè non direliele a viso?

- Perchè non m' ba richiesto del mio pa-

- Ed ora, chi te lo ricbiede?

- Si parla per l'incremento dell'arte. - O piuttosto per isfogo dell'invidia.

- Voi mi offende e.

- lo sono schietto; e non posso sopportare questa ipocrisla, che loda un grand' uomo nelle parti deboli, per poterlo, con apparenza di giustizia, denigrare nell' emineuti.

- Se voi siete sebietto, io puro son sincero; e sopportar non posso le lodi sperticate , che si danno ad un artista, che tutte non le mcrita

- Come non le merita ? Uomo senza senno e senza pudore; ( cominciò, facendosi innanzi Francesco ) ed a lui rivolgendo la parola: - E queste cose udir si debbono in una Firenze, che di nessun altro suo figlio andrà più gloriosa quanto di questo?

- Eh l si è veduto , quando scopri il David . . . . che convenne porvi le guardie, perehè non seguitassero ad appiecarvi le satire : e pur non giovò. . . (1).

- E si vide ancora che chi le appiecava,

colto in fallo, andò a purgar l'acrimonia della sua lingua, in prigione.

- Ciò prova che i suoi partigiani avevano

in mano la forza.

- In mezzo a cento che lodano, ehc rileva se due o tre maledetti da Apollo censurano ? Ció è di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Cominciate da Marsia, e terminate. . .

- Risparmiatevi il resto; ma non crediate che tutti pensino come voi.

- Chi si cura degl' imbecilli, e dei tristi? Ma voi che non sieto fra i primi , perchè volete a forza entrar fra i secondi?

- Nè io intendo d'entrarvi.

- Vergognatevi ; chè in vece di giovarvi dell' ingegno cho il Cielo vi ha dato per operar beue collo scalpello, lo sperdete in purlar male colla lingua. Firenze sa che non lasciate oceasione di mordere il Buonarroti, perchè ne temete la grandezza al confronto; ma Firenze non vi la eco; e siane prova la voce generale, che vi accusa d'avere stracciato il gran Cartono della guerra di Pisa, che rifletteva la vostra inferiorità, come la scimmia rompe lo specchio, che riflette la sua imma-

- Bravo figlio , bravo I disse l' Ambasciatore. E mentre Baccio, benchè sorpreso e irato che al pubblicamente si bandisse il fatto del Cartone, replicar volesse (che a'pari suoi mai non mancano le accuse, e quando le accuse mancassero vi son in scrbo le calunnie ) prendendo Don Antonio la berretta, e traendo seco Francesco, dopo le ceremonie di uso e madonna Clarice, a Filippo, ed agli altri , lasciarono il maligno detrattore adirato e fremonte, senza degnarlo d'un guardo.

- Ma qui , dirà taluno : E come avviene mai che di rado sieno così fatti uomini e puniti e sfuggiti come ragione il vorrebbe? --Porchè fra quanti vizj si nascondono nelle pieghe più avviluppate del cuoro umano , quello d'udir volentieri diminuire l'altrui gloria è il più possente ed universale. Pur troppo convenir bisogna d'una dolorosa verità; ed è che coloro, i quali non posseno per loro stessi elevarsi onde salire al grado degli altri, amano di veder gli altri abbassarsi perdiscendere al loro. E troppo felici sarebbero gli uomini eminenti, so pagar non dovessero questo tributo all'invidia e alla malignità.

(1) Questo fatto è doloroso a confessarsi , ma è vero, Il Vasari e il Condivi lo avevan taciuto. Vedi Nota A in fine.

E così avvenne del Bandinelli. Non solo . dopo che la partenza di Michelangelo da Firenze gli lasciò largo eampo di morderlo, continuò sensa freno, e senza timore come tutti i vigliacchi a dir male di lui ( finchè non giunse il Cellini (1) a farlo tremar di spavento ), ma in quel giorno medesimo e il Vettori, e il Valori gli furono intorno, per consolarlo con quelle vaghe parole, che sono il conforto della mediocrità, colta in fallo di malevolenza. E Filippo medesimo, sapendo quant'era quell'uomo bene affetto a Clemente e ad Alessandro, non risparmiò parole ondo calmarne lo sdegno; mentre come intendea madonna Clarice, e come glie ne fece rimbrotto poco dopo, avrebbe dovnto cacciarlo dalla sua presenza e dalla sua casa per sempre.

Ma le querele di tal fatta sono per lo più riguardate come passatempi dai gran signori del carattere di Filippo. Ora poi tutto rivolto a far parlar di sò, gratificarsi il Duca, o mostrare la ricchezza sua, non risparmiava nella ristrettezza del tempo, dopo che tutti furono partiti, cura, diligenza e spesa, oude maguifica riuscisse la festa, che dar si doveva in quella sera. Tutto lieto e contento stava intorno ai preparativi, che cominciati erano, come si è detto, la sera innanzi, e che continuarono per tutto quel giorno, e come avvenir suole in simili circostanze, l'andarc e il venire dei servi, il recar dello cere, delle ventole accomodate, il trasportar dei tavolini, era continuo; non che il giungere degl'istrumenti da fiato, c da corda , dei timballi , dei timpani , e di tutto quello in somma, che concorrer devo in simili radunanse al frastuono si, ma di rado al divertimento. Soddisfanno per lo niù simili feste alla gioja di pochi, al contento di pochissimi, e alla vanità d'uno solo.

Ma, per lo contrario, trialissima si rostriva la Clirice; il quale con dispetto è vero, ma però non sensa trepidazione e rammarico vedeva giungere il monento di dover sopportare la presensa d'un souno, che avea con si male parole accesta dal uno palaso, e che or vi tornava per regnavi i punai assolito. E giuste cari il uno rammarico i perelto contro due persone specialimento (fore per la engione controlle del perio del persone sono del controlle chelangolo, e control eli. Quello contava di non vecircio, e far dibrigare le incombensa del Pasa da Ottaviano, fineble (terminate che

fossero, e morto un giorno o l'altro il Papa ) lo potesse far mal capitare : di questa giurato avea di vendicarsi. Sapca, che presto o tardi doveva incontrarsi con essa; ne si credea tanto padrone di sè per poter dissimulare abbastanza. D'altronde la Clarice, fino da quando viveva Lorenzo suo fratello, o che le andava per easa il fanciullo, lavea in lui riconosciuto un' indole arditissima e sprezzante, (e i casi sopravvenuti, che or si terminavano colla straordinaria sua elevazione atti non erano a mitigarla ) siccbè pensava, ehe se qualche parola, o qualche conno sfuggito fosse al Duca , ella non era donna da sopportarlo in silenzio; e da una favilla nascer poteva un incendio.

A questi suoi pensieri si aggiungeano le novelle della villana e non credibile accogliesa fatta nella mattina medesima da Alessandro alla Signoria ( poco dopo che dal palagio do'Medici partiti crano Don Antonio e Franeesco ) quando in pubblica forma (2) recata si era per visitarlo. Non solo non l'avea fatta subito introdurre all' udienza (3); nè comandato almeno che per lei si aprissero le camere; ma permesso aveva cho lungamente, in. mezzo agli scherni de suoi familiari , andasse passeggiando, e aspettando nella sala. E siccome proprio è della massa degli uomini , (sempre bisognosa) di abbandonar quello che cessa, che non può dar più nulla, per attenersi a quel che comiucia, che suol dar sempre qualche cosa ; udivasi fra le risa e i motteggi , come il Gonfaloniere Buondelmonti colle gambe gonfio, per essere stato lunga-mente nella torre di Volterra (4), inciampava ad ogni passo, ed era un ridere a vederlo; come un brutto cello di soldato, che montava la guardia alla porta del palazzo, non si sapea se per caso o per ischerno aveva stracciato una manica del lucco a Giovanni della Stufa, uno de' Signori, coll' alabarda, e perchè se n'era doluto, minacciava di stracciargli la collottola; c como Giomo in fine avea fatto colle dita lo sconcio atto a Guglielmo Altoviti

perché si laguava in sala d'attendere. Solca la Signoria di Frienze quando in corpo usciva di Palazzo, essere accompagnata da quella magnificenza, che i cittadini ( economi nelle private) solcano porre nelle lor cose publiche, come fede ne fanno lo grandiose fabbirche, innalzate per decoro cel ab-

<sup>(1)</sup> Che gli disse: Trovati un altro mondo ec. (\*) Segni, pag. 145.

<sup>(3)</sup> Varchi, pag. 476.

bellimento della città. Era precedsta nei giorni meno festivi, da un araldo, da due comandario e due mezzieri, da tot trombetti e da quattro pifferi, e accompagnata da dicci donzelli, e quattro bandiori, tutti onorevolmento e variamente restiti (1). E mentr'ella era in cammino non i cessara mai di suonare.

Or narrandosi dell'uscita della mattina, si dicces che i commadatori averano gli abbitilogori e biaditi, e che quatche toppa qua e il posta di pano nonovo gli face comparir con cavalli pallati; che de massieri mon era cavalli pallati; che de massieri mon era cavalli pallati; che de massieri mon esta priscopa para mattina della mattice grasso a un dossello mingherilmo, pareva mo re sventato: in fine che i trembetti; ed i pilleri, coltre che nè pur unessi se n'eran travati per formar i ordinaza si sonostano coni ecordatamente, che pareta proprio la subalta re la marcine; che pareta proprio la subalta re la marcine; che manne i pais-

Questi discorii ripetuti dal valgo, sparii fe idomestici, pe dad domestici percenti agli orecchi dei padrosi, ferivano nel più viso del cacco ia Clarite; perchia spare a intendeva speria di particolori di propositi di proposit

A mezza voce, e nel congedarsi, aveva invitato Michelangelo; ma risposto gli aveva l' artista: — Messer Filippo, sarebbe troppo.

Erano però corsi gl'inviti alle più cospicue famiglie; e quantunque, come tutti gli storici affermano, il dolore fosse generale, vedendo in quali termini le civili discordie avean condotto la patria; pure del generale debbono occettuarsi due numerosisme classi, quella dei deboli, che non han mente, e quella degli ambiziosi, ebe non han patria.

E queste senza contare coloro, che una causa differente colà conduteva, erano più che bastanti, per rinnovare quella sera nel palagio degli Strozri la solennità e la pompa di quelle feste, che date, si erano quindici anni innanzi a Ginliano e a Lorenzo<sup>o</sup>, ove sotto i nomi di Compagnie del Diamarre del Baos-

(1) Priorista MS. pag. 34a.

(2) Vedansi gli Storici.

(3) Oltrepassano i cento.

(4) Così chiamato dall'uso cho avea di non lavorar mai renza aver prima ricevuto la caparra. Il suo

cone concorreva tutta la più bella ed animosa gioventù di Firenze (2).

Non era per anco suonata l'avemaria della sera, che cominciavano ad accendersi i torebi disposti (3) intorno intorno alle finestre del palazzo, infitti nei bracci di ferro, che con tanta industria sulla incudine, come ad opera di cesello aveva sottilmente lavorato il Caparra (4); e per mezzodi na fuoco artificialmente posto dentro, si disegnavano i contorni dei piecioli archi delle colonnette, e dei capitelli che compongono le maravigliose lumiere dei canti. I servi erano in sontuoso livree discesi già nel cortile : parte di essi compariva sugli angoli delle due porte; erastata sgombrata la piazza dalla parte di oriente; e di contro, come avviene anche ai nostri tempi , s'era già radunata la geote curiosa di vedere chi arriva, e per far plauso a chi è bene abbigliato, e proverbiare chi non lo è.

Tutto era preparato con mirabile ordino al disopra; l'ilippo ed i figli stavano nella seconda atanza: Madonna Clarice riccamente vestita colla picciola Maddalena nell'ultima. La Luisa non era per anco discesa dalla sua camera.

La magnificenza dell'apparato e delle suppellettili me poteva eser più grande. Adammaschi parate erano le prime stanze, a broceati le due tilime; tappeti di Persia erano in terra distai; e dei legoi più preziori erano formati i tavolni pel giueco. Nella maggiori sala formata l'orchestra pel ballo: lumiere di Murano rifulger facevano per oggi dore la luce; vadivano i numerosi suonatori, che coministramo ad accordar gli strumenti.

Il primo a comparire, ed innanzi d'ogo'altro, fu Benreuuto della Volpaja. Era in un'età, che atto più non facevalo alla danza: ma siccome insieme cel Trabolo (3) aveva in tempo dell'assedio levato il piano di Frenze nel sughero, e mandatolo al Papa, veniva per mostrarsi al Duca, e colla precensa almeno se non coi discorsi, ricordargli la ricompensa che ne attendeva.

Quindi Niccolò Orlandini (6) che diede Empoli, Roberto Acciajuoli, Raffaello Corbinelli, con varj fra coloro, che durante l'assedio furono sostenuti in palazzo, non escluso Prinzivalle della Siufa, malgrado che, dopo il esso avvenuto a tempo di Pier (7) Sodorini

nome era Niccolò Grosso.

(5) Si ha dal Vasari nella vita del Tribolo.
(6) Detto il Pollo.

(7) Prinzivalle gli propose di rivoltarsi in favore dei Medici ee. Se ne parlerà in appresso. (tanto può l'ambiaione degli nominil) mai non avesse fatta una parola, nè guardato pure in viso Filippo.

Vennero poi gli amici dei figli , Francesco Pazzi, Gieliano Salviati (seeza la moglie, che d'essa poco egli omai più si curava) Pandolfo Pucci, e molti altri giovani, che tutti lungo sarebbe d'enemerare. Gl'inviti eraoo fatti per un'ora di notte: sicchè la campana pei defunti fu quella sera il segnal di risvegliar tutti i desiderj, animar tutte le speranze, e lusingar tntte le più stravagaeti ambizioni. Esse già si eraco poste in moto sice dalla mattina innanzi; e dal Gonfaloniere, che era stato in fondo di terre pei Medici, sino all'ultimo Tavolaccino che dal servigiale delle Murate avea ricevuto i berlingozzi pei sosteeuti (1), non eravi persona la quale non sperasse di cambiar sorte col cambiar del governo.

Ma le ambizioni più manifeste si riserbavano a svelarsi per quella sera. Giammai tanta materia di meditazione non era per offrirsi agli occhi dell'osservatore filosofo; se una imprevednta circostanza non l'averse fattamancare. Nel giorno innanzi, da lontano fra la moltitedine, veduto avevano il Duca solo di passaggio. Se rivolto gli evevan la parola, o non erano stati intesi , o perdute in aria si ereeo le risposte: qui fra i molti, che alle danze e ai giuochi attenderebbero , i più scaltri avrebbero campo di rienovare le congratulazioni, di esporre i desideri, di anneverare i diritti, di provocar le promesse.

Poco dopo, che cominciato avevano ad arrivare gli nomini , sulle cavallo bardate con graed'eleganza, vecivano le doene. E benchè l'assedio e la cerestia tutti avesse impoverito, pure ciascuno sa che per le passioni, e pei vizj, di rado mancano i daeari. Le coedizioei più strane, le usure più incomportabili cedono al desiderio immoderato, che tante volte suol chiamarsi bisogno. Non maucerono dunque, per più belle comparire, o almeno più adorne (accompagnate dalle torce degli staffieri, per vagamonte fra quelle risplendere) non maucarono i mersi d'argeeto, le selle indorate , le gueldrappe trapunte ; e le briglie guarnite di coralli o di perle-

(1) Nelle Murate stava Caterina dei Medici, detta allora la Dechessina. Come è naturale, molte delle monache presero parte per lei: e nelle feste di S. Giovanni del 1530 mandarono in dono a nome di essa una paniera di berlingozzi a quei cittadini, che erano arrestati in Palazzo, come sospetti di esser centrari al governo popolare. In f. edo della panie-

Rosini - Strozzi

La prime, che vi giungesse, fu la Giulia de Mozzi, spesa di Lamberto Saecbetti, in compagnia del sempre amaete, ma non più a-mato Bartolommeo Lanfredini. Era essa dotata di ueo di quei non rari caratteri, che la natura fece buoni, ma deboli; eche quindi sono sempre in balia dei tristi che gl'insidiano, delle illusioni che gli circondano, e delle eircostanze che gli strascinano. Inchiuatissima più che altre ai piaceri, poteva starne forse loutana, se non le si offrivano presenti; ma in mezso ad essi non sapea contenersi.

Non erano per anche compiute sei settimane da che aven conosciuto Filippo Strozzi, e alle prime parole d'amore, che rivolte le avea, s'era già sentita piegare a corrispondergli. Era Filippo in quaeto ai casi d'amore intemperantissimo: e siccome alla ricchozza, ed ell'affabilità univa l'avvenenza della persona, poche donne trovate si sarebbero, ohe a lui avessero voluto, o gagliardamente teetate, avessero potuto resistere. Questa facilità, o per dir meglio questa rilassatezza nei costumi femminili, dovevasi a lui priucipalmente, ma nen meco e Lorenzo de Medici suo cognato, e a Giuliano zie dolla Clarice; che dopo il xu forso non senza perchò, tirati dall'indole, o ammaestrati dall'esempio (a), avevano audacemeete corrotta la gioventù dei duo sessi-

E di questa corruzione vittime poi furono essi stessi, repiti embedue immaturamente alla vita (3). A Filippo, o più fortunato, o più destro, non avvenee di trovar la morte nel delirio dei sensi : ma vi trovò bensì quella prostrasinee di aeimu, che inabili rende gli uomini allo magnanime imprese ; e che , se lascia talvolta cominciarle, non permette mai di condurle a fine, Tutta intera la sua vita fu la prova di questa gran verità.

Per un uomo di tal fatta, cho stava intorno ad une giovine del carattere debole della Ginlia Sacchetti, sei settimaee son lunghe; di maniera che principiava in Filippo non il disgusto che allontana, ma quella cotal pesante lassezza, che rende indifferenti per l'oggetto, che si è amato. Quel parlar di cose estrance all'amore; quel non rammaricarsi del tempo che passo troppo velocemente; quel non irritarsi

ra trovavasi l'arme de'Medici : lo che scoperto , fu causa di far levare Caterina dalle Murate, ochiuderla in Santa Lucia, come si è detto in fine del Cap. I. (\*) Di Venezia specialmente, ec-

(3) Il Priorista MS. pag. 447 dico che a Giuliano, già ammalato, si sospetto che fosse affrettata la morte dal veleno.

della presenza degl'importuni; quel non attendere di rimaner soli, per dirsi addio; sono i segni, di cui le donne s'accorgono, prima assai che gli amanti confessar li vogliano a loro stessi. All'apparire di questi terribili indizi d'un fuoeo, che va estinguendosi, non v'è che la gelosia, la qual possa riacceuderlo: e per questo la natura diede al sesso più debole un tal senso si squisito, che sembra mirabil cosa di vederle, in simili circostanze, operar tutte ugualmente. Non farà dunque maraviglia se la bella Giulia recavasi la più sollecita alla festa, per esercitare sui giovani, che da gran tempo uniti non si erano in piacevoli radunanze, quell'impero, che di rado manca d'effetto quando la bellezsa è congiunta alla grazia.

Era essa una bionda avvenentissima, di volto regolare, di occhi relesti, di belle forme nella persona: e con braccia, collo e petto d'una bianchezza mirabile. Era nella prima gioventu, poiche non aveva passati ancora i venti anni; non solca far melte parole, perche quel che avea di meno bello era la bocca, quando si apriva; ma possedeva una di quelle fisonomie, che allorche riguardano affettuosamente, ti scendono in mezzo del cuore. D.gnitoso n'era il portamento, composte le maniere, modesto il contegno: e sembrata in tutto sarebbe qual essa non cra; se nu certo fuoco negli occlii, che mal si celava dat raffrenato girar degli sguardi, non avesse sveluto il scareto.

Con queste doti ella sperava che se giungesse a farsi palesemente corteggiare da qualche giovine, tra i più famosi, si rinfuocberebbe l'ardore intepidito di Filippo; che, già oltrepassati i quarant'anni, non dovea sperare di rinvenir con facilità donne avvenenti secondo il suo desiderio. E in quella sera, nella quale per la prima volta compariva il Duca libero e padrone (che innauzi l'assedio non vedevasi mai senza il Cardinal Passerini) chi sa che verso lei non si volgessero i suoi sguardil E come allora si pentirebbe Filippo di tanta freddezza, di tanto non meritato disprezzo l Cosi ragionano le passioni: ed è raro che le passioni non conducano a mal capitare, come avvenne a questa sventurata.

Le andò incontro Filippo (lasciar facendole addietro il Lanfredini, che l'aveva accompagnata) con quel sorriso, che sui labbri dei

(1) Éra stata fatta una legge, che le proibira. Il fabbricante, che pare fosse l'unico, era stato indennizzato con l'ufficio di banditore. Priorista M S. grandi pare che debba tutte compensate, i seruie con quella cortaia, che i nui sopt ogo altro era singolarissima, di son aver pogo altro era singolarissima, di son aver pogo altro era singolarissima, di son aver potuto visitaria da tre giorari piche li incombenlagivi che vonuta fosse la prima, conde potere
ingric che vonuta fosse la prima, conde potere
non I cabbiguateros fa gi inonci della sua esacolla altre; e accompagno queste parole
con tali modi, chi ella nos espec rispondergii
so nos con uno triugger del bracco, al quale appoggiazzati, atto, che svelava più il depassato.

Coi, seux riguardario, tenendo d'ester concernat, ai conduse sino alla sama dor'era madonna clarica. Conoceva esanda grata temandana Clarica. Conoceva esanda grata temandana clarica conserva esanda grata temandana conserva de la conserva del la conserva de la c

gusto.
Fu da essa accolta con quella polita ilarità, che non lascia trasparire quel che si penas; ma che non letrepassa i confini della contenienza sociale. Cambiarono fra loro le parole di uso; indi diede luogo a due altre, che condotte da Roberto e Vincenso suoi figli, re-nivano, innanzi d'assidersi, a far riverenza alla madre.

Cominciarono allora con Filippo (mentre il Lanfredini, come gli amanti nou più fortunati stavascne in un canto) passeggiando per le stanze a parlar della festa, e della difficolta incontrata nel ritrovar le carte da ginoco, poiché dal xxvii in poi non se n'era in Firenze risporta la fabbrea (1).

Lodava la Giulia la magnificenza dell'apparato, e soprattuto la raghezza dei candegliori, che sui tavolini si trovavano. Due specialmente di essi fermarono la sua attenzione, perché smallati erano con vaghe figurine (edigiate suel piede piatto e largo) recorrenti intorno, couse no Vasi Greci; e con quattro mascherine intorno si boccibli, che stringerano i torchietti (2), si elegantemente elfigiate, che

(s) Non ho veduti di simil genere: c si usavano non di un solo lume, ma di quattro posti insieme come picciole terce.

non la facea saziar di lodarli. Questi la mat- in quel tempo, potea dirsi che libera avea la tina di poi la Giulia ricevè in dono; accompagnandoli Filippo con una letterina, dave diceale: « Che cosa da lei tanto lodata non poı tea più ritenere presso di sè, poichè gli pars rebbe che lo rimproverasse di non aver saa puto compiacere a desiderj suoi con si pos co: s che d'ogni cosa colle donne generoso era Filippo, fuorchè di costanza e di fe-

Poeo dopn, condotta dal Priore di Caoua (1), dopo aver salutato madonna Clarice. la giunse dove Giulia e Pilippo stavano favellandn, la sposa di Giuliano Salviati. Gentile nella persona, con due ocebi nerissimi, che brillavano del funco della volnttà, con una fisonomia procacissima, ed aprendo ogni qual volta sorrideva due fila di perle in nna conca di coralli, da molti riguardata veniva come la donna non dirò più bella nè più amabile, ma certamente come quella, ch'era più desiderata dell'altre. Rimasta in giovino età orfana della madre, abbandonata senza cura, e compiaciuta dal padre in tutt'i suoi capricci; non che ne' suoi desideri, aveva da sei anni dato la mano di sposa a Giuliano (che ricchissimo era allora e viziosissimo, ma i vizi coperti erano dalle ricchezze ), con quella fiducia , che hanno tutte le giovinctte ardenti, d'essere amate eternamente dal marito.

Ma son desse per lo più le prime, quando s'accorgono di non essere amate a lor voglia, che mancano le più facilmente di fede. In esse il poco amore equivale al punto: e le infedeltà da primo, son vendette; in progresso di

tempo, abitudine.

Avendo spesi gli anni dell'assedio in coltivarsi lo spirito, era favellatrice leggiadra ed arguta: ma le nozioni e gli esempj dell' antichità non altro fatto avevano che sempre più corromperne il euore, Conoscente del Guieciardini, e di più legata con esso di lontana parentela (2), udendo come la tutti i discorsi egli non sapea riferiro le azinni degli uomini ad altro che a due capi (l'interesse, el'ainbizione ) aveva preso a regolare coi principi stessi le sue.

A questo contribuivano maggiormente le rovinate sostanze del marito; poiche per quanto ricehissimo fosse, non vi ha dovizia che resister possa all' intemperanza di spendere. Nota e famosa era per varj casi d'amore: ma

(1) Lione Strozzi, Priore di Capua, come si è detto at Cap. 111.

persona, poiche si profanerebbe la frase, dicendo che avea libero il cuore.

Salendo le scale, andava pensando che hò difficile, ne disutile conquista per lei sarebbe quella di Filippo; sicche quando lo vide, che passeggiava dando il braccio alla Giulia, lasciando Lione con quel garbo, che non dà luogo al rammarico, arditissima, come tutte le sue pari, andatagli presso, e impadronendosi del suo braccio sinistro, disse con una certa aria di bontà, che sapeva prendere a

. - Non eredo già, hella Giulia, che lo pretendiate questa sera interamente per voi. --E moltissima grazia negli atti accompagno le

Si volse Filippo quasi sorpresô; ma essa , fissando gli occhi nel volto dell' altra - Sicche? . . . , le aggiunse, quasi aspettando la risposta.

- Nulla è più facile di compiacervi, disso quella, trattenendo il dispetto; e, lasciato il braccio di Filippo, con una tal quale apparente non curanza, si recò a sedere presso al Lanfredini.

In questo mentre, un certo fremito intorno annunziava qualche personaggio di maggior grado. E in fatti era il Muscettola magnificamente abbigliato, che aveva seco un uomo , poco noto in Firenze, ma che fu all' istante riconosciulo da Filippo: Il quale subito lascio la Salviati, scusandosi per andarlo ad abbrae-ciare. Era Il Cesano, che giungeva improvvisamente di Alemagna, dove il Papa inviato l'aveva col Cardinale Ippolito, fatto suo Legato nella spedizione contro il Turco. Malgrado la povertà dell'erario Romano crasi ebbligato di concorrere per essa con quarantamila ducati per ogni mese; e ora correndo già il terzo, che i tesorieri ecclesiastici facevano mancare le paghe, il Legato spedivalo in poste , per fare al Pontefice rimostranze, onde non volesse in tanto bisogno lasciar senza succorso l'esercito. Erasi affrettato il Cesano: e siccome sapeva ehe il credito di Filippo era in fine il pernio, su cui girava la ruota di tutti gli affari di Clemente; s'era fermato a Firenze, per intendere da esso quale in ogni caso sarebbe stata l'intenzione sua, qualora il Papa lo richiedesse di danari,

Era Gabbriello Cesano delle ottime lettere

(a) La moglie del Guicciardini era figlia di Alamanno Salviati.

non solo, ma dei costumi degli usomini e delle cuo del mondo interdentisimo. Nato in Pisa nel 1450 troravasi altora ael fiore del serno, che suol compartir l'experienzas, e da certe del Cardinale, n'era divenuto non solo til consigliere, nel Parine. Perso d'un agrande affenione pel suo Signore, se un'arcan acusa non vi alcos oppostar, nivelos gerebbe certamente ad ottenere si da Cliencete VIII.

sto Ippolito ad Alessandro.

E mecome sapeva che quando incerte sono apcora le cose, nella bilaccia sovente ha gran-dissimo peso il possesso, consigliato l'aveva nell'antecedente aprile di recarsi a Firenze improvvisamente, per farsi riconoscere almeno nel grado in cui vi stava prima del 1527, allorche i due giovanetti Mediei erano sotto la disciplina del Cardinal Passerini. Esso intanto rimanevasi a Roma, come per indicare che quel tentativo facevasi senza suo consiglio; e per indi rimostrare al Papa ( se riusciva ) che in fine le ottime qualità di quel giovine Signore sarebbero state più atte a comporre gli animi abbastanza esacerbati e divisi dei Fiorentini di quelle di Alessandro : e. ( qualora andasse a vuoto, come avvence ) per pregare il Pontefice a scusarne la giovanil audacia, e a dissimulare questa gara domestica, per la cagione principalissima di non svelare le interne piaghe della famiglia, e menomarne il rispetto presso i volgari. E la cosa andò come avea preveduto. Tornò il Cardinale Ippolito da Firenze, alle persuasioni di Baccio Valori; e poco dopo rientro in grazia del Papa.

Quindi, per fario conoscere personalmente all'Imperatore, avera il Cesano confortato Clemente ad inviario Legado Apostolico, aspettando il tempo e l'occasione di fargli spiegare di nuovo a più alto volo i pensieri.

Giunto à Firenze dall'Alemagna, a ando dunque come accorto a exastere al palazza del Medici, mostrando in Alessandro una fiducia che non avera ; e da parte del suo Si. guore un amicina che non sentiva: aspendoni da chiunque era il meno informato dei fatti della casa, che i due cugini si odiavano mortalmente; pipolito, percità vedera preferita Alessandro; Alessandro; percità comportar non potera che l'ppolito seco lui contundesse. Ma il Casano, trovandosi nelle manis ser, e accendo, come soud diris, di uccessità virio i,

montribilo acido non finto per gl'interessi della famiglia, fi dal Duca hene accolto, licenziato con parole corteni, e invisto a l'ilippo, di qual solo (dieres Alemandro) potevano cercani i denari, perchè il solo egli era ad ma certa naturale arguina, de avea l'abindios d'abusar di tutto, tanto in fatti che imparalo, gli avera aggiunto che come i peccati si acontano colle preglière e colle elementa colle sommissione colla generale.

Di quet'ultimo discono il Casano parola no face a Filippo madorio a reci beremente to nariato aligiricostanii deglie patieolariti del no visiglio, prenderdolio i baccio, e ti-diregli della curus, che a Roma in tanta freta i lo enducera: e gircebic Filippo (per la dimanda, che il Papa, sarebbe per farres, tra positi giorii coli e i gircele i Dilippo (per la dimanda, che il Papa, sarebbe per farres, tra positi giorii coli e i gircele i Dilippo (per la dimanda, che il Papa, sarebbe per farres, tra positi giorii coli e i gircele i Dilippo (per la dimanda, che il Papa, sarebbe per farres, tra positi giorii coli e i gircele i pani contenti di coli di c

 Questa è una gran campana, Gabbriello mio caro; e adesso appunto siamo scarsi. E la Camera mi deve gia 60 mila ducati l

— E che sono essi? il Papa ne ha bisogno di 120 mila più, chè sendute sono tre paghe all' esercito.

- E questo per me che rileva ?

— Rileva assai, perché con altri 120 mila ducati che diate, o troviate col vostro credito, potrete avere una sicurezza che vi liberi dal timore in qualunque circostanza (e in quella appecialmente della morte del Papa) di vedere pericolare quei primi 60.

 Quando è così, può trattarsi. Ma la sicurezza vi sarà? . . . V'impiegherete per me?
 Così v'impiegaste voi per gl'interessi del mio Signore . . . come io m'impieghero per

i vostril

Queste parole, più che dette, ribrate furnno con quella forra, e con quel mouerre di occhi, che producono l'effetto stasso dello scagliar d'una freccia. E sicogliandosi al tempo stesso dal suo bracelo, con la leuta sollecitudim (1), che hanno tutti gli unomio scattri, e quelli specialmente che trattano i pubblici affari, lasciando Filippo meditare sul senso arcano delle sue parole, s'avviò dov'era il Muscettola.

Le donne si erano intanto radunate intor-

(1) Secondo l'antico detto: Festina lente.

no alla Clarice, e sfarzosamente abbigliate vi comparivano la mnglie di Bartolommeo Va-Iori, le sorelle di Francesco Pazzi , lo figlie d'Ottaviano de Medici; e tutte in somma le parenti più prossimo dei personaggi che tenevano dai Medici : fra le quali , e per la sua nascita (1) e pel grado del marito, distingue-vasi la moglie del Guicciardini colle figlie, la maggioro delle quali, aveva l' aria di corteggiaro il Signor (2) Cosimino ( come allor si chiamava ) il quale destinato iu tutta la sna vita ad esser l'archetipo della dissimulazione; come l'Ercole della favola, che comincio in culla da strangolare i serpenti, cominciava ora da burlare il Guicciardini, facendagli credore di volerne spesare la figlia. E questa, per chi legge le storie colla mente, fu la vora e principal causa della successiva elevazione di Cosimo. Con osso era la madre Maria, della famiglia de Salviati, a cho in ogni atto, ed in ogni discorso chiaramente mostrava di non vedere per altri occhi che per quelli del figliuolo.

Lutte alla Clarice avevano richiesto della Luisa; e udito cho aveva mandato a scusarsi se per anco non compariva, perchè sentita si era leggermento indisposta, ma che in breve seendorebbe, e che la piccola Maddalena ora

andata per affrettaria.

L'arrivo del Cesano aveva fatto ritardare le disposizioni per le prime danze; chè tutto daveva esser pronto per incominciare; ma incominciare porb non si doveva innanzi alla venuta del Duca. Filippo dunque, chiamato il maestro del ballo, indico le giovani più leggiadre, che dovevano le prime far vaga mostra di loro: e quando ebbe tutto disposto e ordinato, si reco verso le due donno, che tra loro non stavano lontano, perchè la Sacchetti non voleva perderlo di vista, se tornava verso la Salviati; e questa rimaneva là per essere in caso di rannodaré la conversazione, se a porsi venia presso l'altra.

Intorno al Cesano intanto raccolti si crano gli uomini di stato: e, siccome non intendevano, recandosi là quella sera, di onorar Filippo ma il Duca, venuti erano, oltre molti, il Guicciardini, il Nori, il Buondelmonti. E, come è lor costume, di ridurre tutte le cose, sulle quali cade il discorso , all'ultimo fine

d'intendore e di sapere quanto più possono delle coso del mondo; dal trovarsi del Cesano in Firenzo, passando alla causa, che ve lo condusso; e quindi al regionamento delle cose dei Turchi, mostrarono desiderio d' intenderne qualche particolarità: ed il Cesano, annuendo alle loro dimande: Questa nazione prese a dire, al contrario della Spagnnola e dell'Alemanna, nella prosporità è indomabile; mansueta nell'avversità. Molto confida nella moltitudine; o por quanto si è veduto, siccome credesi certa sempre di trionfare, ricominciando la lotta, si lascia vincere ( meno rarissimi casi ) più presto dall'oro (3), che dallo armi-

Interrogato sulle cause del grandissimo loro valore, avea risposto: fincho il Mussulmano sarà credente, a parità di forze, sarà in-vincibile. Chi muore in servigio del Sultano vien riguardato coma martire ; e irrevocabilmente dannato chi gli disubbidisce. Quindi nasce la gioia, colla quale si rocano i Turchi

alla guerra. Nulla è più terribile dei loro attacchi impetuosi quando la vittoria gli sproua, e accresce loro il coraggio: nulla di più straordinario della loro velocità nella fuga , quando il ter-rore presta loro le ali. Hanno addestrato i camelli ad ogni ufficio: ma uulla è più vago., e nulla più terribile per la velocità , doi corpi dalla picciola artiglieria caricata su dei cammelli. La forza prodigiosa di questi animali permette che da ciascuno dei due lati sopra un basto acuto di legno, guernito di ferro, sieno posti loro addosso due cannoncini, orrizzontalmente situati . ma tonuti in bilico da una forcina, e sostenuti da una catenclia. Un solo Arabo gli conduce, ed ha le palle e la polvere nelle bisacce : la catenella dei cannoni è raccomandata con un gancio ad una cintura di cuojo, che stringegli i fianchi. Egli si prosenta, coi due cannoncini caricati, di contra al nemico; e con una miccia accesa, pendente por la via, dà fuoco al destro, indi al sinistro cannone. Sparato il colpo, lascia andare la catenella; e il cannone, tratto dal peso, viene a porsi a perpendicolo, e presenta la bocca all'Arabo, che colla più gran facilità lo ri-

Prendevano tutti piacore in udendo queste

(1) Alamanno Salviati vivea più che pomposamente, e si chiamava il magnifico.

<sup>(2)</sup> Cosimo dei Medici figlio del celebre Giovanni dalle Bande Nere, che poi fu Granduca. V. No-

<sup>(3)</sup> Narra il Sagredo, pag. 191, che fu nel 1519 corretto Ibraim Visir, si che lascio addictro ad acte i più grossi cannoni.

nunziavasi ancora; siechè proseguiva il Cesano: - Ma nulla è più elegante dei loso campi, quando banno spiegato le tende. Sull'alto di esse ondeggiano al vento con immensa varietà le handeruole ad oriflamma, e le insegee dei gradi, variate di forma, o rappresentacti mille oggetti diversi.

Ogni Orda, o Compagnia di Giannizzerl. ha ta sna. Qua è l'arco cutta freceia, là un'ala di sparviere; qui una scala ritorta, più lungi l'áncora della speraeza; quindi uea mano, un elefante; un lupo, un cane, un avvoltojo: la ruota, l'accetta, le cosoie, e perfino la caffettiera fan yaga mostra colla mezza Luna, che .

si vede ripetuta sovente. La varietà poi dei turbanti, degli abiti, dei cappotti, delle sciabolo, dei caegiar, dei moschetti ; e soprattutto la ricebezza e la magnificenza delle tende, presenta uno spettacolo-si bello e straordinario, che più straordinario e più bello creare non potrebbe l'immaginazion

più feconda. - E dove sogliono accamparsi il più soven-

te? richieso Don Antonio. - Il più sovente al di là d'un fiume, dopo averno effettuato il passaggio. Ein eiò mostra-

no molta avvedutezza; perchè passano i fiumi con una facilità senza pari.

- E come? dimando il Nori. - Poche barche tragittano i vecchi, le donne e i fanciulli. La cavalleria a nuoto, col cavaliero in sella, un pedono in groppa, e dietro un Tartaro rannicchiato e attaccato alla coda del cavallo. Siceome la forza delle loro armi è nella cavalleria, e ne forma sempre più della terza parte; passata la cavalleria, è passato l'esercito.

- E i bagagli?

- Fanno, se sono leggieri, dello chiatte di canne, e sopra ve li posago. Se sono gravi, le fanno di alberi tagliati; e raccomaedate a del-

le corde, le tirano all'altra riva.

Prosegul quiedi a parlare dello stato militare, della forza, delle finanze, delle leggi; e concluse, che, a differenza degli altri stati tutti d'Europa, le condizioni degli uomini in quell'immeeso Impero non esseedo che duc, (del Sultano cioè ehe può tutto, e degli altri elio nulla possono senza di lui) ciò eostituisce la forza straordinaria di quella personal gerar-

Negli altri stati, la famiglia, il grado, le ricchezze, le aderenze formano dei vincoli, ch'è pericoloso d'infrangere : ma nell'Impero

particolarità; la venuta d'Alessandro non an- Ottomano, facendo il Sultano rapire dei giovinetti (1), e facendoli allevare nel Serraglio, crescoco sensa appoggi; sicehè gli può inalzare senza invidia, e deprimero senza peri-

> Varie altre cese si aggiungevano da questo e da quello, mentro attendendo si stava che venisse annunziato il Duca Alessandro.

# CAPITOLO V.

#### Il risolversi

E nntrivan l'affetto e la speranza, Mentre immoto pendea del caro viso. Un atto, un guardo, una parota, un riso-

I figliuoli di Filippo Strozzi , vedendo tardare il loro amico Francesco Nasi, cominciavano a eredere per la cagione medesima, per cui negato avea Michelangelo d'intervenire alla festa , risoluto avesse ( senza però farne parola ) di non intervenirvi pur esso; ed erano lontani dall' immaginare, e molto meso dal sospettare "la cagioce arcana del seo ritardo. Allorebe, dopo aver fortemente rintuzzata la baldanza di Baccio Bandicelli ( lasciato andare innanzi il Muscettola ) scendeva lentamente le scale del palagio degli Strozzi; qua o là volgendosi a quelle pareti, gli pareano eangiate in qualche cosa di sacro per lui. Uscito dal portone, e fatti sei passi a destra verso la via di Porta Rossa, e rivolgendosi indiotro, dove i numerosi inservienti situavano i torchi nei braeci di farco, salutò con un guardo la finestra in alto della camera, dovo sapea che dimorava la Luisa; e si figuro fin d'allora che ogni qual volta ei fosse per uscir di easa in avveniro, quella finestra sarebbe stata il suo primo pensiero. E questo, non già perch' ei sperasse di trovarvela affacciata come una amante volgare ; ma perchè nella sua immaginazione una sola cosa divenivano e l'idolo cho adorava, o i penetrali del tempio cho l'acchiudevano. È vano l'illudersi : quando alta è veramente la fiamma, che ne accende , avviene in noi qualche cosa di si straordinario, che ci trasporta nello regioni celesti; e si pensa, e si sente allora tanto al di là delle umane condizioni, che non è maraviglia se un giovine così assonnato com'ora Francesco,

(1) Com'era vero in quel tempo. V. Sagredo, e gli altri Scrittori dette cose Turche.

si abbandonasse a quei dolei deliri, che ( di rado tornando nella vita dell' uomo una seconda volta ) pressoché sempre accompagnano la prima gioventu. E questi non son mai tanto soavi, ne abbelliti si presentano alla fantasia di più rideuti colori, quanto nel tempo che succede immediatamente alla sienrezza di esser corrisposti. Or quale atto e quale sguardo era mai stato più eloquente di quello della Luisa? E come pura n'era stata l'occasione! Non la lettura di amorosi concetti avea sospinti gli occhi, e scolorato loro il viso; ma il solo pensiero di vivere uno per l'altro avea tradito il segreto di lei. Qual compiacenza per chi si altamente pensava come Francesco; e qualo immensa inondazione di sovrumano diletto per chi si fortemente sentiva l

In questi pensieri, seans che sè redesse giù gegetti, sà sealtase coas che si diesens sinorno a rè, per le vie più solitarie, ginnes alla 
sità della suc assi. Era posta, oltre il ponte 
a Rishaconte, presso al palazza della famigini 
del Nero. Quantunque biasquo esi s'essuisse 
di rimaner solo (chè quella era l'epoca pai 
de l'essuisse del considera del proposa del 
rimaner solo (chè quella era l'epoca pai 
de nando, il suo primo pensiere la quello del padre, che in quel giorno stava di saluie più 
comportabilmente dell'ordisserio. Sali dunquo

subito ad abbracciarlo. Non era malcontento Alessandro, ch'egli frequentasse la famiglia Strozzi , perchè noti gli crano i sentimenti della Clarice: credeva d'altronde che il Duca obbligato fosse ad avere un tal qual rispetto per quella gran casa; e conoscea troppo il figlio suo, per temer mai che potesse farlo deviaro dal cammino della virtà l'esempio dei liberi costumi di Filippo. Quindi , sorridendo gli chiese come Baccio adottorato avesse a suo bell'agio; e se Ottaviano avea fatto il sorguone. Gli dimandò del Vettori, e degli altri: non fu malcontento di udire di Michelangelo: e approvò che ei si disponesse per andar nella sera alla festa, che Filippo dava al Duca; che quantunque austero e fermo per sè, la carità paterna impedivagli ch'ei rischiasse di provocar, non andandovi, la malevolenza e la persecuzione, ancorche strettamente nol credesse obbligato d'au-

Intendere poi volle le molte altre particolarità di quella mattina: e Francesco, faceado una straordinaria forza a es etseo, lo intertenno quanto meglio seppe fino all'ora che iabruniva; in lui trionfando, come trionfo scappe, il peusiero, che ora prima figlio, che

amante. Indi lo abbracciò; e, come era suo solito ogni sera, lo benedisse. Lasciato il padre, e ritiratosi nella sua stanza, non affrettavasi ad abbigliarsi, chè troppo sentiva il bisogno di cominciare a godere dell'inellabile diletto della meditazione nella solitudine e nel silenzio. Quando il cuore è picno di un oggetto; quando intera è la speranza d'aver in esso destato le proprie affezioni; l'errar di pensiero in pensiero, e d'imagine in imagine, tra quante va la mente formandone della ventura sua felicità; l'andar fabbricando fantasmi inauimati, a'quali il fuoco dell'ambre, come il raggio di Prometeo, pare che infonda la vita; furono sempre i più beati momenti di quella passione. Assiso presso ad una finestra dell'appartamento terreno; che aveva di contro il greto dell'Arno, appoggiando il gomito ad un tavolino, e la guancia alla palma; luugo tempo stette assorto in un'estasi straordinaria di sconosciuti diletti. Quanto avea veduto, quanto aveva inteso, e quanto sino a quel giorno avea pensato della Luisa tutto s'ingrandiva e maravigliosamente abbellivasi nella sua immaginazione inflammata.

Leggiadrissiua ella era; tale tuti la dicevano: ma dopo quello spando, agli angeli rassomigiiava per lui. ½ idalo ell'era del padre: ma da che nata gli era una lontana speransa di posederia, cominciava ad invidiarra l'affetto. D'alto atimo la sapera ja na in quel giorno comincia sa degarara che le altre donne, (meno una, che come sorella egli anana teneramente) ardissero d'aver consorzio con

Con questi pensieri si facca notte, e vocisi: alevo co i lume. Gli facca conco ne tarda era l'ors, ed ci non mostrava d'accorgerence; preparara, e distanciora nal letto gli abbli; e repasi fuori di se limeba la campana pei demisi venue d'oloremeta e riscottoro. Lentamente allora si clarava, più lentamente, a les empre pessando, subbigliavasi; e a passi tarde i lentassimi per la lume atrada del largo, veniva quasi missami per la lume atrada del largo, veniva quasi missami per la lume atrada del largo, veniva quasi missamo di l'Eumpio.

Ma quando a dritta si fu rivolto, e venne salendo il ponte, a piè del quale, più come un castello che come un palagio, torreggia quello degli Spini (1), e gli apparvero intorno al palagio più lontano degli Strozzi le faci, del annunziavano la gioja; — E chi più di me ha

(1) Ora dei Signori Ferroai.

la gioja nel cuore? andava dicepdo a se stesso; - e pur non si affrettaval ... Ma qual maraviglia? Quando l'animo è verameote pieno d'uno straordinario diletto, pare che capace non si seota di sopportarne l'accrescimento. Gode del presente, non spera miglior l'avvenire; e in quel peosiero è beato. Così passo passo venne scendendo il ponte, e s'avvicinò sospiraudo là dove oessuoo sospettato avrebbe vedendolo, che fra quanti vi si riunivano, egli dir si poteva il più fortunato.

All'entrare , in mezzo a taole fiaccole , ( e ciascuno immaginar può con qual tremore ) salendo i gradini dalla parte occidentale, scorse che dal lato opposto, sopra una cavalla da un palafreniere condotta a mano, entrava pure una Signora. Era abhigliata d' un drappo color verde, oroato a piccole frange d'argeoto, che annunziava la decenza si ma non la ricchezza. Quando le fu presso, e ch'ella a scavalcar si apprestava, riconobbe l'amica della sua infansia, quella che con amor fraterno egli amava, la Caterina Ginori.

Dopo la Luisa, era essa la donna più amabile di Firenze; ne parrà quindi mirabile, se in progresso di tempo ella fu la causa innocente di far perdere ad Alessandro (1) il senno e la vita. Trovavasi allora nell'anco trentesimo terzo dell'età sua; nè Ovidio avrebbe potuto creare altri modelli, per render ragione dei pregi, che s'incontrano, o ch'ei decana con sì gran predilezione in quell'età (2). Uoa straordinaria freschezza, un volto non regolarissimo, ma dove le parti erano disposte a indicare l'ingeouità e la doleczza; nerissimi e grandi gli occhi; pienotte le gote; rilevato le labbra, ed esprimendo nel sorriso quella bonta di cuore, e nelle parole quella lealtà, che non ti lascia sospeso uo istante sulla fede di chi le pronunzia, tal era la Caterina Soderini, moglie di Federigo Gioori, l'amico di Michelaogelo e del Cellioi (3).

E queodo ella era fanciulla, e poi che fu moglie di Federigo ( inoaozi ehe la rovina . delle sue sostaoze lo avesse costretto a bandirsi ), udendo sempre parlare di Arti, n' era divenuta inteodentissima. L'affetto per essa del celebre Luigi Alamanni, cominciato fin

(1) Fu essa, che Alessandro ingannalo credeva di attendere quando fu ucciso. (2) Vedesi De Arte, Lib. II, v. 694

da quand'era giovinetta, e non interrotto dall'esilio; la frequenza presso di lei del più celehre Lodovico Ariosto, mentre si tratteone in Firenze; la compagnia pressochè giornaliera di Pier Vettori, di Francesco Berni , del Grazzini, e del Guidetti (4), tanto gusto le aveva ispirato per le lettere; che intorno a lei cominciavano a raccogliersi certi giovani, cho cercando negli studi un sollievo alle pene, abbandonato aveano le armi per le Muse. Ella non avrebbo saputo render forse ragione di quel che piacevale, e di quel che l'offendea nei componimenti, per via d' argomentazioni, talvolta fallaci, o spessissimo incerte : ma pochi sentivaco il vero bello, e distinguevano quel che v'era di noo conveniente in uno scritto, com' essa. Era poi leggiadrissima favellatrice; siechè di lei parlando, dir si potrebbe, che per essa composti fossero quei versi, da un gran Poeta del passato secolo posti in bacca alla Musa,

e Per le nostre la volsi arti divice

« Al deceote, al gentile, al raro, al bello. Tale era la doona amata dall' Alamaoni . che sposar non avea potuto, a cagion de'snoi easi (5); e che riguardata veniva come sorella di Francesco: il quale, uscendo a pena dal soprappensiero in cui stava, fu sollecito a porgerle la mano per ajutarla a scavalcare . e vedeodola lieta,

- Avete novelle di Luigi? subito le ri-

- chiese - Si, gli rispose: ne ho ricevuto lettere del 20 da Llone: e senza di esse, che mi han recato la certezza del suo ben essere, non sarei qui venuta: benchè sarà questa una delle pochissime volte, che in pubblico mi mostrerè nel nuovo ordine di cose. Sono veouta, perchè non amo d'affrontare immediatamente, e provocare sensa frutto la persecuzione.
  - E chi ve le recò ? - Un cavallaro del Priocipe Doria (6) .
- che è passato per Roma.

   E Ser Maurizio l'avrà saputo? - Poco m'importa. Serbo per ogni caso la lettera, dove non si parla di cose di stato. - Ma voi uon conoscete la malizia di quel
- tristo. Come si tratta di ouocere a chi non è (A) Che fu uno dei Censorl, che l'Ariosto si scelse, e che nomino nel Canto xxxvii, St. 12 del Fu-
- rioso: . . . . , e il mio Guidetto, Col Molza, a dir di voi da Febo eletto. (3) Si veggano gli Storici.
- (6) E nota la grande amicizia, che passava tra il Doria c l'Alamaoni.

<sup>(3)</sup> Vi fere conoscenza quando intaglió per lui la famosa Medaglia di Atlante col mondo addosso, invenzione Ji Michelangelo. V. Cellini, Vita, an-00 1528.

Pallesco dichiarato, egli stima buono ogni mezzo. Come suol prendere le secchie dei pozzi per celatoni, e son cose visibili; pensate, se meditando sopra una lettera, che facilmente non sarà breve, (e questo disse guardandola, e sorridendo in gentil modo ) non saprá colla più lina astuzia entrare nel campo yastissimo delle congetture e dello interpreta-

- Ma dopo le nuove di sua salute, non vi si parla d'altro che di ornamenti da donne. - Ed egli dirà, ed è capace d'apporti, che

per le gemme s'intendono i cannoni, per le perle le palle, e per gli spilli le alabarde. Bruciatela, Caterina, fato a mio modo, bruciatela. - Ma se senopresi che ho ricevuto una lettera dell' Alamanni, e dico d'averla bruciata; conoscendosi l'amicizia che a lui mi lega , re-

sto allora in sospetto. - Meglio con un tal nomo rimanere in acspetto, che dargli le armi in mano per calun-

niare, o stabilire un principio di prova. - Siccbé malo, brnciandola ; e peggio ritenendola. Vi pensero, dopo gli avvenimenti di questa sera... ma voi, che avete, che mi

sembrate melanconico ...? - Vi pare?

- Sì, ma non della melanconia della tristerza: ... non sarebbe già quella dell'amore? - Che dite? (cd arrossi).

Fece sembiante la Caterina di non accorgersche; anzi, mostrandosi convinta della sua negativa, salite le scale, insieme glunsero in sala.

Quantinque fosse Filippo uno di coloro, che innanzi l'assedio, più d'ogni altro l'avesse, benche inutilmente, corteggiata; non le fece, a cagione dell'amicizia sua conosciutissima per Luigi Alamanni (temendo di risvegliare gli antichi sospetti ), quell' accoglionza, ch'ella avea dritto di attendersi. Se ne accorse, ma non mostrò d'adontarsene : solo ne fè cenno a Fraecesco, che abbassò gli occbi con un sospiro.

Al contrario, fu accolta con tutta l'essusione dell'animo dalla Clarice; che quanto più l'ora facevasi tarda, più avvicinar vedeva il momento di trovarsi coll'aborrito Alessandro. Le dimandò subito della Giulietta, la figlia sua; cd clia, dopo avergliene date le nuove, ed affettuosamente abbracciata,

- Come va, Madonna? le disse piano. - Figliuela mia, lo vedete: col mele sulle

labbra e il tossico in cuoro. - Ma perchè tutto queste magnificenze?

Rosini - Strozzi

- Eh l le ha volute ... per me, avrei fatto bastare quattro lucerne e un violino.

- Non dico questo, ma il treppo è troppo-

- E sappiate che ha posto sottosopra la casa, gli amici, e i cenoscenti , per pararo di broccato queste duo stanze; e dove l'abbia trovato nol so; che quanti n'erano alle bottoglie, se gli prescro i Comandanti Spagnuoli, o Tedeschi; e da un anno in qua i poveri mercanti hanno avuto altro in capo che metter le tolaja a broccati.

- E quel bel seggiolone ricoperto a sbuf-

fi di teletta d'argento?

- Ridete : cra la sedia di Pier Soderini quando fu Gonfaloniere perpetuo: ha mandato a ricercarla in Palazzo; ed essendo ricoperta di corame , e mancando il tempo per cangiarla, vi ha fatto infilzar presto presto la te-letta sopra; e vedete la bella figura che fa.

- E deve servire?

- Pel Duca. .

- E quel bel tavelino col tappeto di velluto cremisi, colle frange d'oro?

- Pel Duca. - E quel cuscino in terra?

- Pel Duca.

- Fossimo d'inverno, pazienza; ma adesso! - Tutto è bene, quando ci distingue dagli altri: e gli Spagnuoli lo vanno insegnando.

- Io non ricenosco più vostro marito.

- E poco anch'io. E a voi ha fatto festa? - Fino a un certo segno.

- Avrà temuto di dar gelosia alle sne cornacchie.

- Gelosia?... per me? - E chi potrebbo darla maggiore?

- E Messer Pietro quando l'aspettate? - A giorni , grazie a Dio l ché mi par di essere spersa quand'è fuori.

- E la Luisa?

- Scenderà a mementi. Ma voi state qui meco, e di grazia non vi movete, che ci faremo coraggio l'un l'altra. - Volcutieri.

- Ogni volta che si alza quella tenda , mi par di vederlo comparire; o sento un colpo al cuore. E pure converrà vederlo, udirlo, e parlargli. Questa è la mia disperazione... Ah! figliuoli, figliuoli!

- Si, madonna Clarice, convien rimettersene alla Provvidenza, e sopportare con calma i travagli ed i guai: mostrare che da noi non dipende di regolare gli avvenimenti; ma ch' ò ln nostro potere di incontrarli con dignità .-

Stette riflettendo la Clarice un momento :

poi prendendole la mano, e stringendogliela: - Avete ragione, figliuola mia, avete ragione. E dove avete trovato Francesco? - (Erasi egli allontanato alcun poco, dopo averle fatto riverenza, e cercava cogli occlii la Lu'sa).

- Giù nel cortile. Che giovine d'orol lo lo tengo come fratello.

- Non so come non l'abbiano confinato. - Egli si è mostrato sempre savio e pru-

dente - Che monta ? Se viveva Niccolò (1), avrebbero confinato anche lui-

- E quel volpone di Baccio? (2) - Ha pranzato qui, e der esser mio genero, come sapete: Filippo lo vuole, lo crede utile; e non dico altro. În fondo, è il men cattivo di quanti sono, e poi con lui co'danari tutto si accomoda : non cosi col Guicciardini e

col Nori. - Mi fanno orrore : ma in fine il Nori ha una ecrta cagiono onorata nelle vendette e nell'ire (3): ma nel Guicciardini è tutta vendetta d'ambizione.

- E Ser Maurizio?

- Non me ne parlate.... pure egli fa il sno mestiere, non così il Guiceiardini. - E che differenza fate tra il Cerrettie-

ri (4) e lui? - Quella che vi è tra il medico che ammazza, e il becchino che sotterra.

Fece questa conclusione sorridere la Caterina : quando , tenendo per mano la picciola Maddalena, con modesto contegno, e decentemente sì, anzi con eleganza, ma non con sfarzo abbigliata, incaminandosi verso la madre , comparia la Luisa, Francesco era poco lontano.; e poichè non aveva altro pensiero che quello d'attenderla, ben può credersi che a vederla fu il primo. E il primo che ella pur vedesse fu l'amante; ma facendo straordinaria forza a se stessa , chinando gli occhi nel passargli da presso, rendendo i saluti che riceveva, con quella grazia che poneva in tutti i suoi moti, andò ad abbracciare la Caterina, e à sedersele appresso. E siccomo prevedeva elle sarebbe inquietata con inviti per danzare; (e già Vincenzo Guascopi e Federigo Antinori (5) si erano mossi) all'amica, che ad interrogarla comincio sulla sua salute, prese a replicare

con quell'aria di riserva e di mistero, che allontana gl'importuni dall'entrare a prender parte nella conversazione.

- Che avete, cara mia, che mi parete tan-

to abbattuta? - Questa sera...

- Intendo, questa sera e questa festa debbe rincrescervi. Ma fatevi snimo : e l'bo già detto anco a madonna Clarice.

- Dubito che da molto tempo, non siavi stato caso più straordinario , nè condizione più incerta, e più con se stessa in contradizione, della nostra. Jeri mi lusingava follemente: ma questa mattina tenutone peoposito con Lione, ch'è quello nella famiglia, che vede più chiaramente le cose di tutti gli altri , ho dovato cangiar di parere. Sapete se amiamo nostro padre ...

- E ne siete ben riamati... - Ma, sia colpa della bontà sua, dai suoi invidiosi, o d'una crudele fatalità ; quanto egli è rispettato e venerato dal popolo, altrettanto, meno pochi, egli è odiato dai grandi, a qualsivoglia parte essi tehgono. Aggiungetevi l'ira tanto più terribile, quanto più concen-trata d'Alessandro; e considerate qual orribile stato va a farsi il nostro. Finche vivra il Papa, siamo sicuri; ma morto lui (e non vivrà lungamente) il minor danno che avvenir ci possa, è quello di andare in esilio. Parti jeri la Giulta (6) colla madre: venne a dirmi addio: le feci animo, ma fu veramente un gran dolore per me. Non so come , ma l' esempio di quella famiglia, sloggiata tutta intera dalla casa de'suoi maggiori, mi è d'un cattivo augurio per la nostra.

- Ma come or vi ponete in capo questi tristi pensieri?

- Il come non saprei spiegarvelo; ma non saprei neppure viucerne la tristezza.

Considerava da lontano Francesco, quanto permettea la prudenza e il rispetto, ogni minimo atto, e moto del volto di lei: e certo della sua felicità , non si affrettava di recarsele appresso; ma poiché colà lungamente inoperoso restar non potea senza dar sospetto, vedendo passare in quel tempo il Muscettola , colse l'occasione d'andargli incontro, e trattenendolo seco mover discorso con lui.

(1) Capponi, che fa Gonfaloniere nel 1547, a cha perde la carica per sospetto che favorisse i Medici. (a) Intende il Valori.

(3) Perché nella Conginra dei Pazzi gli fu ucciso il padre che difendeva Lorenzo.

(4) Soprannome del Guicciardini come si è dette al Capitolo I. (5) Nominati ambedue dal Vasari , fra' più bei

riavani di quel tempo, nella vite del Bugiardini e al Pontermo. (6) Aldobrandini, come si è veduto al Cap. L.

Filipo intanto, dopo arer di nunro parlito no e questo, or quello delle duo donne, e dato speranze grande alla Salviati, eb è i non asrebbe per montrari ritrovo alle di dimostrazioni, che futto averagli: e futto intendere al-la Sacchetti, che o vi dia non esternase una gelosia, che una l'orrentassa persone del lon minicia; consiciense dopor lanto indugio a mararigliarsi e ad impasientirai di non voder per ance giungree il Dues.

Passeggiara solo nella prima stansa, quasi per esser più sollecio ad accorrergili necotro quando il ministro principale del sun banco, Acostino Dini, renne a dirgli che de Giulino Salveiti era satto riconoscuto il broccato, che aveagli dato in pegno a tempo dell'assedio; e let dimandava come a vevo servi-

to a parar quelle stanze.

— E che gli hai risposto? disse Filippo.

— Che venge dimattina, che si vedranno i

termini del contratto, e ci regoleremo su quelli.

— Non vi è pericolo che tu jeri shegliassi?
è pessato effettivamente il termine del recupero?

- Di dieci giorni.

--- Bastano. Non conviene usar durezza, ma neppur mostrar dabbenaggine,.... e di-portarsi secondo le occasioni.
--- Le clausole del contratto, come jeri vi

— Le clausole del contratto, come jeri vi dissi, son chiare. Egli nou è venuto e recuperare le pezze in tempo, quindi sarebbero nostre senza giunta di frezzo.

 Pure, intendo che tu gli usi ogni larghezza nei pagargliele. Mi è stato anche dettoche il Duca lo ha ricevuto eon gran cortesia; nè può sapersi quel che debbe avvenire.

E Giuliano passava in questo mentre; vedeva parlare Filippo con Agostino; e fermandosi, come per atteudere la conclusione, ndi ripetergli:

--Hai inteso; usa ogni larghezza, e più ebe alla stretta giustizia, attienti alla cortesia. Siccome bene immaginavasi che dovevano

tener discorso di lui; e danari pronti per ritirare il pegno ei non avea; su contento di questa conclusione: e come se d'altro avesser tonuto proposito si accostò, senza mostrare di sospettarno, a Filippo.

Parlò dell'indagin del Duca; gli dimandò che coas gli perca del Muscettolo; gli disse che il Cesano avera imbrunito la pello, sel venir d'Alemagna per quei giorni ardenit a cavallo; entrò nelle dure circostanze del commercio; e continnò con quelle tante cose e vaghe è vene e nulle, che sjutano a far trascorrere il tempo, e che farmano il vocabolario dei tre quarti degli uomini, che venno in cerca delle società perchò non san vivere con se

Erano già passate le due ore di notte, allorchè dal movimento de'servi, e dall'ambascia a che mandò il maggiordomo, s'intese che la lettiga del Duce era in cortile. Le donne si alzarono; e le Pallesche soprattutto si mossero per non esser trovate nella stanza medesima, dove stava la Clarice, perchè, sapendosi com'essa offeso aveve il Duca, non volevano, quand'ei giungesse, mostrarsi a lei troppo da presso: gli uomini si recarono tutti nella prima stanza. Filippo, conducendo seco i figli, fra le torce eragli andata incantro; e subito a lor dietro il Volpaja, l'Orlandini, con vari altri. Solo pochi curiosi ( tra quelli però che ambiziosi nna erano ) volendo vedere il primo incontro di Alessandro colla Clarice, rimasero nella stanza dov'elle era colla Caterine Ginori de un lato, o la piccole Maddalena dall'altro. La Luisa era presso alla Caterina, ne aveva interrotto mai di parlarle. Francesco di tanto in tauto, mentre col

Musettola si tratenera, seva riguardato, se accourier pote, seza mostraria importuno i na non avea credato sin altore di farlo. Sicnome questo esi in momento più estra di farlo. Siccome questo esi in momento più estra di arra sicome producti di consolazione. Quiedi appressando ia tel, or iguardandola in volto, con quei mui segni, che fan teato più fortemente sentire il dolore, quanto mene colle parola sentire il dolore, quanto mene colle parola se poi che riguardandola sinch'esa, non potib attenera dal diregi, con u sospire.

- Francesco, quanto invidio vostro padre (1)1

- Nessuno più di me vi è nel cuore , Je rispose.

Ms convien farsi animo ( replicò la Luisa passando al suo lato ), e mostrarsi quali siamo.

Venn'ella cosl ad esser faccia a faccia con guardavala, non ossanda farle parola. La Caterina riguardavali ambeduo, considerando seco stessa, se avverandosi andava quello che finora non era in lei che sospetto.

Teneva intantola Clarice fissi gli occhi alla portiera, con inquietudine; quando, alzatasi

(1) Ch'era ammalato,

quella, e veduto suo figlio Lione solo, credà cho venisse ad avveiria da parte di Filippo di recari nell' altra stanza. Tenendosi motto ad di sopra del Duca, ren già determinata di non obbedire: ma Liono, mal roffrenando il diapetto, che fremer lo facea per tutta la persona; con gli occhi scintillanti, dol fuoco del rientimento e dell'ira, disse alla madre, che il Duca mandato avven a scusarsi, e che non fintervenina alla festa.

- Tanto meglio, . . . rispose da prima la Clarice, senza pensarci

Ma l'insulto alla casa? — replicò Lione.
 Che ne dite, Francesce? soggiunse la Luisa, volgendo gli occhi molto benignamente verso di lui.

- Intendiamone la cagione . . . .

— E vi può esser (riprendendo la Clarice qui la parola, dopo aver meditato sulla gravità dell'inquira), vi può esser eagiono al mondo, che dispensar possa un uomo dal comparire, almeno per un istante, ad una festa preparata interamento per lui?

Francesco turbato all' improvviso suono delle parole rivoltagli dalla Luisa, non aveca avuto tempo di ricomporai, e quindi avea dala la prima risposta, che venuta gli er avulle labbra; ma riflettendo meglio, e volendo pur difendere quanto avea comicata o dire, lo aggiuneo: che fra i casì possibili v' era pur quello, chi esi sentissi indisposto...

— Oh! gli uomini di quella razza non si ammalano: credito a me, Francesco; rispose la Clarice. Egli non ò venuto, intendondo di farci un'ingiuria; ma Filipppo mi sentirà: che se egli è degli Strozzi, io sono dei Medici ... E chi ha egli mandato a scusarsi?

- Giomo.. - Il cameriere ?

- Lui.

- Possanze del Cielo I datemi pazienza , che non lo faccia buttar giù dalle seale.

— E colla sua solita impetoosità, si mosse per andar dovo stava quel vero Liberto; che poi cresciuto in fortuna, doveva rinnovare in Firenze l'esempio di don Michele (1), il famoso Tigellino del Borgia. Ma tutti le si posero intorno per ritenerla.

Or possibile si crederà, riflettendo allo splendore di tante nobili famiglio, che erano in quella sera intervenute alla festa, e considerando soprattutto la magoanimità di tauti

(1) Fu il Ministro di tutte le iniquità commesse dat Duca Valentino. giovani, ch'erano tra loro; allorquando ( accompagnato dalle torce, che gli erano audate incontro, d' andar credendo incontro al Duca ) si presento Giomo, e arditamento passo nella seconda stanza, per ivi far l'ambasciata ( mentre non doveva oltrepassar l' anticamera ); si credera, dissi, possibile, che non lo salutassero cogli scherni, e non lo respingessero con gli urti; prima che avesse l' ardire di pronunziare una sela parola? Ma siccome l'ingiuria, fatta nella mattina medesima alla Signoria, era stata sopportata, conveniva sopportare anche questa; e non erano esse cho il priucipio di quella serie di calamità, che offendendo or l'onore dell'uno, or la dignità dell'altro, giunsero a rovesciar per sistema i diritti di molti, a turbar la quiete di moltissimi, o a invadere l'interesse di tutti-

Da Giomo adunque, (uscito dalla lettiga steus del Duca, che familiariasimo era
con lui) depo che chio con gravità salito le
scale, utilos avera Filippo che S. E. era chiuso in camera con Fra Niccolù; cho intervenir
alla feta nen poteva; o che quindi dessero
pur principio alle danze. Indi col contegno
di colui, il qual volea di già far intendere
che presto, o tardi, diverrebbo il padron di
Fireure, seuza molte parlos il ilectazió.

Rimasero molti colle facce allongate, o cogli occhi fitti in fronte: no celarono la lor dispiacenza in veder mancata l'occasione di avvicinarsi al Duca, e cominciare per tempo ad assicurarsi una via pel beo essere avvenire. I Palleschi più famosi, al contrario, rimardavano quest'onta come giustamente da l'ilippo meritata; e perchè parea che avesso voluto colla magnificenza soverchiare il Duea medesimo; e perchè gli mostrava in un colpo e l' immensa distanza che fra loro passava, e il poco bisogoo che avere intendeva di lui. Componendo per altro il volto a quell'ipocrita dispiacenza, che propria è degli uo-mini allevati tra i fumi dell'ambizione, mentre avean l'aria di compiangerlo, gli facean più vivamente sentire l'umiliazione ed il peso

d'un così segualato disprezso. Ma coloro, a cui soli forse la cosa dispitacque, furano il Muscettola, e il Valori; al primo, preche dalle dissensioni di Frienze, se sarobbe venuto disoite agl'interessi dell'Imperatore; al secondo, gerchè dovendo suo figlio, tra qualebe anno, divenir genero di Filippo, nen anava di veder assecre uan sintimelizità, che indebolirebbe la parte Medicca; quiudi sentiramente, prendendolo a parto, con-

Commercy Changle

mineiò a dirgli che qualche strano caso, o qualche non preveduta avvenimento, o qualche altro mal inteso, doveva esser certamente la causa di quella mancanza: che nella mattina seguente avrebbe egli medesimo parjato al Duca, ed era certo che tutto sarebbe stato dilucidato o composto.

Il Muscettnia, enito per così dire all'improvviso, malgrado i daveri della carica, che insegnano a scancellar gli affetti dal volto di chin'è rivestito, non fu tanto padrone di sè da non mostrare apertamente la sua disapprovazione per l'irregolarità di questo procedere; e nello larghe emobili sue gnte apparve si chiaro il dispetto, che non vi fu persona, che noi mirasse: molti lo notaronn: e non mancarono altri che pensassero già di riferirla al Duca.

Al cantrario fu questo avvenimento gratissimo al Cesano, poiche in esso-vedeva una cagione di rimuovere lo Strozzi dall' amicizia d'Alessandro, e farlo passare a favorire apertamente gl'interessi del Cardinale Ippolito : come in fatti, col tempo, entrando con esso in lega, divenne la causa principale della rnina d'entrambi. Intanto, avvicinandosi al Muscettola, senza che udisse alcuno, prese a dirgli che un tale insulto, fatto a un cittadino della qualità di Filippo, era intollerabile ed persuasione, inaudito; e che in fine doveva pensare Alessandro che quando trattussi di maritar con lui la Clarico, non v'era stata carczza, ne amorevolezza, che il Papa, allor Cardinale . avesse tralasciata versa la sperato parente; che per la famiglia de'Medici s'ora egli fatto condannare in settecento ducali (1); che per la creduta sua parzialità per essi , avea nel xxvix perduto l'affezione del popolo di Firenze, sicche n'era dovuto viver lontano: che il suo scrigno era sempre a disposiziono dei capricci, non cho dei bisogni di tutta la famiglia; e che a lui ( come a Ministro dell' Imperatore, o moderator delle intenzioni suo nella politica d'Italia ) a lui . . .

- È benel a me?
- Spettava di farne nna solenne rimostranza al Papa.
  - Don Gabriele, burlate?
  - Non burlo.
  - Di che paese siete ?
  - Da Pisa: perchè ? .
- (1) Fu tassatu a pagarli, por avere sposata la Clarice, come figlia d'un ribelle; e di più confinato per tre anni a Napoli.

- Perchè io son da Napoli, dove le cose vi si studiano altrimenti. Ma poichò il Duca non viene, e voi ripartir duvete dimano, riparlate con Messer Filippo di quel che più importa, che io terminerò la serata, faccado com' è dovere la mia corte a madonna Cla-

Sapova il Muscettola come Clemente sentiva di Alessandro: sapova che non avrebbe avute orecchie per ascoltarin; siechų, si contento di far intendere al Cesano cho aveva penetrato l'intenzinne sua; nè aggiunse altro.

In questo tempo medesimo avea con buongarho presa occasione Francesco di aggiungere qualche eosa, che aveva persuasa la Clarice di nun dare in fine all' avvenimento maggiore importanza di quella che meritava; che ella ben doveva conoscere che il Duca non potea rivederla pacatamente, non che volenticri, o di buon occhio; e che se nelle umane cose l'ambiziosa simulazione è un gran vizio, la dissimulazione magnanima è una virtù. E questo, son certo, aggiunse, è il parcre di vostra figlia,

- Sì, replicò la Luisa; rivolgendogli gli occhi modestamente, ma con una senvità ch'ei solo intendeva. Quindi alla madro rivolta, e con quell'accento affettuoso, che ajuta alla

- Madre cara, soggiunse, non à già questo il momento di parlarue: ma da questo momento pensiamo che un nuovo ordine di cose comincia per la nostra famiglia. Vedete qui l'amica ( additando la Caterina ) che ha principiato da giovinetta, e continuato nel fiore degli anni, a sopportaro l'avversità; sia ella il nostro esempio.

- Da me certamento, o mia cara, non

mancheranno i emforti.

- E Francesco, l'amico nostro ( e disse queste parole con molta semplicità ) non incontrò fino dal xxvii l'ingiustizia degli nomini? - E qui un nuovo sguardo parea dirli , che gli tenea conto del modo con cui l'avea

- In quanto a me , replico Francesco , puando si enmpia una parte sola di quauto dosidero, per tutto il resto della mia vita, sa-

rò stato felice abbastanza.

E qui pure a lui, con la soavità stessa rivulgendosi la Luisa, gli disso, affettuosamen-

te - Che glie lo augurava con tutto l'animo. Questo brevissimo dialogo, che un nulla sarebbo per gli amanti volgari, fu tutto per . . loro. Erasi è vero rimproverata la Luisa l'imprudenza, o adirata con la fatalità, per cui si era discoperto a Francesco il segreto del suo caore, ma dopo molte riflessioni, poiche desso era svelato oramai, ( ne per gli alti animi vi son pretesti onde rimunversi e tornare indietro, dave non l'imponga la virtù ) poichè già s'era formato fra i lor cuori quel vincolo, che per essere tacito, non era però meno fortet non parendole ehe eause vi fossero per impedirle di dare a lui la mano di sposa, ben le parve di risolversi a riguardarlo sin d'allora come uno della famiglia, aspettandone la conclusione dagli avvenimenti. Ella però non pesava le ambizinni, ebe in quel nuovo governo doveano necessariamente farsi più disdegnose ed esigenti.

Dapo l'annursio che il Duca non interrenia alli fatsi, i cominicirano il danse; e al fragore degl'istrumenti (perchè lutte aperterano le linettre fi factura oce cosi pliani to certano le linettre fi factura oce cosi pliani sulla piazza. Ma la maneanza di Alesandro fece ad un tratto diminuire la mottistudire, polichi gli ambinosi non solo, e i poce butti della l'allipo, ma quelli ancorti che vi si della primipo, ma quelli ancorti che vi gli altri, a poce a poce, chi per tuna custa, chi per un'altra, prese congredo, perirono.

Restaroun i ginvani amici della fantiglia; quelli ehe hannu il privilegio di essere ia opuli incontro ensiderati come i modelli dell' eleganza negli abbiglimenti: le donzelle colà condotte per mostrar la loro avvenenza nascette: e le donzelle per ascette: e de donne famose per conosciuta belezza; non ehe i viziosi di tutti i gradi e di tutti l'està.

E questi presero sollecitamente il loro posto ai Tarocchi, ai Dadi, alla Bassetta, al Guilò: e comineiarono quelle scene, [ra chi s' adira per pordere, e chi si raumarica seco stesso per non guadagnare abbastanza; secne, che rinnovandosi ai nostri tempi ogni giorno, soverchia e nojosa eura saresbei il descriverlo.

La due leggiadrissime donne, che si disputavano il possesso di Filippo Storzai, una per impadronivene, l'altra per non perderlo, confinuazono come aveno cominciato; o Filippo con loro in tal maniera si diportò, cho partirono ambedne persuase che col tempo ecolla sofferenza (quanta necesaria paraco con un usono di quella indole e di quella grandezza j'usulei sarebbero nell'intento loro.

La Luisa, dopo essersi trattenuta colla Caterina, sdegnando la compagnia delle altre; col pretesto di essersi sentita indiposta nella

giornata; non senza aver prima fatto conoscere all'amante che la sua memoria la seguiva nella solitudine, di cui si sentiva hisogno, si licenzio.

gno, si licenziò. La Caterina, ebiedendo sensa, ne imitò l'esempio; e accompagnata da Francesco sino in fondo alle scale ( dove le diede braccio per montare sulla cavalla ) gli raccomandò ia prudenza nei discorsi che teneva coll' Ambasciatore; mentre al sno ritorno nella sala il Cesano, veduto avendo la familiarità colla quale trattato era da tutta la famiglia Strozzi, e come sapeva che per salire non debbesi lasciar nessun appoggio, lungamente lo trattenne dei meriti del Cardinale Ippolito suo signore: e enneluse, lasciando, che ogni buon eittadino doveva nelle eircostanze difficili della patria, tenersi sempre al meglin: lo che fece rispondere a Francesco con quella nota sentenza: Che invano si contrasta colla volontà dei Fati. La quale presa dal Cesano come per una lontana approvazione delle mire sne; disse partendo all'Ambasciatore, a Filippo, ed a Baccio ( eol quale avea già comineiato ad intendersela fino dall'ultimo suo viaggio di Roma ) ebe presto, come sperava, si sarebbero riveduti. Così termino quella sera, per la qualn sperava Filippo di creseere nella grazia del Duca: e nella quale erebbe l'odio e l'invidia de Palleschi contro di lui.

Quello però, che non sarebheni ereduto, comincio d'alloni il Signor Cosimio a mostrargli una gran deferenza; né aleuno ri fu, il qualc né allora ne poi sospettases che il prumo pasa per la sua estalazione, e il primo pasa per la sua estalazione, e il primo dell'aver compreso, che dell'avereniento di quella serasorgerebhero mali umnît ter Filippo ed Alesandro: che questi coverebhero coperti, finche viresse Clementa; run che de-generebhero in odi pereti e infere vendette, quando morto il Para, sodi autorità una la venezia. Il conterna di corto, e moderariose la venezia condetario del presentatione di corto, e moderariose la venezia.

E allora, quando vienuti fosecro a scoperta genera, mostrando a Carlo V che Alessandro non era accetto alle principali famiglie di Firenze f delle quali principalisiam era quella degli Stronzi) chi potera gudicare di quelle, degli Stronzi y chi potera gudicare di quelle, del Tocana era intera nelle sue mani per la di Tocana era intera nelle sue mani per la ricreare si dovera il più degno; ggi era figlio del più gran guerriero d'Ilulia; cra dei veri Medici, a non spurto coma Alessandre ed Ip-

polite: e in quanto al matrimocio progettato di Alessandro colla figlia naturale d'esso lmperatore, nulla vedea di poco conveniente nell'offrire di pigliarla per sè (1).

Ne questi ragionamenti, o per meglio dire queste profonde considerazioni parranno lontace dalla verhà quando si pensi, ebe gli avvenimenti corrisposero alle previsioni; e che nessue Sovrano recò in proporzione nella bilancia degli altri Stati il peso, che vi recò Cosimo Primo; il quale, come fu dettodel Va lentino, è nella storia d'Italia il rappresentante della politica del suo secolo.

## CAPITOLO VI.

Girolamo Benivieni

. Tantum relligio potuit suadere Leca.

La mattina, che venne dopo alla festa data da Filippo Strozzi al Duca Alessandro, e alla quale ei non era intervenuto, d'altro non si parlava in Firenze se non di questo avvenimento; e siccome caro alla moltitudine era il primo, vi si aggiungeva, con termini differenti da quelli del gioreo inuanzi, l'assronto ricevuto dalla Signoria.

Si è già iedicato ch'ella si era in forma pubblica recata a far visita al Duca. Era stata quella ceremonia, o per dir meglio quell'atto di devozione, preceduto da partito; quasichè fosse in facoltà loro di farlo, o di ricusarlo. Fu vinto, è vero, all'unanimità; ma perchè porre alla prova dei suffragi quello, che con poteva negarsi? Ciò indica che mal ecesseevano il loro stato, e meno l'indole di Alessandro. Ne giova l'addurre in iscusa, che serbare si doveaco le forme, finchè non crano abolite: chè le generali regole si debbono sempre modificare secondo i particolari casi, quando avvenga specialmente che dispiacer possano a chi tiene in maco la forza.

Il lungo tempo, in cui lasciati fureno in sala i Signori esposti agli scherni der familiari del Duca, diede agio al Gonfaloniero specialmente di riflettere « a quale strazio vanno incontro coloro, i quali prepongoco l'utile spe-

(1) Come poi la richiese, quando resto vedova per la morte di Alessandro; ma era già impegnata al figlio di Pier Luigi Farnese.

(a) Yasari, pag. 476.

(3) Quando la Signoria andava foori I trombet-

rato all'onore certo (2): a poiche non v'ha stato, per tristo che sia, nel quale non possa l'uomo conservare la sua dignità.

Ricevuta finalmente ( dopo aver con magnifiche parole orato il Buondelmonti, e rispostogli dal Duca con dimesse ) uscir dove la Signoria dal palazzo Mediceo a tromba chete (3): questo essendo l'ordine. Giomo ai succeatori, colla e succesa di quattro strappato di hancia se vi mancassero.

Quando uscirono , per maggior ludibrio furon salutati dal Carafulla, che salito sul muricciolo di contro, circondato dalla feccia della plebe, che l'udiva, e l'applaudiva, mostrando loro il fiasco, suo compagno indivisibile (4), e levandosi in atto di scherno la berretta, ripetè como nella mattina ienanzi. E a questo fiaseo avete bevuto ». Tutto ciò suscitato aveva le risa cd i motti piaceveli fra i-certigiani del Duca, ed era stato l'argomento dei loro discorsi per tutto il pranzo

Poco dopo l'ora di vespro era giunto il Cesano; e quellà improvvisa apparizione avea dato subito da pensare ad Alessaedro. Aveva però dissimulato: ma partito appena dalla sua presenza, (mentr'egli era disceso dal Muscettola, col quale si reco nella sera, come veduto abbiamo, da Filippo Strozzi) feee il Duca ehiamare Fra Niccolo: gli espose la sua volontà determinata di partir subito nella mattica per Roma, con quel tuouo che chiude in bocca i consigli : gli ordicò di far sapere all' Arcivescovo di Firenze (5) ehe non desse licenza per le cavalle della posta, fino a quattr'orc di giorno; gli raccomando di continuare a gosernar lo stato con quello zelo per la sea famiglia, come avea fatto iu passato: e chiamato sogretamente Ser Maurizio, udite le informazioni come in si ristretto tempo si poteva, e datigli gli ordini con Giomo e l' Unghero, e pochi altri, a levata di Sole, avea presa la via di Roma.

Se molto si era parlato degli avvenimenti del giorno e della sera innanzi, si pensi quanto parlar facesse questa improvvisa parteeza del Duca. Per molto tempo se ne ignoro la cagione ; la quale parve a tutti misteriosa , fuorche al Muscettola, che dalle poche parole dettegli dal Cesano si accorse quanto Alessandro avea ragione di stare in guardia con-

ti suonavano per tutta la città. Priorista MS. page

(4) Vedi Cap. I, pag. 16.

(5) Che ne aveva in quei tempi la sepraintendenza e l'autorità.

tro i tentativi sempre delusi, ma sempre rina-

scenti del eugino.

Quello che peraltro difficilmente si potrebbe descrivere, fu la maraviglia destatá da questa sna partenza in coloro, che giá coll'immaginazione si dividevan Firenze, e che allontanarsi vedevano il tempo di cominciare a divorarla: che non amavano Fra Niccolò, perchè praticissimo della città di lunga mano, interamente li conosceva; sapendo essi hen pesaro la differenza che corre fra un Principe nuovo e dissipato che poco enra e nulla sa, e un Ministro vecchio ed accorto, che tutto guarda e moltissimo intende. Ma proprio è dell'ambizione di non scoraggirsi giammai: quindi aspettarono; e, per quanto il comportava l'indole di Alessandro, fino a un certo punto vi riuscirono.

Nello mattina medesima, udita la partenza del Duea, crede Franceso suo dovere di recarsi ad inchinare il Muscettola, il quale non trovo maravigina dell'avenimento, come a prima giunta parea ch' essero dovesse: e ciò aveurira non solo perche il ministri, anche quando nulla samo, debhono pel decoro della carica mostrard it tutto sapere; ma perchè peuetrato avea, come si è detto, la cagione di quella quibinace parlenza.

È siconne per la intruinni del Gattinare. Cele come Gran Cancellicre dell' Impero dirigera nella parte politica gli alfari, nei quali prepoderazan garadinima averante allonno d'luia l) era suto commeso a Don Antonio, che nicriste le pariciolarità più minute degli mont dei cittadini di Firenza, ed i quell' amont dei cittadini di Firenza, ed i quell' ammento mamento bumon, o, cuttiro delle cose fino a quel lempo; e conosciuto avendo che la veritu no potera intenderla da quanti averano. interesse a nasconderla, întrodusso discorto delle passato cose con Francesco, sicuro in cuor suo, che dov'egli avesse creduto di potergli ilheramente rispondere, gli arrebbe risposto la verità; ma che in ogni caso, plutosto che dire il falso, preferito avrehhe il silenzio.

cue une ha masse prevention averagent handler.

Sieche, prendendo motivo da quello de P.

Lippo Stronti, cominció a dire, che su Baccio
Valori a loi pareva che non potense contarsi;

san one cra maissario; e che questa ingorditigia, la qualte decirsan non dal desiderio d'accumulare, ma dal hisogno di spendere, evera
giá indispettio il Papa.

— E facile il comprenderlo, avea risposto Francesco. Ora ch'è morto finalmente, portato in distributione di Malatesta, e levato Clemente d'un gran pensiero (chè anch'esso non era facile a saziarsi) riman costiu; che non è meno insistentere son certo che non come

gli dà minor noja.

Tu sai che non è largo di natura, como lo furono i Medici antichi; ed avendo provato la cattiva fortuna, è divenuto per timore anco più stretto. Come jeri ti dissi, lo ha dostinato ad ire Legato in Romagna, e Baccio non è contento.

- E, come ti risposi, nol può escre : os on inende il perche. Qui, in Frienze, tetti di conosce: appuntiono a quello che può carrenze, tetti di conosce: appuntiono a quello che può carrenze del an governo nonvo i modi di cavango dagli amici, per farti incontre; dagl'incidirenti, per non lariti discondere; e dagl'in minci, per farti inegire. Seuza i quattromila escul, che quel bono unono di Zanobi Bardoli-ni gil ha presistate, che bono risavrà mai piò, a trasche salvano;
- Avera molti peceati, ch?

   Tosjochê lu stabilito, che la Capitolazione non salvasse (e voi sapete se fu liberamente fatta). Il Bertolini avez certamente di che temere. Egli era stato Commissario per rivarere le fatteze di Pira e di Livorno, cho i Comandanți tenevano per i Medici, e che egli mediante i 3 mila seudi rieupero (1): egli era stato uno dei Dieci: poi Commissario generale, ... ed i o con lui ; finche venuo l'Albizia di Commissario generale, ... ed i o con lui ; finche venuo l'Albizia di Commissario generale.

rovinare ogni cosa....

— A proposito dell'Albizzi, egli è nno dei pochi famosi, di cui nulla so.

- Anton Francesco è uomo ambiziosissi-

(1) Varchi, pag. 82.

lo senza indiscrezione. Ma ora paga le pene delle sue ventese follie Da giovine nel xii . si uni con Paolo Vettori, e con Baccio....

- Che dove è da mutare, da imbrogliare,

e da pescar nel torbido, non manca mai.... - Dite benissimo; e quando i Medici col campo Spagonolo, avanzato alla rotta di Ravenna, vennero a Prato, e lo saccheggiarono: essi entrarono in Palazzo, con armi coperte, presero, come suol dirsi, di sorpresa quell'ottimo uomo del Gonfalonier Soderini, e gli fecero tanto spavento, che fuori le cavarono e lo condussero a casa dei Vettori, di dove lo fepero partire, per Ragusi

Crede stoltamente l'Albizzi di operar per gli amici e per sè; ma si trovò di non avere eperato, che pei Medici; e tardi si accorse della fallacia d'un favorito suo detto: « Che chi ba fatto il carre lo può disfare s. Per fare il carro a poco per volta è necessaria l'arte e l'industria, e questa dipende dall'ingegno; ma per disfarlo è necessaria la violenza, e la forza; e questa non può adoprarla chi non l'ha in mano. In tutto il tempo, che i Medici dominareno, per la superba sua natura vedendosi a lor poco accetto , divenne iratissimo, e fu uno dei primi a scoprirsi contro di loro dopo il arvu; mostrandosi in ogni occasione intollerante di freno e di compagnia. Fu dei primi confinati ; ma odiato dal Papa, non amato dal popolani , e poco curato da tutti , sconta ora nell'esilio l'errore d'essersi mostrato di nna parte, che non è mai stata la sua,

- E quel Vettori mi pare di poec cervello! - Anch'esso, come diceste del Guicciardini (1), è della senola del Machiavelli, e n'era amicissimo. Quegli fu grandissimo ingegno, ma non credeva alla virtà: e questi suoi discepoli ci credon meno di lui. Voi m'intendeste dire mille volte , quando mi onoraste l'anno scorso della vostra anticizia, che altro sono i principj del giusto, che abbandonar mai non si debbono, quando tali si credono (e questi non possono variare nella mente dell'uomo di stato, per la ragione che gli nomini ne hanno abusato); altro sono le circostanze, in cui ciascuno può trovarsi; le quali per qu nie sieno triste, vi è il modo di condursi, sensa mancare a quei primi. Quando il Gonfalonier Soderini, più morto che vivo (che assnefatto non era ai tumulti) fu giunto in casa Vettori ; e che preparavasi la cavalcatura per la notte ,

mo. Tutti lo conoscono, e quiudi posso dirve- onde farlo partire (in apparenza mostrando che ciò si faceva per sua sicurezza; ma in sostanza , perchè si temeva della sua presenza, essendo assai benaffetto all'universale ) : le persone di qualche pratica negli affari , che accorse erano cola , quantunque della parte Medicea , si avvidero dell'eccesso della violenza commessa; e mandarono Francesco a Palazzo a chiedere ai Magistrati che deponessero, secondo le leggi, il Gonfaloniere, che essi avevano di lor privata autorità già deposto.

Cosi cominciò il Vettori la sua carriera col favorire nn ingiustizia. E pur non giovò; chè posto il partito per la deposizione, non fu vinto: e solo allora quando apertamente fu annunziato per parte di quei giovani facinoresi che, avendo il Soderini in lor potestà, se non lo deponevano, l'avrebbero ucciso ; solo allora, pel suo minor male, consentirono i Magistrati a deporlo.

- Male avea fatto peraltro il Soderini a inimicarsi Giulio II col permettere il Conciliabolo di Pisa.

- E chi nol vede? e mio padre gliel disse: e quanti han senno han veduto e riconosciuto che da quell'errore gravissimo ebbero origine le nostre disgrazie. Il Gonfaloniere tolerò (perchè savio com'era, non poteva approvario in cuor suo) quella ridicola congrega . per rispetto del Ré Francesco: ma che ne avvenne? Voi lo sapete, Signore: il Papa sopportar non potendo tanta ingiuria, favori le armi Spagnuole, che cambiarono lo Stato: a il Re non ci ajuto nella sua prospera, e quindi abbandonati ci ha interamente nell'avversa sua fortuna. L'Alamanni perdè la voce gridando che non ci fidassimo delle armi di Francia: non vollero udirlo: fu preso anzi a sospetto: e tutti or ne piangiamo , ma tardi , le dolorose conseguenze.

- Ehil Don Francesco, non ti ricordi che parli al Ministro dell'Imperatore?

- Col quale, se coloro che tenevano il potere avessero udito l'Alamanni, è Niccolò Capponi, e mio padre (chè l'opinione mia non voglio porre nella bilancia), per mezzo del Doria, avremmo fatta alleanza : e voi in questo momento non avreste letta una Bolla dell'Imperatore al Buondelmonti come per deporlo, ma a Raffaello Giordani per confermarlo.

- Ma l'alleanza farla conveniva innanzi ai Capitoli di Barcellona (2).

<sup>(1)</sup> Vedi sopra pag. 24. Rosini - Strozzi

<sup>(</sup>s) Quando Carlo V si legó con Clemente VII.

- E fu consigliata dall' Alamanni in quel'

- Dici bene, e lo credo anch'io, L'Imperatore era irato col Papa, ma col Re di Francia congiunto allo sdegno era il timore delle armi: quindi allorchè si vide che non potevasi contare sull'alleanza dello Stato di Firenze , se non dandolo ai Medici ; è couvenuto darlo a loro per levarlo da Francia: e furono tanto inetti i vostri governanti da non conoscere, che stringendo l'Imperatore alleanza con voi, seguiva uaturalmente gl'impulsi del cuor suo, discudeudo i propri interessi; montre al contrario stringeudola col Papa, per mantener i propri interessi, era costretto a far forza al suo cuore; lo che pone una differenza grandissima nei risultati. Queste considerazioni ora capace di farle un fanciullo.

-Ed io, che per le faccende in cui mi son trovato ravvolto, ho avuto campo di vederli da presso, mi son dovuto convincere che quando le passioni gli muovono, gli uomini stessi di stato, nelle occasioni pericolose, divengono men che fanciulli. Ma torniamo al Vettori. Dopo questa bella impresa di mostrar di fare quel ch'era fatto, appunto come un giocolato-

re di bossoli ... - Ilai detto benissimo. Tieni a mente i bossoli, chè te li ricorderò.

- Dopo questo bel colpo, fu ricompensato coll'ambasceria di Roma; di dove tornato a Firenze, quando tutte le cose, morto Giuliasa si governarono dal Vettori. E come anda-

ron bene, ciascuno lo sal Stretto avendo amicizia con Filippo Strozzi, (amicizia che dura ancora, ma assai meno calda) continuò finche visse Lorenzo. Ma, eletto Papa Clemente, e qui venuto al governo Fra Niccolò, poco curato, e meno quindi impiegato, egli si adirò contro i Medici ; ed eccolo nel xxvii a mutar lo Stato contro di essi. In tal modo non dal bene della patria, non dal sentimento della propria coscienza; ma dall'ambizione sola fu spinto anch'esso a cambiar parte. Ma perché i popolani non se ne fidavano, deluso un'altra volta, procnro d'essere eletto fra gli Ambasciatori, che la città mandò al Papa a Bologna. Là, disertando di nuovo, e più scaltro dell' Alhizzi, resto cogli antichi amici: esempio memorabile per tutti i governi, acciò non prestino mai più fede a coloro . che l'hanno una volta mancata,

(1) Busini, Lettera XIX.

(\*) Questo curioso Documento si trova dietro la strelli.

- E nel confinare come si è portato? - Meno acerbamente del Guicciardini : dell'Acciajuoli e del Nori; ma non manco per lui che l' Aldobrandini non fosse ucciso (1) . forse però gli veniva l'ordine di più alto. Quali sieno adesso i pensieri suoi , voi meglio di

me lo sapete. - Ti ho detto sopra che tenessi a mente il giuoco de bossoli. Or vedi... già t'immagini che tutti costoro hanno fatto i loro progetti di governo, o che io gli ho in mano. E l'immagini anche che si ascoltano come il giudice criminale (che ha giàconvinto il reo) sta udendo le dicerie degli avvocati, che sprecano invan le parole; ma per mostrare le natura degli uomini giovano mirabilmente questi Progetti, o Pareri.

- E non mi dite nulla di nuevo, perchè il

segreto è trapciato. - E quando nol fosse, poichè non v'è intenzione di adottarne le massime, poco monta, che se ne tenga preposito. (E qui andando a un gran Portafoglio ne trasse fuori uno Scritto). Or odi. È il Parere del Vettori. « Voleno do mantenere un'-ombra di libertà... lo s squittino degli Ufficj, che danno qualche utilità, credo sarebbe a proposito fare; con animo però che s'imborsasse chi paresse... a e non si guardasse a chi avesse viuto, o no; s in modo che lo squittino fosse per ceremo-

- Avete ragione, questo è un pretto ginono, parean governarsi da Lorenzo, in sostan. care ai bossoli. E il Vettori è dei men tristi.

Pensiamo gli altri.

nia, e non per altro (2).

- Attendi ancora. « E abbiamo pecessità a di Ministri segreti, che facciano a modo no-3. stro, e che non la guardino pel sottile 3... non dici nulla?

- E ch'è forse cosa nuova? Vi ho pur osservato che quando ali uomini prendono per regola delle loro azioni gli avvenimenti, e non i principj, avvien sempro così. Se Francesco Vettori amava il governo degli Ottimati, e ciò sotto la protezione, tutela, o maggioranza ( come vuolsi chiamare ) dei Medici ; perchè abhandonarli nel xxvii, quando Clemente rinchiuso in Castello, era nella più trista fortuna? Se avesse avuto una scintilla d'onore nell'animo, allora doveva mostrarsi fedele . ed esule seguir la lor sorte, o ritirarsi in campagna; ma credè oppresso il Papa, e diede il primo dei calci vigliaccamente al leone disteso nella via. Fu dagli stessi popolani bia\_ Vita del Duca Alessandro compilata dall'Abate Ra-

simata sì gran bassezza : e , secondo la gran sentenza che tradirà chi ha tradito, non si fidarono, nè lo impiegarono in affari rilevanti. Ma se egli crede allura bunna la parte dei popolani (e tale dovea crederla perchè per essa lasciato aveva gli antichi amici e benefatteri) doveva di nuovo abbandonaria, perchè nnn si servivano di lui? Posso ingannarmi, ma penso che queste infamie non le abbia imparate dagli avi . .

- Sta zitto: che così le insegna ai nipoti.

- Cosa comoda, ma non onorata.

- E Roberto Acciajuoli di che nmore è? - Voi not vedrete mendicare il favore. Egli è della parte de' Medici , e sempre tale ai dimostrò. Non gli ama come cittadini, ma gli riguarda come i rappresentanti del governo degli Ottimati , al quale propende.

- M'ban detto per altro eh'è avaro (1). - Non avaro, ma povero : e se i suoi nemici gli rimproverano che per viltà tiene dai Medici : chi lo conosce sa che questo addebito è calunnia. Egli vien considerato come una delle più savie teste d'Italia : e pur tanta gravità ed onoratezza, non lo campo dall'esser tratto di villa dai birri, e condotto nel Bargello, con ignominia non di lui, ma di eoloro, ehe sopportarono si grave scandolo: perchè solo per la pavertà sua non aveva terminato di pagar certe gravezze E bene, dopo nn tanto scorno, quando si fu al confina-

ciardini. - E di lui che pensi?

- Quello che ne pensate voi. Ma siecome lo eredo però valentissimo, ed è noto ehe scrive le Storie de' nustri tempi, mi duole che i posteri davranno separare lo scrittore dall' upmo: celebrandone l'ingegno, e dannandone la memoria.

re, egli non mostro tant'ira quanta il Guio-

- Ha veramente grande ingegno?

- Quando l'ambizione o la vendetta non lo move, lo credo il primo di tutti : e può di più darsi il vanto di non aver cambiato mai

- E di Filippo Strozzi che pensi?

- Perdonate : cento altri vi parleranno

- E d'Ottaviano? E d'un ardire, e d'un coraggio persona-

le, che meriterebbe una miglior causa. Fu insultato in tempo del governo popolare, benchè leggermente. E bene ; ancorchè sapesse

(1) Varchi, pag. 87.

quanto era invigilato e sospetto, ricorse animosamente ai Magistrati, invocando la tutela delle leggi. Posso ingannarmi, ma fară gran cammino

- E di Francesco Antonio? - Ve lo dissi: ha sempre tant'ira, che vo-

leva far manomettere Michelangelo. - A proposito, e quando vogliamo tornare

da lui? - Anche subito, se vi piace.

- Subito, no; chè madonna Clarice mi disse jerisera prima di partire dalla festa, che quando io vi andava, voleva anch'essa venir-vi. Sara per dimane. Vieni a prendermi ; e verrà credn anche la Luisa... ma che portento è quella donzella!

- Epiù vi parrà quanto più la conoscerete.

- Ma intanto si patrebbe andare .... dove? - A convincervi, che se la Sestina è grandissima cosa, le pitture d'Andrea nell'Annunziata sono superinri in quanto al disegnò a tulto quello, ebe gli unmini han fatto, escluso Raffaello; e in quanto alla naturalezza e alla verità, senza escluder lui stesso.

- No; che vi sono stato da me di buon'ora stamane, dapo che il Duca è partito.

- Rechiamori al grande Ospedale ad ammirare le pitture di Fra Bartulummeo.

- E la pure sono stato. Sai dove potremmo andare! - A vedere un uomo , che ho sempre de-

- Dite.

siderato di conoscere ; ma del quale non mi hai parlato. - Chi?

- L'amico del Savonarola, il Benivieni.

- Ci avrete pazienza? - Io ne ho moltissima ...

. - Avete ragione. Il vostro ufficio senza gran pazienza non si esercita.

- E che ne sail - Non vi ramentate, che vi dissi d'essere

stato sott'Ambasciatore a Cervin? quando il Papa mostrava di scendere a ragionevoli ae-

- E dove nulla concludesti. E quale credi che sia la più grandimostrazione della pazienza d'un Ministro, nel trattar gli affari? Quella di fingere di tener per semplici

i furbi , e di riguardar come grandi uomini gl'imbeeilli. -

Sorrise Don Antonio , no replieo ; ma , laseiati gli ordini al Segretario, useirono di

Abitava il Benivieni in via Maggio, quindi

passar davevano sotto il palagio degli Strozzi. Quando vi furon giunti,

- Ma quella Luisa, toraò a ripetere Don Antonio, è un portento. lo son sempre maravigliato del senno con cui ragiona di tutto: e con qual modestial E chi era quell'altra, che ha passatala prima gioveatù, ma ch'è sempre si bella

vestita di verde, che parlava teco familiarmente? - La Caterina Ginori. Suo marito, dissipate pressochè tutte le sue sostanze, principalmente per un gusto sfrenato nelle belle Arti, si è adesso ritirato in Napoli. Ella, senza lasciarsi viacere dall'avversità, vive ena pochi amici, tutta rivolta all'educazione d'una bambina, che pare un angioletto. Daveva sposare Luigi Alamanni, ma dopo i casi che lo spinsero in esilio, ella disperando di ottenerlo, nè viver potendo con una matrigna, sposò il Ginori. Quando madonna Clarice pel xxvii ebbe quelle male parole coi giovani Medici, c che le fu sparata dietro un'archibusata per iatimneiela, si rifugio in casa Ginori ; e di la nacque la grande amicizia fra le due donne, como avre-

- E buona, e amabile, e cara; e tale in somma, che nel suo grado e nell'età sua, difficilmente trovar ne potreste l'ugualc.. -Ma che significa tanta gente fermata ia-

torno a quosto elegantissima palazzetto? (volgendosi a manca. Era quello dei Bartolini). - Vi pare dunque elegantissimo?...e pare a

voi perchè siete Napoletano; ma quando si scoperse, tale non parve a quanti soa Fiorentiai. - E perche?

- Perche tanta ornata eleganza non entrò nel corto intelletto di chi parlar vuole senza atudiare, e giudicar senza intendere. Non vi fu matta sentenza che non si pronunziasse c e chi la chiamò facciata di una chiesa, e non di palazzu; chi vi appiccò filze di frasche, come alle chiese si fa per le feste; chi vi affisse sonetti, chi madrigali; chi biasimava la porta, chi le finestre, chi le colonue, chi l'architrave : sicche perfino gli amici dell'architotto, meno Michelangelo, in mezzo al clamor generale non osavan difenderio.

- Ma guarda che cosa vi è scritto (io ho la vista corta) poiche mi pare che la gente stia leggendo qualche cosa.

becilli , e far vita cua luru ; o separandoséue più che tanto, esporsi all'ire dei primi, e agli schiamazzi dei secondi. Ma eccoci gionti dal te osservato ierisera. Benivieni. -- È bella assai, bella assai la Caterina.

Quaudo ha destinato la Provvidenza di fare all'nomo il presente d'una lunga vita, sia generosa per concedergli ancora la buntà. Senza questa, ella gli fa un tristissimo dono. Non vi ha oggetto più dispregevole, e che più si faccia aborrire d'un vecchio tristo e vizioso. L'esperienza degli anni gl' insegna a pascondere i vizi, egli dà le armi per osare ogni turpitudine: e quando giunga alla decrepitezza (sicenme gli mauca il desiderio del far male, solo perchè gli mancano lo forze) è abbandonato iu mezzo alla società, fuggito e deriso da chiunque non abbia interesse nel suo testa-

·- È presto letta la sentenza; ed è l'Archi-

- Ma inutile. La natura degli nomini non

si cangia; come cangiar non si può quella del-

le lumache, che nascondunu le corna per di-

spetto, allorche veggono la farfalla sprigio-

narsi dal hozzolne volare al di sopra di loro.

tisti non si conoscono queste perfidie.

pel prima uomo del mondo....

- Ed io pure...

- E pare credimi che a Napoli fra gli Ar-

- Perchà in minur numera sono coloro ,

- Debbe insegaare a coloro, i quali le pro-

fessann, che non v'è assolutamente strada di

mezza: o canvien tenersi ai mediacri ed im-

che si danno alle Arti. L'esempio di Miche-

langelo, che in quanto a me lo tengo adesso

- CARPERS PROMPTIUS QUAM IMITARI.

tetto (1), che ve l'ha fatta scolpire.

- E dice?

- Bella, per mia fè.

Tale non era Girolamo Benivieni , H terzo ditrefratelli, che onnrarano la patria (2). Reputato per l'ingegno sun, più rivolto per altro alla nuda eleganza delle parole, che all'ntilità delle coso; amico sin dall'infanzia del celebre Pico della Mirandola, a cui fece inalzare un sepolero (3), e col quale esser volle seppellitn: amico e ammirature di Lorenzo il Magnifico, finchò visse; dato si era dopo la sua morte a seguitare si ardentemeate, e con tal buona fede, le dottrine del Savonarnia, che lasciò ne suoi versi un monumento di quel che

stato biasimato in principio. V. Vasari nella Vita di Baccio d'Agnolo

<sup>(1)</sup> Baccin d' Aguelo. Il palazzo fu poi , al solito delle cose bette e nuove , tanto todato quanto era (a) Vedi il Negri, il Poccianti e il Mazzucchelli.

<sup>(3)</sup> in S. Marco.

possa lo zelo, quando accompagnato non è dal giudizio (1).

lu fatti, se per conoscere quei tempi, (e non si conoscono interamente mai quando non si scende alle più minute particolarità delle cose) si ricercano adesso le descrizioni dagli avvenimenti; con facilità si può intendere come in un uomo religioso, qual era verameute il Savonarola, entrasse il desiderio di toglier via tutti gl'incentivi al malfare, e che riunita una compagnia di fanciulli , gli inviasse a batter di casa in casa, richiadendo quel che chiamavano essi l'Anatèma (2); e si può intendere ugualmente come dall' arsione di tutti questi oggetti posti sopra una gran pira, si facesse una festa e un núovo genere di rappresentanza popolare; ma difficilmente si potrà comprendere che egli medesimo dirigesse certe sacre danze, e che uscendo di chiesa, uomini savj e provetti si dessero in giocoso spetiacolo, ballando sulla piazza di San Marco, alternati e dandosi la mano un secolare ed un (3) frate; e molto meno cha un pocta come il Beni-vieni , amico del Mirandolano , e di Marsilio Ficino, e quipdi uno déi discepoli della Scuola Platonica (4), concorresse co suoi versi a rendere aeli occhi dei sapienti più ridicola, ed a cagion de suoi meriti, nella posterità più famosa una tala scena. Quindi quell'uomo dabbene di Jacopo Nardi scrive nelle sue storie che e qualle cose parranno impossibili a quei c che l'udiranno ; come elle sono anche diffis cili a chi le vide, ad esprimerla con parole, » e darle ad intendere a chi le ascolterà (5) ».

En il Benivieni pressoll'anno ottanticino dell'età sia, na accompagnata da veran nalore; pieno di vita e di sanità, e conservando intere le facoltà della mente; e per le quali straordinarie doti, che pressochà mainon s'incontrao in quegli anni, dievval e ripetavasi dal devoti della memoria di Fra Girolano, dei no liu premiara il Giolo la credegua e la fedetà verso quel martice. Francesco-figlio di un parder, che aman il Benivito per i suoi un parder, che aman il Benivito per i suoi anunziare, che fu introducto in una di quelle grandi sale, che nella via Maggio rendono in Frenze più comportabili i calori eccessivi dell'estate. Pochi biri sparsi sulla tavola, e

(1) Vedi la Nota Bin fine.

colà trasferiti dal contiguo gabinetto, indicavano che quando l'naimo è assucitato alle leitera riganarda l'ozio della vita come (6) uno morte antiopiasa: il firantio dal Savonarola, colla auroda intorno alla fronte, e coll'altiocolla auroda intorno alla fronte, e coll'altiodore della carità a del fucoso del uso aupplizio, in una ricca cornice appariva di contro al Juogo dor'gli era assiste, el libro, che aperto avvra sotto gli occhi, ere la Diresa mezatività por della della della della della della della vivini sono facili, dettina da Domencio Benivienti sono facili, della da Domenico Benivieni sono facili, dettina da Domenico Beni-

Nito Girolamo nell'amo 1,523, e quindi anterore di eira dice ama ia Lerrore ii Naganiero, potea direi contemporane chi turno gnifico, potea direi contemporane chi turno della fina, che uniceduli ur eramo nel governo della fina, che uniceduli ur eramo nel governo della fina con contemporare di proposito di la considera della considera del remenda congiara de l'azzi; gli effetti dell'indole superio, quaqua verence di arcano nella tremenda congiara de l'azzi; gli effetti dell'indole superio e del contemporare di arcano nella tremenda congiara del Pazzi; gli effetti dell'indole superio della considera d

E in quanto alle lettere, intender da lui si sarebbero potute le più minute circostanze della venuta in Firenze dei Greci sapienti: le cagioni dell'inimicizia del Poliziano verso chiunque Greco era d'origine: quali erano i meriti, e quale l'avvenenza della celebre Alessandra Scala: in che consistevano le Adunanze Platoniche, di cui egli feco parie; come le filosofiche disquisizioni negli Orti Oricellari si convertissero dopo la cacciata de figli di Lorenzo, in sessioni politiche; e come, e perchè quell' Ingegno rarissimo, che avea scritto le Deche sotto il governo popolare , scrivesse il Libro del Principe nella subjezione Medicea; ma tutto questo era interamente dimenticato per lui. Non vivea che d'una memuria, e non avea dinanzi cha un sol pensiero: la sparanza cioè che tutto il mondo seco si unisse a riconoscer che Fra Girolamo era nomo santo e profeta.

Questa era stata la causa, per cui detto aveva Francesco a Don Antonio; che consultas-

(3) Nardi, lib. a, Nerli, lib. 4.
(4) It Canonico Satvini ne'suoi Fasti Consolani
lo chiama altissimo Platonico.

(5) Nardi, lib. a.
(6) Otium sine literis more est, et homisie vivi sepultura. Cic.

<sup>(</sup>a) Consisteva in qualunque oggetto profano, libri o pittura immodeste, finat capelliare, odori, belletti, e quanto l'industria fomminile (dice uno storico), ha saputo inventara per accrescere, o per mentir la bellezza.

se la sua pazionza. Pure l'Ambasciatore avea. voluto provarsi anche a stancarla; piuttosto che partire di Firenze senza conoscere le differenze de vari umori dei cittadini , e i rischi che correva un governo nuevo, e che il suo Signore proteggeva al segno d'aver violato un accordo, e d'aver promesso una sua figlia in

isposa ad Alessandro. Furono amichevolmente accolti dal Benivieni, ma senza le cerimonie da cui l'età suol dispensarsi; e quantunque Francesco gli avesse subito indicato nel Muscettola il Ministro dell'Imperatore ( nella speranzà di renderlo ritenuto nell'esporre gli argomenti del suo favorito e sempre ripetuto discorso ) avvenne al contrario; che prese a punto la qualità sua come un testo, per entrar subito in materia. - Ed armato e disarmato, cominció a dire.

il Signor vostre viene a compiere quello che il mio fra Girolamo avea predetto, che la città sarebbe flagellata. -

Guardo Don Antonio in viso Francesco, come maravigliato da questo principio : esso gli fà ccuno come per fargli risovvenir la pazienza.

- E i flagelli, quando venne armato, non si ristrinsero alla città , che ne fu anche tutta desolata la campagna : e parrà certo impossibile a credersi che i Capitani d'un Imperatore Cristiano gettassero a terra le chiese per diletto di abbruciarle (1) : che spogliati i prigionieri, gli uccidessero (2); e che in fine, unendo gli scherni alla crudeltà , dope aver comnicsso ogni genere dimisfatti contro le misere donne, che aver potevano in lor balia (3), se cadeva loro in mano qualche mal capitato contadino, che portasse vettovaglie alla città , lo pilottassero barbaramente, facendolo morir fra gli spasimi (4). - I danni della guerra, rispose Don Anto-
- nio, son sempre tremendi ; e molte volte non è in ferza de capitani l'impedieli.
- E tutto quel sangue ricade allora sui provocatori.
- Quel che scrissi al Papa è noto : le copie (1) Ne abbiamo la prova dal Bentivoglio, testisone oculare, nella Satira a Pier Antonio Accia-
- c Ch'ionn ai templi qui, non dai disagi e Di legna astretti, gettati hanno a terra
  - e Per porli al înoco i barbari malvagi. (1) Ib. c . . . . il vinto . . . . . .
  - e Spogliasi, e col pugnal di poi s'atterra. 3) Ib. Terrina a5, e segg.
  - (4) lb. Terz. sr.

sono (5) corse MSS; a centinaja : ma tutti i mali son derivati dal non aver voluto credere alle profezie di quel santo nomo; e le profezie si sono avverate, e più s'andranno sempre avverando. -

Ad un uomo, che parla con tal risoluzione, poco vi è da rispondere nella soggetta materia: quindi per tentare di deviare il discorso, gli dimando Don Autonio di Lorenzo il Ma-

- Ottimo womo in tutto, fuorchè nell'avere in fine della vita resistito alle ingiunzioni di Fra Girolamo, che nel volle assolvere (6); sicche vedete come ha terminato miseramente la sua posterità : Piero affogato ; Leon X morto gievane, e non senza sospetto di veleno: e giovane morto Giuliano; e giovanissimo il Duca d'Urbino In quanto a quelli che restano, intendete meglio di me che non sono della sua stirpe.

- E del Machiavelli?

· - Sapete che stimava Fra Girolamo , come cittadino (7); ma poiche lo pose in giuoco come prefeta (8), eccolo anch' esso morto pressoche disperato. Il solo grand'uomo nella politica fu Francesco Valori; e sa ciascuno quanto fosse tenero, e devoto di lui. --

Vedendo il Ministro che entre le corde rispondevano con un medesimo suono; quantunque già preparato vi fosse, e conoscesse in cuor suo che gli uomini di quella fatta è difficilissimo convincarli ; non ostante , per quell' orgoglietto che tutti hanno di non mostrar d'approvare quanto è contrario alle opinioni che professano; gli dimando se veramente credeva che avverate si fossero le sue profezie.

- E qual dubbio? Non predisse forse che passerebbe uno i monti a somiglianza di Ciro? e Carlo VIII venne a traverso i monti in Italia (9). Non predisse che i Fiorentini perderebbero Pisa? e Pisa si ribellò : che si muterebbe lo Stato di Firense? e si mutol Predisse infine la sua scomunica e morte . . . (10)

(5) Ved. Varchi pag. 457, in cui dice che fu il solo a raceomandargii la città ec. (6) Il fatto è riportato dal Buriamacchi, che ci-

ta Domenico Benivieni , fratello di Girolamo, Fra Silvestro Maruff, e it Polizie

(7) Nelle Deche, Lib I, Cap. 2. (S) Dicendogli che i Profeti non armati gli avea

visti capitar male. (9) Veggasi Burlamacchi, Vita del Savonarola, nel Supplem. al Baluno, ed. del 1761. (10) Ib. pag. 552. ( e qui sospirò ) la qual pur troppo l e . . . senza che noi la eredessimo. . . Iniquil E chi è adesso che impugni essersi falsificato il processo (1)? Ma qual anima generosa non mo-vono ad ira, come se fossero state dette da jeri le parole: s Che in Fra Domenico nulla tro-« varono, ma che un Frate più o meno imc portava poco; e che andassero al fuoco (2) tutti e tre? a . . . In lal modo si rispettava la vita degli nomini? E da qual ira, e da quale scalenamento delle più vergognose passioni non fu seguitato l'ingiusto supplizio.! . . Quali scorni, quali derisioni, quali improperil . . E chiamarei piaguoni , ed ipocriti , e gabbadei (3) I E come crebbe la licenza del mal costume, coll insolenza della vittorial Ma Dio non paga il sabato! E vedeste, e vedrete mal capitare la più parte de suoi nemicil E quello scellerato di Tanai de Nerlil Dopo essere stato in ambasceria seco al Re di Francia, dovea pur conoscerlo l Doveva essere almeno persuaso della purità do suoi eostumi, della verità della sua fede, del suo amor sincero per la felieità degli nomini : e non ostante tentò disonorare la sua memoria, come quella d'un vil malfattore (4) 1 Quando avesse anco errato nella scelta de modi, allorche retta n'è l'intenzione, si potea compiangere, ma non incarcerore ; e quand' nuco la ragion di stato , la quiete, la tranquillità del governo lo avesse richiesto , poteva incarcerarsi e bandirsi ; ma non dannarsi, ed uceidersi. Ma i voti degl'iniqui che ne infamarono la memoria, non furono no esauditi. . . . Vedete come risorge da ogni parte la fama della sua santità: udite i versi del Flaminio, che corrono di bocca in bocca per tutta Italia: vedete le sue medaglie appese (5) al collo di tutti i credentil — Parve al Ministro d'averne udito abbastan-

Parve al Ministro d'averne udito abbastanza, per formarsi un'idea ben chirar della natura di una doltrina, che predicata con gran fertore, rimaneva con al gran tenacità uelle menti degli uominii. Quindi, convertendo in visita di ceremonia quella, che cra stata interamente di critosità, dando alle sue parolo il colore del desiderio d'aver voluto in lui conoscere il contemporaneo di Lorenzo, I a-

(r) Lo dice chiaramente il Nardi (lib. s., in fine); e reca la testimonianza d'un cittadino nobile e grande, che fu uno degli esaminatori, che confesso: « Esser vero che dal processo di Fra Girola-» mo a buon fine s'era levata qualche cosa, e qual-> che altra aggiunta. »

(s) Si riporta nella Cronaca del Cerretani.

mico del Poliziano, del Ficino e del Pico, gli augurò lunga vita o felicità.

— Che potra continuare, disse il Benivie-

ni, finche mi siano conservati tanti libri che mi bastino, e tanti amici che mi consolino. — E incaricato Francesco di fare i saluti al padre suo; vide partire l' Ambasciatore con quella indifferenza con cui l'avea veduto ac-

rivare. Diede da pensar molto a Don Antonio questa visita: e semplice u'e la cagione. Tutti i seguaci del Savonarola, di cui visibil capo era il Benivieni, chi più chi meno esser dovevano di quella stessa forza di earattere, perche ferma tenevasi dalle opinioni religiose . che non si modificano, ne deviano per comiderazioni umane. Ai seguaci di lui dovevano unirsi le famiglie di tutti i confinati; e quelle dei popolani moderati: e ad essi i malcontenti d'ogni specie di governo; che nulla danno a temere di per se soli, ma che pericolosisono quando si uniscono agli altri. Previde quindi, che non avrebbe potuto dalla sua Corte abhastanza raccomandarsi ad Alessandro la giustizia, la prudenza e la moderazione.

### CAPITOLO VII.

## I sepoleri Medicei

c Grato m' è il sonno , e più l'esser di sasso c Mentre che il danno e la vergogna dura. Michelangeles

Il giorno di poi non era per anco suonnas nona, che andano Prancesco a prendere il Muscettola (come si erano concertai i), giunzo romania di anticola (come si erano concertai i), giunzo insegniare la sea giota, nel trevarari in può immaginare la sea giota, nel trevarari in viride, ci in quale stato di antimo le porere il braecio nel discender le scale. Le due notti precedenti passante le avas esenza sonno; e appena, sul far dell'alba, si erano chiuni que concerno il controli l'una controli l'una

Erasi la donzella, che possedeva un inge-

<sup>(3)</sup> Nardi, lib. 2.

<sup>(4)</sup> Yedi sopra, pag. 41.

(5) Qui il Benivieni esagera come tutti i parziali appassionati. Delle medaglie però è vero, e se
ne conservano ancora. Hanno da un lato l'imagine
del Salvatore, e dall'altro quella di Fra Girolamo.
I versi del Fiaminio sono notissimi.

gno particolare per abbigliarsi, accomodata in capo una berretta di velluto nero, con una piecola penna bianca, che le scendeva dal lalo sinistro: un giubboacello di velluto eremisi abbottonato sino al collo le dava un'aria modesta: due ciocche di capelli inanellati ondeggiando lescendevano dai due lati della fronte: un baveretto di trina adornaadole il collo, distendevasi in sulle spalle : a una catena di oro, dopo averle con tre giri circondato il patto, fermavasi sotto il seno; reggendovi appesa una medaglia, donatale dal padre nella qualc aveva il Grechatto iatagliata Ebe accolta in cielo. Larghe apparivano verso le spalle le manicha; ma degradando venivano a striagersi ai polsi . dova gli orli circondati di trina d' oro , eran fermati coa una borchia di smalto. Vedevasi dal guaato ricoperta la mano siaistra, e brillavano varj auelletti nella destra; che ricusar non potè la Luisa, quando l'Ambasciatore (che lo stesso fatto avea colla

undarc) gliela dimandò per hedirila. Se Francesco temava, dando d'arccio per discendere, ella non tremava neno di lui: per lui vial Deris Busa, onde recari per la più divita verso i abiazione di Michelangolo, le parde furono pole, vagie, le accete, interrotta, come quelle di coloro, cha vorrebbero pur cominciare a parlare spora un desiderato pur cominciare a parlare spora un desiderato pur cominciare a parlare spora un desiderato pravole, quando il linguaggio tanto più elquente degli atti e dei modi, eragi à meominciato fra loro? Andavano essi unanai, s madona. Clarice con Don Antonio il seguita-

vano.

Quando furono sulla Piazza di S. Firenze,
proseguivano per via dell'Anguillara. — Perché nou voltate? disse a Prancesco la Elarice,
cho corpulenta com'era, non amava, benchè

di pochi passi, allungar la strada.
— Signora, rippore, se ton vi rincresco, diana ai Bargello uon passismo... E rivolgendo il alla Luisa, e prendeado motivo da 
questo di cominciara a parlare; — Quultaa, ci scampi a lineca dal pericolo di endernelle mani del manigoldo, che abita in qualalgio, come Palardie in quel d'Agrigeato. 
lo mi sento tutto raccapricciare sol che di loatuno vi passi. Il suono della usa exampata mi 
percuoto nel cuore, come un colpo di halestra 
che mi colpiasa mella fronte: e quendo mi 'arvenne didorermi presenture, soni già tra meta, 
per l'ar testimonama di Zanob Bartolini, sii

parva all'entrar nel cortile di porre il piede in un lago di sangue.

— Il Gielo abbia pietà di noi, soggiungea sospiraado la Luisa. E tante povare mogli dei confinati!... E iavolontariamante le avvenae di volger gli occhi verso di lui.

Non so qual buona stella me ne ha seampato, replico Francesco: non già che io pensi d'averlo meritato: ma taati e taati sono al confino, che l'hanao meritato meno di me.

Ohimèl non dite questo; chè mi fate tre-

mare.

— Sapeta perche forse a me non haano
pensato? perche sono senza moriti, e resto

quindi senza iavidia.

- Dite piattosto, senza ambizione.

- E come lo pensate?
- Sotto cotesto aspetto noa dubiterei che

nasconder si potessa un'anima feroce.

— No certo.

— E tutti gli ambiziosi non son feroci? Al-

meno per quello che ho letto nalle istorie, e nella vite di Plutarco....

- Leggete Pintarco dunqua?

— Non in Greco già, Francesco mio...

Risteite egli un momento, udendo chi amaresi coi amoresomente: ella si accorse d'avere ecceduto, e prosegui: noa già in Greco, come vi diceva, ma u volgare, cha il Zeffi (1) me le va traducendo, e così a loi servono d'essercizio, a me d'istruzione.

— Eh? douna Clarice (dicea forte Il Muscettola, quando gli apparvero la moraglio delle Stinche) questo casamento è fatto alla barba de curiosi. Neppare ua palmo di finestral

Fraacesco, soffermaadosi, gli narrol'origine, e gli spiegò l'uso a cui serviva: e come i poveri debitori insolventi, dopo essarvi stati un certo tempo, sans'aadara incontro ad ulteriori molestie, ricuperavano la libertà.

riori molestie, ricuperavano la libertà.

— El'ò aaco cosa comoda di pagara i debiti coma li colombi.

- Stando in gabbia a i agrassarc.

- Cioè?

Presto giunsero alla casa di Michelangelo. Urbinoera per caso in sulla porta; sicche, voltando a maeca per un corridore, gl'introdusse in quella, che ai tampi di cui serivo obis-mavasi comunementa bottega. Ma innanzi di entrare furnon dalui per un momanto tratenuti dietro la portiera, invitandoli a udire le matte cose che dieva un pittore, il quales 'era matte cose che dieva un pittore, il quales 'era

(1) Francesco Zeffi, ajo a maestro dei fratelli,

messo in testa di fargli il ritratto: e Michelangelo, non solo per bontà lasciava farselo; ma colla più gran pasienza l'ascoltava, e prendeva auche spasso a rispondergli.

Era il pittore Giuliano Bugiardini, che avendo prima di darsi ai colori, lavorato i marmi nel Giardino de Medici sotto Bertoldo, insieme con Michelangelo, area seco fiu d'allora contratto amicina: e l'avea sempre mantenuta, come la mantonne finebè visa-

Dotato egli era di buon dinegno, ma più di somazhonia, e di semplicità nel tivere, e nel penarer; lo che faceva che al conientava dispinopera sua, qualunque si fone. Per lo che Michel sungelo solosa chiamar tui besto, e ab Michel sungelo solosa chiamar tui besto, e ab Michel sungelo solosa chiamar tui besto, e ab ma contra del color di manora el parallo nella dastra, e la tavolozza dei color nella sinistra, sospesso area dei la sorora e soli di la sorora e soli firenta e, e mono discorso sulle difficolià, che nicontrava nel comporre un serro suo quadro del Martirio di Santa Cambon de colora del martiro di Santa Cambon del martiro del martiro

terina (1); proseguiva:

Lu verità, Micholangelo mio, mi par di
aver perduto la bussola. Ma come diavolo mai
si fa, per dipingere il tuono? Per quel che pocta il lampo, parienza: ho durato gran fatica,
ma in fine l'ho fatto.

- E come l'hai fatto? ehè in ciò consiste la bellessa e l'effetto del quadro; allorchè sono

incendiate le ruote....

- E questo è quello, che dico anch'io. Li sta tutto l'effetto; quindi ho dipinto una punta di fuoco precisamente come il lume d'una candela, che s'introduce nel raggio d'una rueta per infuocarla.
  - Bravo!
  - Ma il tuono, capite bene....
     Capisco benissimo: il tuono....
- Essendo quello, che col fragore dà indizio della snotta scoppiata, deve anche produrze il movimento di spezzar le ruote.
- E come si produce il movimento?
   Questo è quello, che mi fa disperare.
  Poi sulle ruote convien acconciar Santa Caferina. Ella debb'esser nuda; e di più debbe

audare in chiesal

— La difficoltà cresce. Sicchè, come l'acconseremo, compare?

— E anche questo mi dà gran fastidio; pure mi son provato a farla parare dalle ruote; ma in qualunque posizione la metta, ella mi riesce travolta. Poi:...

(1) Wi pose 12 anni.
(2) In un tabernacoletto fece una Deposizione;
Rosani — Strozzi

- Che altro malanno v'e?

—Se le ruote son posto là per istracciarle le carni, e convien farle grandi, e non come quelle degli arrotini....

- Hai ragione: sicehe?

Facendo le ruote grandi, prendoro due terzi del quadro : e il corpo della Santa ci comparirà come secondario. È ciò non va bene.

- Per bene . . . temo anch' io che non

E poi ci vogliono otto o dieci manigoldi, che girino le ruote : altrettanti soldati , che stiano alla guardia: e, senza pensare agli spettatori . . . . come si pongono tutti in tre braccia e mezzo di luogo? Malcdetto quando presi l'impegnol

Rideva Michelangelo, udendo con quale accento doloroso di verità narrava il porer' uomo le sue sciagure: e gli prometteva d'ajutario... ma colla condizione che si facesso

onore nel suo Ritratto.

Alzatevi, e guardate un po' come viene.
 Che diavolo hai fatto? uon vedi che mi hai dipinto con un orecchio in una tempia?

Davvero? — state fermo ... (e riguardava). A me non sembra. Riguardate meglio: chè a me pare che vada beuissimo.

— Quando pare a te, e segno ch'e difetto di natura, e non d'arte. Seguita purc dunque... E la Notte, ne portelli della Pictà (2) l'hai terminata?

- Oh per quella poi , sono a buon porto.

- E come l'hai dipinta? - L'ho fetta in campo nero.

- Benissimo. Ma come si distinguerà che quella figura è la Notte?

- Le ho posto accanto un frugnolo, per uccellare ai tordi quando dormono.

Davvero? invenzione originale! E come
hai fatto per nascondere il lume del frugnolo?

 Perchè non rischiari le tenebre, l'ho
posto dentro un pentolino....

Qui Michelangelo non si potò più tenere dalle rissi, ma per non fare accorger Giuliano del com'era uccellato, venira verso la porta, montrando d'uscire per quialche suo hisogod. Allora Urbino, alizando la portiera, introduse la comitiva, che cessar fece la risa, et ri-condusse la celma nella faccia na poi somposta dalle risa degli altri di quel beatissimo artista. Era Michelangelo in quell' abito di artista.

e nei portelli dipinse questa Notte, che fn cosa singolaro per la stravaganza dell'invenzione: messo, che tener soleva in bottega; è aveva in capo il suo casco di cartone, sul encuzzolo del quale vedevasi il bocciolo, dove la sera poneva una candela, onde illuminasse il marmo che lavorava. La luce, venendo di dietro, e percuotendo sui contorni, gl'indicava ogni mipimo risalto, che gli rendesse crudi, e lontani dalla verità. Non si scusò già sull'abbigliamento, ma gli accolse com'essi meritavano. Si rivolse con riverenza alla Clarice e a Don Antonio; can viso ridente alla Luisa; prese Francesco per mano; indi presento a nome gli Artisti, ch'erau seco, de quali due lavoravano allo sue opere, e due venuti erano a visitarlo, e (quando terminata fosse quella scena di vera commedia col Bugiardini ) a trattenersi con lui mentre scolpiva. Uno di essi, giunto da poco da Roma, dove preparavasi a tornare, mostrava straordinaria vivacità e bravura: l'altro era tranquillo e cogitabondo, ma nel volto indicava un ingegno al disopra del comune. Trovandosi da Michelangelo, e mostrando questi di onorarlo, l'aspelto non poteva ingannare. Il primo poi si facca largo da sè.

In fatt, mentre alle prime cortesie tenne dictro quel breve silenzo, che pasa uel rivolgere gli occhi all'intorno, quaudo si entra in luogo, che ioduce gli animi alla venerazione ed al rispetto; e appena cominciato avevano ad ammirare i Disegni dei Sepoleri Medicci, le due statue di Lorenzo e Giuliano terminate, le quattro altre abbarzate; la pittera maravigliosa della Leda; é il Cartone della Venere, bacista dal figlio; entrando il primo

a parlare.

— Questo Cartone, disse, farà stupire il mondo, quando sarà colorito. Ma che valo parlar di cose da farsi, quando tanto v'è da parlar delle fatte? Madonna Clarice, osservate vostro fratello, se non pare che debba in piedi rizzarsi, tostoche vogliate chiamarlo.

Uno degli Aritai frattanto stava pazientemente pulendone colla rota i caizari, ed ora quell' Ascauio Condivi; che avendo poi seguisto, a Roma il maestro, ne abbandonatolo mai sino alla morte, seriase quelle belle memorie di lui. Zultro, nel canto in faccia, era intorno al votto del Duca Giuliano, e attendeva a dargli quelli doleccina, e quel finito, che dipende più dalla pazienza, che dall'ani-

(1) Gli avean posto noma il Tamono, dal for tribolare i fanciulti suoi compagni. Era figlio d'un Niccolò legnajuolo, detto il Riccio dei Pericoli, ed

mato vibrar di colpi risoluti e deciai, con l'era solito di user Michelangelo. Magro e sparti-tello, c cambiata col erescer degli anni natura, restandogli un soprannomo (1), che più non meritava, era il più pacato e più tranquillo omiciattoli del mondo; il che non si sarebbe creduto all'apparenza che losse per di venire quel valentismo.

Dopo aver fatto riveronza a quei Signori , si era riposto attentamente al suo lavoro. E. siceome paurosissimo era divenuto, e poco prima dell'ascetio avea per l'amicini con Andreid del Saro fatto cora , per cui temeva lo selega della parte vincirice, tremava sempre che si renisse a scoprire. El ora , che vedea qui renuti il Ministro dell'Imperatore, euna Signora di casa Medici, sentir rimovarria il

doppio la paura.

Proseguival primo: — E questo vostro freetello, o Madonas, è stată cosi non fête, ena create, è balasto dal marmo senat stani modelli; che per chi sa, basta un cenno. — E delli; che per chi sano un modellino, alto un palmo (a), e mostrando in giro: — Non è venell'aggiungeva. Il far gran modelli, quati tenendo di se stessi, per timor d'orrera enlel pane la Islasriga sotto la caria, per non adate torto quando serive), ell'e precusione da, galcidi e da poltroni l'Anu è vero , Niccolò ? (e qui discho una gran vece nell' oreccolò ? (e qui discho una gran vece nell' orecliano.) Non è forse vero ? ... chè non rispondi!

- Verissimo, si: quanto ti viene in testa di diro, e di fare, verissimo: anche se ti saltasse il ticchio di far gli stivali a San Bastia-

no, come Topolino.

- Bravol É tu, perchè la dico, e la faccio io, approveresti una bestialità! Sicchè, stiamo male a coraggio, maestro. ( É qui lo prendeva per un orecchio, fa-

cendogli voltare il viso verso gli altri. Ed ei storceva gli occhi, e faceva un atto colla bocca, che destava le risa.) — E pure a coraggio non sta tanto male,

soggiunae Michelangelo, prendendolo per quell'altro orecchio, e facendolo alsare, e conducendolo verso l'Ambasciatore.

- Vien qua ( e lo tirava ); vedete, Signo-

ebbe nome come il padre.

(s) Esiste ancora nella R. Galleria, ed è mirabilissimo. re, quando io era Commissario per le fortificazioni , quest' uonso che pare il Chiurli , e che ha l'aria di non valer quattro danari , ogni notte si levava come un nottolone, e inaicme con quel valent' nomo del Volpaja, se n' andavano chiotti chiotti a levare il piano di Firenze , per poi farlo in rilievo. E facevan destare i sagrestani delle chiese, e salivano au i campanili per misurarac l'altezza, inventando quante filastrocche sapevano , per non dar loro sospetto, e addormeutare i balordi.

-Come? tu facesti quel bel lavoro, che tante volte mi mostro il Papa, c che teneva in camera, per intendere tutti i movimenti del-

l'esercito? - Si Signore, ripeteva Michelangelo: lo credereste? E quando venne Ottobre, figurando andare ai pettirossi , colla bussola e il quadrante nascosti nella gabbia della civetta, passavano le porte, e si recavano sino a un miglio d'intorno, levando i monti, i balzi, ed i fiumi : e la sera quando rientravano in città come se tornasser da caccia, tutti alfaticati e polverosi, siccome non riportavano uccelli presi in carniera, si lamentavano coi gabellotti, che il puzzo della polvere da cannone gli faceva fuggire. Che ne dite, Signor Ambasciatore , non è questa prova di gran

coraggio ? -Il Tribolo taceva: Michelangelo e gli altri sorridevano, e l'altro riprendea la parola: - Ma non crediate per altro, che sia stato sempre così tenero per l'onore dei Medici: e quando i Capitani fatti dal popolo fuggiro-

no colle paghe . . . - Zitto, gli disse subito il Tribolo.

- Che zitto? io non taccio mai la verità : sì Signore: quando i tre Capitaui, dopo aver riscosse le paghe, tradirono il popolo, e si fuggirono, e fu dato ad Andrea del Sarto l'incarico di dipingerli impiecati per i piedi, nel canto del palazzo del Bargello, chi credete che gli facesse i modellini di cera? Questo bell'imbusto.

- In fine, i traditori son sempre traditori . . , ( disse colni, facendosi animo ).

- Si, ma si debbe vedere ... esaminare... e distinguere; e il considerare lali distinzioni. non è cibo per le tue mandihole : intendi? - Intenda, o non intenda, vuoi aver sem-\* pre ragione tu. -

in versi e riportato nell'apigrafe di questo Capito- se i seguenti :

Il Ministro, ch'era stato fin allora udendo . e ridendo, dimando che storia era quella di Topolino: e Michelangelo gli narrò, come il suo scarpallino si era voluto porre a scolpire, e che avendo terminato un San Schastiano nudo, e mostrandolo con gran festa, gli fu fatto osservare che dal ginoccisio al piede v'era la mancanza d'un palmo. Non s'nulla: avea risposto. Indi tagliategli le gambe, gli avea con hel garbo accomodato gli stivali; o poi col più ingenuo modo andava chiedendo. se in tal modo nou andava mirabilmente bene?-E sorrideva il grand'nomo col più buon umore del mondo; poichè non v' han persone più rivolte a compatire il corto ingegno degli altri quanto coloro, che lo hanno grandissimo. La mediocrità sola è arrogante.

Qui si faceva silenzio, e proseguiva l'altro : - Ma tu ( al Tribolo ) torna a lavorare, e prega Dio che Ser Maurizio non sappia dei modelli degl'impiccati; o Voi, Signor Ambasciatore, osservate con a che belle forme a di attitudini, e con quale artificio di musco-» li sieno lavorate le s:atue ; si che bastanti » esse sole sarebbero, se l'arte perduta fosse, a ritornarla nella pristina luce. Considerate s il gran concetto per cui la Terra non è cres duta bastante a dare a Giuliano e Lorenzo onorata sepoltura, ma si vuole che tutte le » Parti del mondo vi sieno, e che gli pongano in mezzo, e coprano la Notte e il Gior-» no il Sepolero dell'uno, e l'Aurora e il Cre-

» puscolo quello dell' altro. »

Michelangelo stava eheto, come avviene a chi sente lodarsi con troppa espansione di animo; ma quando udi che il Cellini ( e chi non lo ha riconosciuto alle sue manicre, alla sua baldanza, e al suo non dubitare in modo alcuno di nulla ? ) dopo aver dato al suo intendimento una spiegazione, ehe non era la vera, vi aggiungeva: - « Che potrò dir del-» la Notte , statua non rara , ma unica ? In s essa vedete, Signor Amhasciatore, non soo lo la quiete di chi dorme, ma il dolore e la nalinconia di chi perde cosa si onorata, e si grande l s a lui rivolgendo il discorso, concluse: - c E dorme, e dormirà, per non » sentire e per non vedere, finchèla vergogna e il danno continua.

Il senso arcano e profondo di queste parole (1) non poteva essere inteso da un uomo

(1) Pensiero espresso dallo stesso Michelangalo lo. Un anonimo (che si crede il cieco Strozzi) seris-

vuoto di filosofia come il Collini : siechè continuò, come se dette Michelangelo non le avesse: « E chi è quegli, che abbia per alcun sea colo in tale arte vedute mai statue antiche o moderne cosi fatte ? a

- Ma Benvenute ( qui l'interruppe Michelangelo), crest che questi Signori non abbiano alfine occhi ; e ch'io perduto m' abbia gli orecchi? Taci, taci, e lascia che osservino quello che l'arte mi ha ispirato in questa non facile impresa ; senza che tu mi faccia arrossire. -

Indi rivolgendosi a madonna Clarice, e additandole la statua di Giuliano, prese a dirle:

- Questo vostro zio è quanto di meglio abbiamo avuto della stirpe del gran Lorenzo; e, come riconoscerete gli ho espressa in volto la mansuetudine e la bontà. Se mai fu costretto a mancarvi, fu trascinato dagli altri. Comune sempre in famiglia fu lo scopo; ma differenti assai forono i modi.

- E vero, dicea la Clarice.

- Molto m'ò stata lodata la Notte, ma ( e conducevali intanto là dove Ascanio laverava ) il Duca Lorenzo parmi che sia tra le mie statuo la più viva.

- E ciò avviene , riprese il Cellini , perche è creata nel marmo, o non nel modello; dal quale, allorcho nel marmo si trasporta,

altro non si fa che tradurre. -Qui guardavano in volto Michelangelo, quasi per conoscere l'intendimento suo per quolla senteuza.

- Certo, soggiunse, non ho mai udito dire che Omero scrivesse in prosa l'Iliade, e

poi trasportassela in versi. - E questo Cartone di Venere, che abbraccia Amore , parmi veramente mirabile ,

disse Francesco. - E cosa tirata giù per un amico. Jacopo. disse al Pontormo ( era quell' uomo pensieroso e tranquillo , che si è indicato di sopra ) spetta ora a voi , ponendovi i colori , di mostrarvi , come in casa Borgherini , degno discepolo di quel grand' uomo, che v' insegnò colorire.

Il Pontormo, eli'era stato queto sin'altora,

« La Notte, che tu vedi in si dolci atti

Dormire, fa da un Angelo scolpita
 In questo sasso ; e perché dorme , ha vita :
 Destala se nol credi , a parleratti.

Michelangelo vi rispose:

« Grato m' è il sonno, e più l' esser di sasso, a Mentre che 't danno e la vergogna dura ;

« Non veder, non sentir m'è gran ventura : e Pero non mi destar , ma parla basso,

disse che nella stanza (1), dove porce si doveva quell'insigne invenzione ( la quale indicava convenientemente altro esser l' Amore, altro la Voluttà ), dipinti già di sua mane aveva Dante , il Petrarca e il Boccaccio ; e che a dipingere si apprestava i sembianti di tutti i più grandi, che in versi o in prose avevano scritto d'amore.

- E chi farete intanto per quarto? dimandò il Muscettola.

- Signore, rispose il Pontormo, se in vece del volto potesse effigiarsi l'animo, nessuno parmi che d'amore, e di poesia con tan-ta squisitezza sentisse quanto il Poliziano; ma l'occhio vuol pur la sua parte; e dipingendolo qual era, temo con quelle brutte forme, di fare piuttosto ribrezzo che piacere; sicchè

penso dipingervi il Bembo. - E perchè non l' Ariosto?

- Perehè, come vedete, il nostro Michelangelo pone una gran distanza fra l' Amore e la Voluttà ....

- E credi dunque che all' Ariosto fosse sconosciuto il sentimento dell'amore? disse rivolto a Michelangelo.

- Non dico questo; ma il Bembo, che viene a si gran distanza come sovrano poeta , penso che lo vinca come amante delicato. Fui due anni sono a Ferrara; e udii molto parlarne; siechè non occorre dirne di più (a).

Un altro Cartone stava rivolto al muro in un canto, come se non fosse per anco terminato. Francesco, che non conosceva il soggetto , lo prese in mano ; e videsi Cristo che apparisce nell' Orto alla Maddalena. Glie lo aveva fatto richiedere il Marchese del Vasto per aver qualche cosa di lui.

Parve alla Luisa di poter convenientemente adesso entrare a parlare; e disse che pochi avevano come lui dipinto il Salvatore col raggio della divinità nella fronte. Lodò le pieghe dei panni, la nobiltà, la grandezza, il deco-ro; e siccome non falsi a Michelangelo parevano quei giudizj, le si appressò più da vici-

no, chiedendole se studiato aveva il disegno. - Un poco, rispose la madre. Cominciò a

(t) In casa di Bartolommeo Bettini amicissimo di Michelangelo. Il Pontormo fu discepolo d'Andres del Sarto, e con esso dipinse in casa Borgherini i fatti di Giuseppe Ebreo. Son mirabili quelle pitture , come posson vedersi nella R. Galleria di Fi-

renze, dove si conservano.
(2) Alinde, agli amori fra il Bembe e Lucrezia

Borgia moglie di Alfonso I.

Lucca per passatempo, e ora vi si esercita senza maestro: fa quindi quello che può.

Ma la madre non diceva (e Francesco solo se n'era accorto dalle poche parole pronuusiate due giorni inquasi nel vedere i disegni nel Libro di Dante) che rivolti ad ogni specie di hello avava la mente e il cuore. E senza questo felice accordo, nessono speri di operare, o di giudicare sanamente nelle bel-

Latianto Michelangelo, fisando gli occhi, atla medagia, che peodeva dalla estena, cavvolta intorno al petto della Luira, colia visa actuissima che avea, gli parre di scorgere qualche cosa di perfetto i... Ma qual sentimento fia ilso, quando, gheisandi permissimento fia ilso, quando, cheisandi permissimento fia ilso, quando, quella permissitato come stupelato, e non faceva parola. ... Accontavasi intanto il Cellini, e guardanoda anci'esco — Bella, bolla veramente, — diceva; ma lo dices con quel tunon, che fa rere alteratano. ... E voi che ne dire!

— Che ne dico? ( replicò sospirando Michelangelo) ehe immioente è il principio della decadenza dell'Arte poichè non è possibile d'andar più là della perfezione (1) di questa mirabilissima Ebe.

- Lo eredete? dimandò il Cellini.

- E lo direi, se nol credessi? ma tu forse ne dubiti?

E se ne dubitassi?
 Direi che l'amor proprio fa travedere

In questo mentre Don Autonio aveva preso a parte Francesco; e gli dimandava del Cel-

— È un giovine straordinario; che dall'arde dell'ardise è pervenuto a farsi un nome nell'intaglio dei conj, e nel magistero del crecellare; e fari moito più, che, como intendaciali e del consolitatione del consolitatione di di cose. Pra le altre, si vanta d'aver esso tiradi cose. Pra le altre, si vanta d'aver esso tirace de la como del consolitatione del consolitatione del probei glielo credono. E force è vero come vero è cho nella sua prima giovenid free pratetto cour egil è, mella nchiera degli artisti, quel suo tonon arrogante, quel non dabitar mi di nessos cost al modo ; l'unel mostra

(1) Le parole di Michelangelo furono s ch'era s venuta l'ora della morte cell'Azte, perciocché nou

sempre d'esser da quanto ogn'altro; quell'esagerazione continua; quei continui vanti; o quel non volor mai cedere nà a ragione, nò ad autorità, lo faranno temere si; e quando vi sarà bisogno di lui; lo faranno anche rieccare; ma gli diminuiranno in ogni rincontro la considerazione e la stime

- Ma, è abile per ogni resto?

Abilissimo.
 Quand'è così, gli dirai che venga dimane da me, che voglio recare a Napoli qualche

cosa fatta da lui.

Fecegli Francesco l'ambasciata all'orecchio; ma egli rispondendo in tuono elevato, disse, che qualunque cosa fosse per ordinargli, sarebbe il Signor Ambasciatore servito da par

Proseguirono a parlare, e lungamente si trattennero con quel grande, che tutto altamente facea; ma che semplicemente into dicea: finchè concluse il Muscettola:

— Ti lascio con rammarico: ma intendo di presto vederti a Roma. Il Papa è inferniccio, e di lui avremo per poco. E chiunque sia Paa dopo lni, some vuoi che lasci nudo la gran parete di faccia della Sistina, dopo che n'è stata tanto adornata la vollar E chi potrebba metter le mani ad un lavoro, ch'è stato cominciato da te.

- E non sapete, Signore, che ho già passato i cinquant'anni?

— E questa è appnoto l' cià delle grandi cose, quanto il corpo non è afficvolito: o in te, per quanto mi sembra, non v'è segno che l'indiehi.

- E se venisse la morte?

Gli uomini come te non muojono.... o
non debbono morire. Addio dunque; e a rivederci presto a Roma.
 Ma perchè a Roma, e non qui? disse al-

lor la Luisa: c'invidiate forse il bene di possederlo? Questo nol credo. O perchè dunque?

— Perchè Michelangelo è divenuto cittadioo del moodo ; e debbe quindi risplendere nella sua gran Capitale. Intanto non dimenticarti di terminar l'Inferno di Dante. Io sono innamorato di quel lavoro.

- E nessuno pnò figurario meglio di lui , rispose il Cellini, perchè vi è stato.

- Dove?

- Siamo alle solite.

e si potea veder meglio, » Vasari, nella Vita di Valerio Vincentino.

- Vi sfida a provarmi il contrario. - E è, la figura umana: e nel Mosè doveva espriqui ponendo le mani ad una cartella di Disegni, e traendone fuori quello mirabilissimo dell'Anima dannata, e mostrandola:

- Dimanda, soggiungera, se si può così

rappresentare, senz'averla vedutal Il terrore, il raccapriccio e la disperazione sono con si vivi e veri tratti espressi in tutto quel volto, che compresi restarono dalla spavento a nn tempo e dalla maraviglia per opera si straordinaria e si grando. E raddoppiando le lodi, si accrebbo nel Muscettola il desiderio di vederlo in Roma a continuare i suoi portenti in quella città, come nella Luisa e in Francesco si accrebbe il rammarico, pensando che non neavrebbe lungamente adornata ed illustrata Firenze. E in questo lo lasciarono, con quella dolce compiacenza, ch'è il guiderdone più graditn per enlui, che sommo si sente, di ricever cioè la Inde da chi può darla, e di destar l'ammirazione in chi è capace di concepirla.

Nel tempo di tutta questa non breve conversazinne, Giuliano Bugiardini, era rimasto in piedi, colla tavologza nella sinistra e il pennello nolla destra, ad aspettaro che alcuno parlasse del Ritratto che stava facendo, come un antico guerriero collo scudo e colla lancia imbrandita, aspettava il suono della tromba, che lo chiamasso nello steccato. Vistili partire, senza che alcuno gliene avesse fatto parola , non se ne adirò già (tant' era persuaso del suo meritol) ma la credè dimenticanza ; e facendo attn di riporsi al lavoro, si consolù

seco stesso, nella fiducia che lodato l'avrebbero nn'altra volta. Uscendo, e per la via Ghibellina, precedendo Francesco calla Luisa.

- Pur troppo l prese quegli a dire, temo che Don Antonio non dica il vero .. Terminati i Sepoleri ( e chi sa se la vita del Papa glie li lascerà terminare ) Michelangelo sarà costretto a partire da questa sua patria.

- Ah! Francesco, per me tremo pensando

che saremo costretti a partirne tuttil - E patria, per chi vi ama , sarà il luogo

sempre dave sarete, e dove ... - Dimmi, Francesco, (l'interruppe il Ministro ) ponsi tu veramente che la statua del fratello qui di donna Clarice sia superiore al Mose?

- Signore (gli rispose rivolgendosi , e andando più lentamente), il paragone non può farsi: perche in uno trattavasi di rappresentare nobilmente si , ma quale nella natura ella mersi il Ministro immediato dei divini voleri, - In quanto a me credo la cosa più difficile.

- Ambedue le rappresentanze hanno le lor difficultà. In questo si doveva effigiare quello che l'artefice si era formato nell'immaginazione: e in ciò Michelangelo ha supe-

rato tutti: in quello conveniva rappresentar la natura , senza i difetti da cui va sempre accompagnata, e nel tempo stesso senza mancare alla verità. Ma vni, Signore, vorreste che io entrassi nei misteri dell'arte, e sapete che non sono artista.

- I giovani bravi, come te, imparano, senza cercarlo, un po' d'ogni cosa, dalla bocca di coloro, en' quali parlano. E quella , che chiamasi bellezza ideale, pare che il tuo favorito Andrea non la intendesse, o almeno non la possedesse in gran copia.

- Ma non osservaste allo Scalzo, che quando riportar voleva il volto di sua moglio, le faceva gli occhi più modesti e soavi? Ciò significa che l'intendeva.

- Sinn a un certo punto... Ma, a proposito: e dove sono gl'impiccati dipinti da Andrea? (erano per la via dell' Anguillara pervenuti alla parte del palazzo del Bargullo, che guarda mezzogiorno).

- Alzate gli occhi: erano dipinti lassu: ma, come vedete, non vi restano le tracce che d'uno solo. Osservate però com'è mirabile!

- Ci distinguo poco; ma mi par vivo. E quel Tribolo dunque, come banno detto, fece i modelli di cera?

- Li fece; e adesso ha paura, ma però senza causa. Z timido come un coniglio, ma è valente come il castoro. -Oh! vedi, ecco il Guicciardini: e chi è

con lui? - Obimel disse la Luisa, Ser Maurizio (1).

E in fatti , voltando dalla via del Palagio, vonivano verso di luro, che in quel mentre attraversavano la piazza.

Fu dal Guicciardini riverito convenientemente il Muscettola; e con rozso modo da Maurizio; che agli altri avevano ambedue fatto cenno appena di saluto.

- Ma che faccial esclamò Don Antonio. E in fatti , so di Lorenzo il Magnifico fu dello, che una bell'anima si nascondeva sotto quelle deformi sembianze; di questo Can-

(1) Non si creda esagerato questo chime! Dice il Varchi , pag 47a : c Che il solo vederlo mettea « sparento. »

cellier Milanese nessuno potuto avrebbe dipioger l'aoima più vivamente di quella, che la natura fatto avesse in quel volto infer-

nalc. Una fronte rugosa; dne sopraccigli setolosi e fra loro in arco congiunti; due occhi saoguinolenti che incertamente riguardavano; le gote livide e crespe; deforme il naso; e torte le labbre, che facilmente s'aprivano allo scherno o all'ingiuria; tale era il volto di Ser Maurizio, a lato a cui quello stesso severissimo del Guicciardioi parea dalce e pietoso l Traversa n'era la persona, grosso il ventre corte le braccia, adunche le mani, e larghi e massieci i piedi , su' quali pesantemente strascinandosi, pareva meditare ad ogni passo qualche nuovo modo di spaventaro gli unmini. Infatti l'odiarli ora io lui natura; coglierti in fallo era istinto; e il tormeotarli diletto. Ed era nel martoriarli si abile , e a torturare si facile e dirotto, che passò in proverbin il detto del Cellini (1), che per ogni minima cosa dato

avrebbe la corda a San Gio. Batista. Il Muscettola noo l'aveva mai incontrato, siechè dalla faccia arguendo chi poteva esserc; e vedenda il raccapriccio che appariva nel volto alta Luisa ; dimando a Francesco come mai il Governator di Bologna (2) non si ver-

gognava di farsi vedere con cului.

- Vni sapete, Signare, che tutte le passioni più vergognose e più vili, e Intti i vizj, che più degradano l'uomo, han la particolarità di eguagliare le coodizioni. Il giuoco, la crapula, l'iovidia riuniscono i gradi; or vedete come fra culoro li riunisce l'ira e la vendetta. O mal mi appougo, o vengoco da coofinar qual-

che altro, sfuggito alle prime ricerche. - Che l'ira li riunisca, passi: che segretameote fra loro si travico, l'intendo: ma come apparire iosieme anche in pubblico?

- Ahl replicò la Clarice, il Cerrettieri (chn sa di meritare la pubblica iodignazione tutta intera) si fa veder coo lui per dividerla.

- Noo dubitate, soggiungeva Doo Antonio: tutto a poco a poco si cambierà. La corda soverebiamente tesa non regge. Confidate nell'Imperatore: egli è umano, egli è geocroso : e purche i Fiorentini gli mantengano la devozione, egli s'ioteressorà al loro bene essere. In questi discorsi, giunsero al palazzo, e con animi ben differenti, si separarono da quelle donne.

Scesi oel cortile, alzando Dan Antonio la testa, come avvien di fare, verso gli archi,

- Eppure , cominció a dire , a paragono della bellezza del di funri, questo interco è

bello si, ma disadorno. - Lo è, replicava Francesco; e per questo appunto Filippo ci avea fatto parre uo Er-

cole nel mezzo, ch'era casa mirabile.

- E chi l'avea scolpito?

- Il Buonarroti.

- Ed ora che o'è stato? E che ha detto Michelangela, oel vederlo sparire?

- Anche questa credo che fosse una delle

caginni (henchè onu la principale) per eni egli non amava jeri l'altro di qui rimanere a pranzo. In tempo dell'assedio (3), quando la famiglia si era dovuta ritirare a Lucca, Giambatista della Palla, che era il più destro uoma, cho mi conoscessi, calto un momeuto favorevole, seppe onsi beo maneggiarsi con Agostino Dini, ministra del Banco di Filippo, che gli riusci di farselo vendere : lo pago geoerosamente, e lo mando in Francia al Re. Dispiacque molto alla città di perdara quell'opera, da tutti stimata mirabile.

- Come in vero mirabilissima è la statua del Duca Loreozn; ma dimmi ( e qui si acrestò sulla soglia del palazzo dalla parte occideotale ) a me oon quadra punto la spicgazione, che di quelle statue ci ha data, con le sue tan-

te parole, quel Rodomonte in pianelle. - Chi chiamate così? il Cellioi?

- Si, appunto lui. Quella spiegazione che tutte le Parti dol mondo debbano concorrere a dare onorata sepoltura a que'due, che appunto fra quanti Medici furono, stati sono i meoo degni d'oonre, ooo mi par coocetto degno di Michelangelo. E poi le quattro Parti del giorno noo sno le quattro Parti del mondo (4). Tu ehe ne peosi? (E qui scendevano gli scalini, e s'iocamminava Don Aotonio verso il ponte a Santa Trinita, o Don Fraocesco per rispotto lo seguitava, ignorando dove fosse rivolto. )

- Lo stesso che voi. Ed aggiungete di più che Ottaviano ( ch'è iocaricato adesso dell'ordine di queste sepolture) appeca caduta la città, mandò i birri a casa sua: e lo eercarono

(4) Ho di sepra riportate le parole del Vasari (e) Era il Guicciardini già stato elevato a quel che shaglia fra le Parti del giorno e le Parti del mondo.

(3) Vasari, Vita di Michelangelo, pag. 35.

1) Vita, anno 1535.

con tanta diligenza, che non solo aperte furono le camere tutte , ma sconfitte le easse , e frugato perfin dentro al camino (1). Voi vedeto che questi modi non son fatti per ispirare idee magoiliche in favore dei parenti di chi

- Ma perchè si grand' ira? poicbe in fine molto meno avea fatto di tanti altri-

- Ottaviano, come sapete, aveva avuto commissione da Clemeote di rimanere, durante l'assedio, iu Firenze; e di notare tutto quello che occorreva. Pare che il progetto di quei di dentro concertato coll'Oranges, il qua-le veone coll'esercito per cinger Firenze al di fuori, fosse d'impadrouirsi immediatamente del Monto a San Miniato , dove andammo jeri l'altro; e preso quello, e piantate le batterie cootro la città, non poteva esser che breve la resistooza; perchè i nemici potevano ciascun giorno maggiormente offendere senza essere offesi. Ma subito che giunse Michelangelo, e fatto fu Commissario generale per la difesa della città, appena ebbe visitato i dintorni, con quell'occhio di aquila che tutto scorge, in un istante gli apparve il lato dehole della terra; e commise che quanto più presto potevasi, si alzasse un bastione; il quale, ponendo dentro a sè tutto il colle di San Miciato, convertisse in difesa quello, che i nemici disegnato avenno per offesa. Voi dunque vedete la cagione dell'ira, ch'è caldissima sempre, e raf-frenata solo dalla volontà ferma del Papa.
- Ho inteso; ma tornando al concetto delle Sepolture ... - lo vi dirò quello che ne penso...
- Qualunque sia, credo ch. quanto ha esposto il Cellioi non può essere: poichè gli uomini graodi possono errare, andando coi loro concetti al di là del sublime, o del vero, ma non rimacer tacto al di qua, che compariscano inetti.

- È certo, e l'ho udito dire più velte ad Ascanio suo (quel giovine di bell'indole, che avete veduto tutto intento a pulire i calzari del Duca Lorenzo) che di tutte le sei statue una è l'iovenzione e la forma (2): e spesse volte ho udito anche ripetere da Urbino, il quale è men prudente del primo, che Michelangelo non dà colpo di scarpello a due Medici, che non lo accompagni con qualche imprecazio-

- Ciò posto, vedete com'è semplice, com'è naturale, cem'e profondamente vero il con-cetto seguente. Che cosa desiderarono que' due Medici?La dominazione della lor patria. Con quali modi sperarono d'ottenerla? Giuliano colla dolcezza (e lo vedete tutto pacato e sereno ): Lorenzo con la forsa e la severità ( e vi si mostra tutto pensieroso e severo ). Che cosa maocò loro , per condurre a fine si gran divisamento? Null'altro che il tempo (4): chè il primo soli quattro anni visse, dopo il ritorno in patria, e sette soli il secondo. Ed ecco il Tempo rappresentato nelle quattro Parti del Gioroo, che soprastanno alle Sepolture.

- Giustissimo. - Cosi vedete, che una è l'intenzione e la forma; e che se Michelangelo ha superato se medesimo oella rappreseotanza di Lorenzo vivo in veroe spiraote, ha lasciato anche un monumento della profondità dell'ingegno suo.degno d'ammirazione, quaodo avverrà che questo gran coocetto sia dai posteri inteso (5).

— Questo si ch'è degoo di lui. — Ma ora dove si va? ( poichè gianti erano al ponte, e Don Antonio s'apprestava a salirlo.

- Da tuo padre. La mattina è cominciata coll'ammirazione per l'ingegno, e terminar debbe coll'omaggio alla virtà.

### CAPITOLO VIII

Il Boschetto

. . . al par sculpe e colora Michel, più che mortale, Angel divino-

Chiuoque ha pratica delle cose dol mondo si sarà facilmente accorto, che mentre il Muscettola col desiderio di aodare ad onorar la virtú ( e io cuor suo veramente la onorava ) recavasi a visitar questi e quegli, non gli era

ne; e se va innanzi, ei vi è spinto, in questa trista condizione delle cose, più dalla paura che dall'amore (3). Che più? non avete udito da lui stesso il desiderio che quella donna, la quale ha scolpite per la Notte. dorma finche dura il danno e la vergogna? - Non mi ò sfuggito.

<sup>(1)</sup> Condivi, XLIV.

<sup>(</sup>a) Condivi, XLV. (3) Ib. XLIV.

<sup>(4)</sup> Giuliano mori di 37 anni, Lorenzo di 27.

<sup>(5)</sup> L' Autore si confida d'aver data la vera spiegazione. Quando per altro tale con sia ell'e certamte la sola, che fin qui sia stata data degua di Michelangelo.

discaro di trarne un mezzo di vedere dase stesso le cose: poiché da gran tempo fu etto, che per quanto gli uomini di Stato si prefiggano di spogliarsi della natura di volpo, conversando eon que pochi che chiamano amiei, di rado avviene che non resti loro in dosso alme-

no la pelle. E questo è appunto quello, che avvenne nella conversazione avuta con Alessaudro Nani padre di Fraucesco: ma da quanto egli intese si accorse della verità di quanto aveva nel suo Parere al Papa (1), esposto il Guicciardini : « Che quello Stato aveva da sè alienissimi gli uomini della più parte della eita tà; che guadagnare essi non si potevano (per la magnanimità del loro carattere) e con a qualunque maniera di dolcerza, o di bene-» fisj; e che potea quindi concludersi che avea » per inimico un popolo intero ». Dolevagli in conseguenza di dovere al Consiglio del suo Signore riferir quello, che non poteva rieseirgli grato: e erebbe per questa causa la dispiacenza in lui di dover ebiaramente riconoscere, che la necessità, non che le condizioni del Duea si giovine e si impetuoso, ponevano lo Stato in mano d' uomini ambiziosi e corrotti; mentre se i passati governanti avessero dato ascolto all'Alamanni, e allo famiglie che lo favorivano, e stretto lega coll'Imperatore, la sorte di Firenze sarebbe stata presso a poco uguale a quella di Genova. Ma, come aveva in altra occasione riflettuto, al mal fatto non potea ripararsi.

Quello peraltro, che nella condizione delle cose a lui moltissimo importava, era di far cessare negli animi de più riputati cittadini l'antipatia contro la dominazione Spagnuola; d'inspirare in tutti un principio almeno di fiducia nella generosità di Carlo V: e di nutrire una certa speranza, che in ogni caso gli andamenti del Duca Alessandro sarebbero stati sempre sorvegliati dai Ministri Imperiali. Per ettenere un tale intento continuò sinchè il Duca stette lontano nello stretto consorzio cogli Strozzi, alla famiglia de' quali si univano quelle dei più savj e moderati , lo che diede a parlare, e non poco, ai principali Palleschi ; e scritte ne fureno lettere a Roma , ad Alessandro; il quale di concorto col Papi di là a non molto tempo richiamo a Roma Filippo, dove colle lusinghe svelate, e colle minacce coperte , lo spinsero a quello , che andrem fra poco narrando.

(1) Discorso del Guicciardint, dopo l'assedio, a Papa Clemente sulla Riforma di Firenze. Rosini — Strozzi

sco di recarvisi anche più frequeutemente del solito, perchè con nessun altro mostrava di trattenersi più voleutieri Don Antonio quanto con esso; crescevano le carezze di Filippo verso di lui , vedendolo tanto considerato dal Ministro, e verso di lui più cresceva la simpatia della Clarice, vedendolo tanto accarezzar dal marito. Che altro pensar dunque potea la Luisa, se non credere ogni giorno più, che composte le cose, nessun grave ostacolo poteva elevarsi per impedirle di dar la mano di sposa ad un giovine, che nobile e ricco, portava seco ancora una considerazione personale, per cni a pochissimi altri avrebbe potuto cedere, se non forse solo ai suoi propri fratelli. In questi pensieri dunque avveniva, che l'amore, che suole annubilare per le altre la primavera della vita, quand' è tempestoso, la spargeva per lei di tutta la ridente sua luce. Il godere della presenza l'uno dell'altro. il cambiare le proprie opinioni, e trovarsi sempre d'accordo; il suscitare ad ogni opera, o atto magnanimo i comuni sentimenti; il lasciarsi sensa rammarico, nella certezza, che il nnovo giorno sarebbe sereno come l'anteeedente; il non sentir gelosia, perchè troppo elevate avean l'anime, per dar luogo a un si basso affetto di ginngervi : un tale stato può più faeilmente descriversi, che incontrarsi. E pur esso fu per gran tempo lo stato abitua-

Ma innanzi che questo avvenisse, e men-

tre che il Muscettola non lasciava passar gior-

no senza recarsi presso madonna Clarice ; e

la frequenza di quello dava campo a France-

le di quei giovani avventurosi. Ma ciò, che accresceva la compiacenza della donzella, era una specie di affezione paterna, che per lei prendeva Michelangelo, di Francesco amicissimo, come si è detto; al quale, da che l'avea conosciuta, era sembrato divenire un'altro uomo, o di aver incontrato quell'archepito in lei di perfeziono umana , che non credea trovarsi se non che nell'immaginazione. Onde allor che terminato avea di lavorare, di tanto in tanto recavasi n cusa degli Strozzi; prendeva piacere delle dimande che la Luisa facevagli; godeva delle repliche alle sue risposte; e delle fine osservazioni su quanto avean ragionato; perchè in tutte le arti, le quali dipendono dall' imitazione della natura, hanno un senso squisito quelle anime, ehe corrotte non furono dalla falsità dei precetti nelle scnole, o dai sofismi delle sentenze, che i corifci delle fazioni vanno, predicando nella società.

Ma questo suo schictto sentire, con questa sua mirabile semplicità nell'esporre quello che sentiva, non osava già di recarlo sopra le opere di lui; al che non solo non si sarebbe per modestia attentata; ma sapeva che, per quanto grandi siano gli uomini, è raro che delle censure si contentino, le quali non vengano da unmini grandi, o amici loro; perché r es primi vogliono stimar la perizia, ed escludere nei secondi il sospetto dell' invidia. E certameote coloro, i quali avessero fin d'allora riguardato le opere di Miebelangelo con occhio vergine dalla prevenzione e dal favore, che le sublimi sue qualità gli avcano meritato, non é dubbio che trovato vi avrebbero d fetti ( che opera umana perfetta è un sogno, spesso ripetuto, e non verificato giammai ): ma come non si sarebbero e gli ammiratori, e gli amici, e i discepoli, e dirò anche gl' indifferenti, chiusi gli orecchi per non udire quel che si è ardito di pronnaziare al giorni costri? -- Per onore del secolo, che ci ha veduti nascere, si taccia.

In quel tempo torio Piero Stroni di Spanaça per qualote congetture sene facesero, non si seppe mai veramente la raçione di questo suo viagglo. I valgari cretarano che Filippo colà invisto l'avesa per interesse di Alessandro; a èsono manenti storic; che lo han ripetuto; ma chiunque vorrà considera tare agli autecedenti, si acorgeri che al pia in considera di considera di considera di la tragglo. Che che no fore, tutto cretà allora segrato, che ma fore, tutto cretà allora de molte ricepte fattero, il rerosa cagione.

Era Messer Piero d'animo grande ma superbo; arditissimo nel concepire l'imprese, e fermo più che altri mai nel condurle : severo e composto nel volto, come se continuamento meditasse; cortese e rideote quando volea reodersi benevoli coloro a cui favellava, ed imperiosissimo e rotto, quando non gli importava il contrario. Gelosissimo dell'onore della famiglia, non vi sarebbe stata cosa, che pon gli avesse sacrificato. Queste qualità rinforzate apparvero al ritorno di Spagna; sicche se egli trovato si fosse io Firenze all' ingiuria ricevuta dalla Signoria, non che al disprezzo mostrato per parte del Duca nel mandar Giomo a scusarsi per non comparire alla festa, in casa sua, non è dubbio che molto ionanzi sarebbero avvenuti quei casi, che nel progresso di questa storia di mano in mano audremo iocootrando.

Fu la sua veouta una gran consolazione per la madre, che di lui tenerissima, vedeva in esso vivo e spirante lo stesso suo proprio carattere; non meno che l'appoggio per sostenere il carattere sempre vacillante del padre. E poiche sapeva appunto che di tale appoggio aveva hisogno Filippo ( inteso che Piero era tornato di Spagna) fu con bello parole, e magnifiche condizioni chiamato a Roma, in apparenza per dare ordine ai pagamenti, ch'era venuto a sollecitare il Cesano, il quale con larghe promesse tornato era subito in Ungheria; ma in sostanza poi per fargli rappresentare la parte di quegl' Idoli inanimati, che ne'templi degli antichi parlavano colla voce de lor sacerdoti. Nessuno sospettò, meno che Francesco, quello che allor si tramava; ma egli come savio e prudente, lo

Poco tempo dopo, da che Filippo fu partito per Roma, e che Piero lasciato avea Firenze, per visitare le possessioni, seco me-nando Roberto e Vincenzo, fece il Muscettola intendere ebe presto prevedeva di dovere apeh'esso partire; poichè da quanto parevagli si andavano a comporre in Roma le piccole differenze, che restavano ancora ad ordinarsi per lo Stato di Firenze. La Clarice, credendo di servire ai desiderj del marito, nell'onorare l'Ambasciatore, gli disse che innanzi la sua partenza sarebbe stata contenta se accettato avesse di passare una giornata insieme con loro al Boschetto (1); alla quale invitato avrebbe le persone, che più egli avesse potuto gradire, non che quelle, che lo avessero potuto oporare.

Volentieri, avea risposto Don Antonio, purchè queste si riducano a tre, la vostra amica Giuori, Michelangelo e Francesco.
 Se tale è la vostra volontà, replicato

avea la Clarice, non potrebbe esser differente la mia. —

Inamai perè de si concertane la giornata, perchà il Stettebre ando piorossismo in quell'anno, Don Antonio iosieme con Prasneceo avez continuota o visiare quante era dego di considerazione nella etità e nei capa di considerazione nella etità e nei conrengli stato l'utile quanto crasi listo di prosa e di verni in un'adunana di letterati, che lenerazi altori o una siausa interna consigua alla bottega dello Spesisia all'Insegna del Saracisio presso al Gatoso illa Peglia. Nella sera

(1) Villetta suburbana della famiglia Strozzi.

vè l'invito della Clarice Strozzi per far la gita al Boschetto nella mattina di poi.

Era il primo giorno di Ottobre, serenissimo il cielo, e calda ancora la stagione, quando Francesco a cavallo, andato a prendere la Caterina Ginori, venne seco al palagio degli Strozzi , dove arrivato era di pochi istanti il Muscettola. Fatti i saluti scambievoli , a tre ore di Sole posero le donne il picde nelle staffe, e quindi gli nomini con loro. Godeva la Luisa di quella gioja franca ed espansiva, che nasce dal non arrossire con sc stessa dell' uomo , a eni si è liberamente donato il cuore : e ripromettevasi da quella giornata una sorgente di piaceri innocenti, che pochissime apprezzerebbero secondo il lor valore , perchè sono pochissime le anime privilegiate dalla

natura come la sua Ancorchè grave della persona, avvezza sino dall'adolescenza agli esilj ed alle vicende, governava la Clarice con mano ferma il cavallo; a fianco l'era il Muscettola, che al docilissimo ginetto Spagnuolo faceva sentire il peso di sè: il Priore di Capua, che singolarmente tra i fratelli amava la Luisa, venivale accanto, precedendo tutti gli altri, non senza starcin guardia un poco contro la soverchia vivacità del cavallo: e Francesco e la Caterina insieme, siccome erano venuti, così posti in mezzo tra i primi e gli ultimi, proseguivano di conserva. Era questa, secondo il suo solito modestamente, ma con una convenienza senza pari, abbigliata; a pochissime essendo dato di comparir eleganti con si pochi ornamenti, come a lei. Vestito era Francesco d'un ahito pavonazzo, colle maniche frastagliate, e filettate di hianco; e sopra un bianco cavallo, e con una candida penna sopra la berretta di velluto nero, da cui pendeva una larga medaglia, mostravasi così vagamente, anche oltre il suo solito in quel giorno, che questa maggior cura nell'abbigliarsi, non isfuggi agli sguardi della Caterina: se non che più leggiadra di quelle stesse Divinità, che i Poeti ci han rappresentate nei loro versi , ma che nessun pennello effigiar potrebbe, veniva la bella Vergine, vestita di color celeste, con una berretta pur celeste in capo, sopra un bianco cavallo, che a rilievi d'oro trapunta aveva la sella e la gualdrappa, dorate le stalle, e di porpora e d'oro le briglie. Parea pien d'intelletto il destriero, andar superbo del dolce peso di si avvenente donzella; e partecipar pareva alle lodi , che si udivano seguir dietro per le vie dove passava,

stessa, in cui si trovò presente a quella, rice- non potendo chi la mirava trattenersi dall' esclamar : Com'è bella l

- E Michelangelo dov'è ? fu questa la prima dimanda, che fece alla Clarice Don An-

- Si è scusato. . . .

- Scusato? ( qui l'interruppe colla solita impazienza, e spinto dal dispiacere, il Ministro ).

- Scusato si , rispose quella , ma solo dal venire insieme con noi. Avvezzo com' esso è, per bisogno della sua professione, a vagare pei monti di Seravezza e di Carrara, si è posto a ridere quando gli ho fatto proporre di tenergli preparato un cavallo. Vedrete che lo troveremo avviato, o che lo procederemo di

- E perchè non vi siete in casa nostra fatto vedere da qualche giorno? richicse Lione a Francesco, volgendosi indietro.

- La salute di mio padre non va peggiorando, ma non megliora: e questa mi tiene afflittissimo. ( Così, non mancando alla verità, celava il pensiero di non volcre colla soverchia frequenza destar sospetti, e far trapelare innanzi tempo il sno segreto ).

- Me ne duole. Vostro padre è uomo intero ; ed ba pochi pari. Ah ! perchè non si volle dare ascolto all' Alamanni , ed a lui , quando consigliavan l' accordo coll' Imperatore? replicò Lione.

- Oggi esser dehbe un giorno di letizia , disse la Caterina, sicchè sia bandito ogni pensiero sinistro; cominciamo dunque da non parlar di cose di stato; perchè di discorso in discorso si scenderebbe sino .... Oh! mala-

detto l eccolo qua ! -E in fatti quando , passato il ponte , s'avviavano verso i fondacci di Santo Spirito, incontrarono Ser Maurizio; il quale appostatamente vi si era fatto trovare, per indicar colla sua presenza, che i loro passi erano contati. Sali egli sul marciapiede dalla cantonata di via Maggio; e dritto arrestossi colà, figgendo gli occhi ncilor volti, di mano in mano che gli venivano incontro. Lione passò oltre sdeguosamente: Francesco, volgendosi, si recò in atto di parlare alla Caterina : Don Antonio aspetto d'essere salutato, e lo fu: la Clarice più sdegnosa del figlio, diede, quando gli fu presso, una spronata al cavallo; ma eg'i, passati che furono, continuò cogli occhi a tenere loro dietro : e prese nota della rinnione di quella comitiva per risovvenirsene a tempo. Quando furono alla porta di San Frediano

videro Michelangelo in lontananza, che a piede si nvvinva verso il Boschetto. Trattennero allora i cavalli, per non raggiungerlo, fin verso l' ingresso; come in fatti avvenne. La tutti scesero, dando i cavalli ai palafrenieri; e a piedi salirono quel doleissimo colle. Fa il Boschetto in quei tempi , se debbe credersi alla tradizione, il primo modello dei giardini, che riunendo il salvatico e il domestico, dopo essere stati descritti dal Tasso, hanno quindi usurpato il nome d' Inglesi. Troppo nascenta ancora v'appariva l'arie, perchè io m'attenti a descriverlo; ma tal quale egli era, non cedeva in veruna parta, e per molte superava l'amenità degli Orti Oricallari, Madonna Clarice , dopo le feste , cha tutti fecero a Michelangelo, ( e dopo i rimproveri fattigli dalla Caterina della sua negligenza nel visitarla ) lo prese col braccio sinistro : Lione offerse il suo alla Caterina, e cede quello della sorella a Francesco; che non pote astenersi , nell'offrirglielo, di dirle rivolto al cielo, e affret-

giorno ? - Si . . . bel giorno l aven risposto la Lui-

- Puro come la vostra anima l e sereno come il vostro cuore l

- Non vi affrettate tanto, diceva in questo mentre lor dietro , la madre ; non già ch' ella sospettasse il meno del mondo del tenore dei lor discorsi; ma lo dicevo, perchè credeva il solo Francesco gapace di tener viva la conversazione con due uomini , come erano il Buonarroti , e il Muscettola

Si soffermarono allora, di vaghe cose parlando, e ripresa la via quindi lantamente cogli altri, presto furono sul ripiano del colle, dov'è posto il casino. Mantre si riposavano, dai numerosi servi era portata in giro la refezione, la quale consisteva in brodi distribuiti in icciole tazze, in vini stomstici, in confetture, in cialdoni, ed in frutte, some la atsgione le offriva, e la ridente collina di ogni intorno le procurava. Era quel giorno destinato sll'onere del Ministro dell'Imperatore : ma ciascuno bene intende, che dove trovovasi Michalangelo tutto dovea ridondare in onor suo-

Gli uomini veramente grandi non mai più si mostrano tali , quanto nllora che familinrmente conversano con chi è capace d'intenderli: e non credo ingannarmi se dico, che in nessuna circostanza della vita, Michelan-

gelo fu tanto lui, come in quella giornate. Se n' eccettuiamo il Ministro, (che d'altronde dovea stimure) tutte le altre persone si poten dir ch'ei le amasse : e in madonna Clarice e nel figlio s'univa anche l'odio contro Alessandro .

che aborrivano uguslmente. In quanto alla Luisa, ella già legato l'avea coi suoi modi: e quel terribile uomo, che aveva fieramente resistito agl' impeti di Giulio II, non avrebbe saputo negare qualunque grazia a quella cara donzella E qual maraviglia l Non era già l'Amore, che guidava con un fil di seta il leone, come finsero gli antichi : ma una Grazia, che l'ineantava cel suono dolcissimo della sua voce. E in vero, le parole della Luisa erano, come si è detto, una musica: tanto l'idioma dell'Arno variato, sonoro, e gentile appariva, nel soave modular delle sue labbra.

- Questa giornata, cominciò a dir Don Antonio, intendesi che a me sia consacrata; ma io l'accettai solo col pensiero che consacrata fosse a te.. (e prese Miehelangelo per mano) a cui per altro comincerò dal dimandare ona grazia. --

Fece Michelangelo naturalmente un breve sa : che puriti di cielo ! a che serenità d'orizpasso indiatro, come per riflettere cen una tal qual sospensione d'animo (trattandesi del Ministro dell'Imperatore ) su quello che potea chiedergli; ma subito lo pose in tranquillità , continuando:

- Non mi credere indiscreto, prendi la penan, e fammi una linea con questa mano ; una linea sola; perche possa vantarmi d'avertela vista fara, e di possederia. - Intese la lode delicata, e, senza rispondere, e non volendo esser vinto di cortesia, si raccolse per un istante; quindi, prendendo la penna, con una velocità senza pari , disegno sopra una carta la Prudenza, come per emblema, e glie-

la porse. Restò Don Antonio stupefatto; e volgendo gli occhi a Francesco per esprimerne la sua ammirasione, parea che questi cel moto degli occhi gli rispondesse : - Non va l'aveva io detto, ch'egli è solo nel mondo?

- Ogni lode è poca, disse quindi a loi rivolto; e grandissimo il prezzo d'un tanto favore; ma, dimmi, coma acquistasti si gran faci-

- Collo studio e coll'esercizio : poiche dir posson quanto vegliono gl'imbecilli, la natura non presta che la disposizione, ogni resto è nrte. Osservate in Dante : chi ebbe più severa indole; ingegno più altero e disdegnoso: mente più elevata, che non piegavasi alle scene conforto agli altri dannati, e non passan'oltre tenere e soavi? E pure vedetelo nella France-sca, in Pier delle Vigne, in Casella. L'arte sola potè domare l'austero intelletto (1), e farlo sospirare con quella tenerezza , che non sarà

vinta giammai. Ma pochi ebbero quell'arte. - E anche la disposizione debh'essere ben rara, perchè veggo tanti che s' affaticano . e pochi che riescono. Il Bandinello per esempio.

- E il Bandinello non è senza merito : e quando mi mostrarono la testa del Cacco, lo lodai largamente, che nulla più mi piace quanto il render giustizia a chi si deve....

- Perchè non temete la concorrenza .... - Non per questo : ma perchè stimo che tutti gli Italiani debbono recare i frutti delle lor vigilie all'oper della patria compne; perchè è opera onorata il riconoscere il merito dove apparisea ; il dimostrarlo dove non è osservato; il discoprirlo dove si nasconde. Chi manea a questi doveri è un cattivo cittadino; ma chi poi con male arti tenta di nuocere agli Ingegni, è un inique ed un tristo.

- Ma eredete che tutti (intendete bene,

tutti) operino cosi con voi? - E che perciò? l'ingiustisia degli altri verso di noi non debbe fare ingiusti noi verso gli

altri. E poi sulla gloria, penso che convenga credere un poco alla fatalità.

- Come sarehbe a dire? dimando la Luisa, che non intese il concetto. - Vedete : (e qui trasse fuori di tasca il

picciol Dante impresso da Aldo nel 1502) queato è il mio compagno indivisibile da che fu atampato. Osservate (e l'apri al Canto xxx dell'Inferno ).

Io bo sempre immaginato che quei poveri condannati a stare dentro alla pegola rappresentino la turba immensa dei Poeti , Musici , ed Artisti come avviluppati nella mediocrità. I Demoni che lor son d'intorno, e co'raffi percuotono coloro che vorrebbero omergere, sono le difficoltà che si frappongono a lasciare quel bulicame; e son tante e si grandi le difficoltà, che non male si esprimono, e dalla pece che gli avviluppa, e dagli nneini che gli rigettano. Couvien aver forza nei primi voli per mon precipitar cola dentro; ma quando la fatalità ve gli ha spinti, non v'ha umana forza . che vaglia a ritrarneli. Di là si disperano ; e gridano contro coloro, che vanno vagando all'aer puro; ma le lor grida non servono che di

(.) L'Antore è d'un'opinione diversa: ma pone in bocca ai suoi personaggi l'opinione di quel tempo,

il fumo della pegola.

- E il Bandinello vogliamo noi porlo lag-

- No, che sarebhe inginstizia. - Ma per quanto s' intende, il corpo del

Cacco non corrisponde alla testa.

- Ed io pur lo dissi , che il guajo sarebbe stato quando fossimo venuti all' attaccatura. Del resto, se Baccio lasciar volesse un poco della sua cattiva natura , e del vizioso suo carattere, e dell'invidia, che lo spinge a riguardar con occhi lividi quanto è buono nell'opere altrui ; se in fine il tempo , che spende a macchinare il male per gli altri, lo spendesse nella meditazione di più alti concetti per sè . come nella ricerca de modi per meglio esprimerli, Baccio lascerebbe gloriosa memoria nei

- Vero è però, disse Francesco, che l'invidia, mordendo, giova; ed è noto quello che diceva Leonardo dei Milanesi , che troppo lo

- E che veniva di tanto in tanto a Firense, per ndire un altro suono : aggiunse sorri-

dendo Messer Lione.

- Giovano gl'invidiosi quando sono arguti ; ma quando sono ignoranti seminano nell'arena; e tali furono quei poveri paperoni, che appiccarono le frasche al palazzo Bartolini. Vi fa golfo sproposito che non dicessero? e ora vedete i forestieri , che ne levano il disegno, per farlo eseguire in Parigi (2).

- Ma guesta rabbia di maldicenza....

- Vera rabbia ....

- Mi pare ristretta fra gli Architetti . Pittori e Scultori. Fummo jeri con Don Francesco da uno Speziale, dove si adunano molti giovani hen nati , che sembrano amarsi come fratelli.

- È vero; non sono fin qui animati che da un sentimento solo, dall'amor delle lettere; ed altro non anciano obe mantenere in fama la atria. Son quindi giusti gli uni cogli altri. Han pressoché tutti la medesima età: godono tutti d'una mediocre fortuna ; e cercano nella cultura dell'ingegno una distrazione al mali che ne minacciano:

- Voglia il cielo che l'invidia non ci entri-- Foste dal Grazzini, dunque, riprese qui la Caterina: e ehe vi narro di gajo o di ridente, quel vero bell'umore?

(a) Pel duca di Retz, nella strada di Mont-

 Al contrario, narrò una novella tragica, che ci fece scoppiare il cuore.

Veramente scoppiare il cuore, ripetè Don
Aotonio.

 Ce ne direste l'argomento? dimando al-

 Ce ne direste l'argomento? dimando allor la Luisa.

 L'argomento è breve, e facile ad espor-

si; ma, quel che non è facile sono i modi puri e soavi, e quella grazia ineffabile del discorso, che si ammira in lui solo.— E qui narrò gli avvenimenti principali del-

E qui narrò gli avvenimenti principali della Novella dell'Orsio (1/c), che divenuto ricco per un farto impossibile a scoprirai, se nol rito al Maghatrai dalla sua propria moglie, a cui soltanto svelato ei l'areva, fu condonnato da acerha morte dopoche virese più non potendo la sciagurata consorte, presi i due suno figlicultia, e cetatai dove in prari vedevasi figlicultia, i cercatai dove in prari vedevasi dinauti al popolo inorredito, sè coi figli trafisse ed uccio.

— Ben diceste, disse la Luisa, dinansi al popolo inorridito: perché orrore parmi che desti, e non compassione in tutti ooi questo solo cenno di quella crudelissima scena.

Michelangelo aggiusse che colle Arti d'imitazione a lui pareva che si dovesse intenerre il euore ma non farlo spasimare. E molto in ciù si diffines; recando l'esempio dell' Ariosto, ch'avea volto pintosto i rinanere i adietro a Virgilio nel patetico, che per teotare di sopravanzarlo, otterpasare i inniti della compassione e della pietà.

—Chi sa, repiciò la Luisa, che il poeta pa-

 Chi sa, replicò la Luisa, che il pocta patetico per eccellenza non debba ancor nascere in Italia!

 Ma finch'ei nasea, non m'usciranno mai di mente, cominciò a dir la Caterina, le maravigliose pitture del Furioso. Ho sempre p'eni gli orecchi della grasia, con cui le recitava...

 Voi dovervate però caser fanciullina allo-

 Voi dovevate però esser fauciullina allora, le richiese il Ministro.

 Non tanto....

— In quauto a me, or or sou vecchio, disso il Buocarroti; e all'età mia come non si ama di cangiar abitudini col tenore di vivere, così nonsi ama cangiar modi cel seutire. Trovo nel Furioso i quadri più larghi e grandiosi;

(1) La novella di Fazio P Orafo, nel Lasca (Crva I. Nov. v), ha dato l'argomento a una moderna tragedia Inglese del Sig. Milman, dove notabilisma è la scena fra la moglie (pentita della vendetta) e il marito, poco innanzi d'andare al patibolo. Vedi la Nota E in fino.

nella Divina Commedia più risentiti ed energici. Ma non riduciamo la conversazione ad una scuola; e (alzaudosi) piuttosto, se madonna Clarice lo permette, imitiamo i Peripatetici, e disputando passeggiamo.

—E perchhousi Platonici disse Francesco.
—In quanto Platone, i coro Platone, i coro i cueri delle Muse Italiane debbono essergii grati per arerie sollerate a un grado quasi celete... ese in aksuno dei mie disegui rappresentar votessi il Petrarea, ono attirimenti il omotarerei
che con Amore. che gli apre il volume di Platone (a) dinaziri, una per ogii retto, siamo di
bosona feder to sei barvo, Prancesco, le di
Marsilio, e quanti fornoni Platonici, che ragionavano forse assai bene, ma che ci bao fatto entire assaii peco. —

Intanto erano usciti a diporto, e venuti sul primo ripiano del Boschetto. Di là apparisce in lontananza Careggi (4). Vedete, proseguiva Michelangelo; jo era assai giovine, quando coll'attenzione e il silenzio che è proprio di quell'età, udiva in quei simposii favellare ora il Ficino, ora il Cavalcanti, ora il Landino, ora Lorenzo stesso. Il Pico proferiva poche ma nervose parole: il Poliziano facea brillar gli occhi ogni qualvolta intendeva il vocabolo Amore. Terminavano le letture : tutti si congratulavano, tutti applaudivano: io facea coro cogli altri, e non avea mai capito un bel nulla. Fin d'allora mi proposi di ritirar la mente dalle cose speculative: d'atteoermi per quanto era possibile al vero; e d'invocare la venuta d'un uomo, che togliendo la Filosofia dall'impero delle parole la conduca dritto alle cose.

 Ciò avverrà, disse la Luisa, (e tutti fecero silenzio, a lei rivolgendosi, e facendole ecrebio intorno) e desidero che la mia patria abbia questo vanto, ciò avverrà quando la Provvidenza conceda agli uomini il Michelangelo della Filosofia.

Trasse questa risposta nu grido di platso:
e lo stesse Artista immortale non potè astenersi da quel moto interno di compiaceaza,
che nostro malgrado ci assale: sicchò, prendendo la mono della Luisa, e bacia dogliela,
— Alla mia età, le disse, rorresto farmi arrossire come un fanciulla.

(s) Cosl lo espresse l'egregio Giuseppe Bossi, che ho voluto richiamare alla memoria di quanti lo amarono.

(3) Greco venuto in Firenze col Paleologo.
(4) Villa Medices, dove con Lorenzo il Magnifico si tenevano i conviti Platonici.

Niuno frattanto pensò che la unscita del ristoratore della Filosofia esser dovesse tanto prossima: e molto meno sospettò Michelangelo, che nascendo appunto nel giorno, e quasi nell'ora in cui egli stava morendo, dar potesse motivo ai sostenitori della metempsicosi di eredere, che la sua anima trapasserebbe nella mente del Galileo (1).

E cosi proseguirono a ragionare, finchè servita fu la tavola pel pranzo, dove regnò la copia, ma non il lusso; e alla fine del quale di ragionamento in ragionamento, tornando col discorso (come sempre avvenir suole quando in mezzo a molti uomini d'ingegno e non invidiosi ve n' ha uno trascendente) a parlare delle opere, e degli avvenimenti, nei quali trovato si era Michelangelo, gli dimando la Luisa quale era stata, fin'allora, l'epoca più fortunata della sua vita.

- Quella, che corse dal David alla chiamata a Roma, Imparava a memoria i Poeti, loggeva gli Oratori , meditava gli Storici , e fecondava la mente, per concepire. Nulla equivale al diletto di veder sorgere da due idee tra lor disparate un nuovo concetto. Così mi avvenne in giovento, leggendo un Trattato Ascetico (2), d'immaginare la Vergine, come l'ho rappresenteta nella Pictà di San Pie-

tro (3).

- Che mostra per la sua verginità d'esser più giovane del Divin Figlio. È quantunque un Francese, del seguito del Cardinal di Roapo, a requisizione del quale l'aveva scolpita, volesse fare il saccente, come tutti coloro che non iscorgono al di là delle loro idee, dimandandomi dove mai avea vista nna madre più giovane del figliuolo; gli chiusi la bocca con dirgli che... l'avea vista in Paradiso.

- Ben s'intende il vostro concetto, replicò qui la Ginori: lo stato verginale non solo mantiene una freschezza maggiore nella persona, ma lascia nel volto un' aria di gioventù, che par sempre fiorita e vivace.

- E questa Pieta fu anteriore, o posteriore al Cupido del Cardinal di San Giorgio? - Posteriore.

-E anel Cardinale doveva essere un grande animalone in fatto di belle Arti, perchè (1) Nacque il Galileo nel 1564, nello stesso gior-

no , e quasi alla stessa ora, in cui mori Michelan-(s) Intende Michelangelo del Trattato sulla Con-

(3) V. Condivi, XX, dove reca le parole stesse

pagò dugento scudi quel Cupido, quando crede che fosse antico ...

- E quando seppe ch'era mio, non credè che valesse un lupino.

- Cosi avviene, concluse la Luisa, a tutti coloro, che giudicano delle opere delle belle Arti cogli occhi altrui.

- E manco male quando gl' interrogano ; ehè molti sono così presontuosi da voler giudicare cogli occhi propri...

- Come Pier Sodorini (4) giudicò del na-

so del David, disse la Caterina.

- Pover nomo l laseiamolo in paee nel-Limbo... (5) ma sapete ( e questo disse colla niù gran semplicità ) che molti detrattori ebbe il David ... e chi sa che non ne abbia ancora: ma non conviene adirarsene; perchè in

fine piacere a tutti non si può. - Ma io non vado mai in piazza, senz' errestarmivi, soggiunse la Luisa: e in vero parmi che sia una delle opere vostre più belle. Che semplicital che sveltezzal . . . E si , ehe gli antichi non vi debhono aver somministrato idee, perchè nei colossi poco furono

- Braval le dicea Michelangelo: e chi ve ne ba iatruita?

- Don Krancesco Zeffi . . .

- Ma conviene che lo conosca . . . - Non sarà facile; perchè è un vero rospo; e meno ehe con noi, non ama di trattar con alcuno. Per voi, potrebbe forse fare una occesione . . .

- È rimaste a Firenze ?

- No, è in campagna con Piero: ed auche egli è d'opinione ( ma non ha però visto la statua di mio zio ) che una delle vostre più pure e schiette opere sia il colosso del David. - A proposito di colossi, quando vagava

per le cave di Carrara mi era vennto (6) in mente di scolpirne uno nel fianco stesso del monte, perche apparisse da lontano ai naviganti; ma la fretta di Papa Giulio, che era impaziente di vedermi a Roma, me lo impedi. - E non avea ragione? disse la Clarice : tutto quel che non fate, e potreste fare, ri-

guardar si può come perduto: nè so dirvi quanto m'inquietassi all'orchè tornammo da Lucca di non trovar più il vostro Ercole in

di Michelangelo in difesa di questo suo originale concetto. (4) E famosa l'avventura. Vedi in fine Nota D.

(5) Dove lo pose il Machiavelli, per la debolezza del suo carattere (6) Condivi, XXIV.

casa .. ma basta : quel povero Giambatista (1) è mortol e non gli è valsa la protesione del Re Francesco.

 Di grazia, non parliamo di guai , disse la Caterina.

- Ma come si potrebbe non parlare di ca-

lore, quando si cammina in mezzo d' un incendio? rispose l'altra.

— Certo, rivolgendosi Francesco al Ministro, l'avventura di Giambatsisa è delle più crudeli. Fio chiuso in carcere senza causa; fu tormentato per dei sienti (a); fu cestifiato a vita nella fortesza di Pias: ma, temendosi da quegl'iniqui ele nos fosse richiesto dal Re di Francia, fu trovato morto una mattina; e niu-

no dubitò ebe non fosse di veleno.

— Certamente i mici antichi uon fecer così, disse la Clarice (ebe per avventura dimenticava la proscrizione del Trentaquativo).

Ah l'Lorenzo era ottimo, soggiungeva l'Artista: ein quanto alla grandezza dell'animo, pochi fra i Greci stessi e i Romani l'ebbero grando al pari di lui.

E di quanti anni lo conoscete?
 Io aveva diciotto anni, quando andai in casa Medici: Piero, vostro padre, ne aveva

ventitre; il Cardinal Giovanni a Giuliano avean preso a poco l'età mia... e questo ultimo era sempre in contrasto col primo. — E perchè? — Perchè Giuliano era di buona natura: e

vostro padre, non ve l'abbiate a male, era fiorissimo, e intollerante di contradizioni.

— E perciò vi faceva far le statue di neve,

disse Finucesco.

— Ed io figurai d'improvvisare, sorridendo rispose Michelinguio. Tenete per formo
do rispose Michelinguio. Tenete per formo
colai, che ha in mano il potere, courience che
presso, o tardi da tutti si paghi. Laconardo
deci il modello di creta della statua colossale
del gran Francesco Sforna, che survi, come
aspet, di henagilo il ablentieri Finucesti e
la mia status di sere servi di spaso il
mia status di sere servi di spaso. Il
mia status di sere servi di spaso il
mia colossale. Con colossale status di controle di controle situatione della status di sere servi di spaso il
mia colossale Fiorentini, che l'altarramoso colle situatione.

- Amo e lodo questa tranquillità filosofica, soggiungeva il Muscettola.

E como fare altrimenti? Povero Pierol
morl presto; d'Arti s'intendeva come il nostro Vettori, che s'addormentò, quando Bac-

(1) Della Palla, nominato di sopra. Vedi pag. 71.
(2) Per aver ( dice il Varchi, pag. 447) levato
alcune statuo di marmo dall'orto de Rucoliai.

cio gli parlava di disegno: sicehè qual maraviglia se ci teneva presso di sè, come i Chinesi tengono le scimmie?

Come sarebbe a dire?
 Ei diceva che lo Spagnuolo ed io eravamo e la persone più rare di Firenze: io, perchè gli faceva le statuc di neve; e lo Spagnuolo perchè correva al pari d'un cavallo.

— E Gentile da Urbino (3) ehe diceva? dimandò la Ginori — Credetemi, Signora, cho quando gli no-

mini si sono incalliti all'adulazione, non v'ha
cosa che gli sgomenti.

— Ho inteso, rignardava questi vituperi

come vivacità giovaulit E il Polisiano?

— Dopo la morte di Lorenzo, crasi talmente accorato, che appena si faeva vedere.
Di più, qgli era uomo di ingegoa acultissimo,
sicebò leggeva nei modi di Piero, e nella debolezza del son intendimento, il principio
della rovina di quella famiglia. E mori poi
prestissimo, come sapete.

 In quanto a Lorenzo, disse il Muscettola, io penso che se vivuto fosse, lo Sforza si sarebbe ben guardato di aprire le porte d'Italia a Carlo VIII.

 Come io eredo, rispose Michelangelo, che se fosse vivuto Papa Giulio, le avrebbe richiuse a Luigi XII.

- E perché il Papa non fa inalzare un monnmento a Lorenzo?

— Il perchè s'intende, disse Francesco: come si intende la cansa, per cui posto avete il Mosè sulla sepoltura di Giulio. E dove ve ne venne, o per dir meglio, dove ve ne fu ispirata l'idea.

— Dall'alto della montagne di Luni, colla vastità delle acque sotto gli occhi , coll' immensità del ciclo sul capo, tutto pieno la mente dei sommi concetti di quel gran Pontefic... immaginai le sembianze sorrumane del gran Profeta, , che liberò il suo popolo dalla deminazione strauiera.

- E qual maraviglia, se il sabato vanno ad ammirarlo in Roma (4) gl'Isdraeliti?

— L'ammirassero tanto i Cristiani I — Ma poiebè si parla di Sepoleri, dimandò qui la Luisa; e poichè si gran propensione avete per Dante; quando avrenisse ehe gl'ingrati suoi concittadini elevar gli volessero un monumento; se a voi dato ue fosso l'incarico,

(8) Era il Precettore dei figli di Lereuzo il Magnifico.

(4) Si ha dal Vasari nella Vita di Michelangelo,

in qual maniera vi parrebbe di convenientemente rappresentario?— i più moderati della prima, e i malcontenti della seconda fazione; e come tutti saziar non

Stette un momento in silenzio il Buonarroti : e quindi rispose :

- Come risorto a novella vita, lo rappresenterei dritto in piedi sul suo sepolero, rivolto all'Italia, e cantando (1).

### CAPITOLO IX .

#### Sospetto

# Ma lo tradiva il testimon d'un guardo.

Ne'pochi mesi , che seguirono la partenza del Duca, fu il governo più comportabile, che da molto tempo si godesse, e cho per molti e molti anni avvenire si fosse per godere in Firenze. È noto che l'Arcivescovo di Capua Fra Niccolò della Magna, Segretario del Cardinal Giulio de' Medici (dopo la sua esaltazione al Pontificato), n'era rimasto al governo, e ne avea disbrigati tutti gli affari più importanti con quella nobiltà e grandezza, che è necessaria per farsi ad un tempo amare e rispettare; ma che non era conosciuta dall'animo misero e da poco del Cardinal Silvio Passerini, che venne dopo. Rinviato adesso Fra Niccolò, perche dirigesse Alessandro co'suoi consigli, rimasto eranella sua assenza poco men che padrone, e conoscendo l'umore dei cittadini tutti, fra i principali, sapeva e intendeva benissimo come doveano condursi le cose.

Tre erano le grandi fasioni, che dividevano la città. La più numeros are la popolare; ma priva de suoi capi, o spersi, o banditi, o vigitali, era batutta, e sena areni. Ne seguiva la Pallesca, che potente di ricchetza, orgogliosa per la vittoria, e fatta più feroce per le vendette e pel sangue, credeva e pretendeva che tutto a lei ceder dovesse; ma priva del favore della moltitudine, non era nè gradita, nò secuitata.

La meno apparente, ma di tutle la più pericolosa era quella degli Storzzi: nella quale covando gli odj antichi, e gli adegani presenti; e traendo distor colle i rechezze, col credito, e colla numerosa figliuolanza seguito grandissimo di clienti e di antici, era quella in sostanza che più d'oga' altra temer si doveva dal Duca. Ad essa naturalmente si univano

i più moderati della prima, e i malconteni della seconda facione; e come tutti saire rom si poterano gli ambistioi di questa; e come si poterano gli ambistioi di questa; e come far risorgere la popolare; natural cosa è, che miseme co l'astori degli Birorzi desidensasero i ambicontenii fra i l'allechi un cangiamento i ambicontenii fra i l'allechi un cangiamento i controli della properti compania attenti aggiorne comuni a chi ha in mano il potere; e ( poichò serrir ottoressi adun famiglia) pele lo deiderassero ugualmente i popolari, per vivore sotile un antoria più benigna.

E quantunque Filippo non vedesse tante addeutro quanto potuto arrebbe pel fino suo ingegno, acciecato sempre, e atrasciuato in ogos sua operazione dal timere di perdure, o dal desiderio d'aumentare le suo grandi rischettare; pure concorrera cola liberalità, col fasto, e coi modi dolci e agorti ad accressero l'immensa popolarità della sua famiglia. La parte, che tenera, dal Cardinal Ippolito, si

confondeva con quella degli Strozzi.
Tutto questo assai bene intendendo l'Arcivescovo di Capua, mentre cercava di contenere colla prudenza le sempre crescenti dimande della fazione propria; non vi crano carezze, le quali non facesse ai capi savi e moderati, che potuti non si erano bandire, della parte popolare; sovvenendo alle necessità più urgenti di coloro, che per aver lontano il padre abbisognavano di sostentamento; e di quelli ancor più che, confinato avendo il figlio, il fratclio, il nipote, non avean modi per i casi della guerra e della peste, d'inviar loro soccorsi. Sapeva egli come un solo fiorino. donato a tempo, procura sovente un amico: e sapeva di più quanto giova per rendersi a poco a poco benevola una fazione, ch'è stata perdente, il farle rendere, nei vari casi di private discordie, intiera e retta giustizia. E questo è quello che sempre egli fece, sino dal giorno, in cui partito era per Roma Alessandro.

Ma quello, dore motirò il senno più fino, in cella codosta ch' ei tenne cogli Stronti. Sapera egliche Chemente codava ad antenpo, compare de la compare de l

, india

<sup>(1)</sup> DARTE, Purg. C. VI, v. 76 e seg. ROSINI - Strozzi

cere a chi tutto volca invadere, non avea incontrato col parer suo l'assense di Clemente : e che, temende appunto dell'antorità, del favoro, e delle ricchezze di Filippe, erasi colà chiamato sotte un vago pretesto, per conferire e conceriar tutto principalmente con lui, Quindi, se fino da principie mostrato si era delce, nmano, e rispettoso con quella famiglia, non vi fu corresia, di che adesso non fosse largo verso la madre, i figli, e tutti i loro aderenti in qualsivoglia occorrenza. E quantunque gli affari di stato molto del suo tempo gli occupassero, non mancava mai mando peteva, di visitar madonna Clarice: di mostrare stima grandissima a Piero, dissimulandone l'orgoglie; e d'intrattenersi con la Luisa, colla quale, ugualmente che gli altri, prendeva egli parlando maraviglioso pia-

E in vero avea quella cara donzella di che legare non tanto il cuore di celero, i quali potevano sperare d'essere riamati, quanto di quelli, che per a loro età, riguardavano le grazie delle avvenenti femmine come reminiscenze, o che pel lero stato le riguardavane, o riguardara le doverane, come fantasmi.

ne, o rigulardar le dorevane, come tantaminmonito comi le cella lectura di transtornico comi le cella lectura di translo di comi di comi di considera di conlino no potesse dar pascolo conversando; e sa chiunque ha partica dei medi degli uomini di stato, quanto aunio di trattenersi sulle cose passate, per disponarei enestamente di parlare delle presenti. Can ciò pengono anche no, e che son vogliono mestrasi interanucta venduti alle opinioni stabilite dalla lore politica; poirche osar possone così di esporre in presenza d'un Ministro sui Romani o sui Greci una considerazione, che fara non adrirebci una considerazione, che fara non adrireb-

bero sngli Spagnuoli o sugli Alemanni. Le cagioni di questo procedere non isfuggivano a Francesce; il quale, vedendo le cose meglio degli altri, e conescendo che, se continuava nell'anime di Carlo V, la velonià di maritar Margherita sua figlia con Alessandro, ogni altra qualunque considerazione sarebbe stata vana; nella necessità in cui la forza poneva le cose, non avea pensiero più ardente del pensiero d'amore; e dimandava al ciclo che si componessero una velta , perchè cedendo negli Strozzi gli stimoli dell'ambizione, la mane della Luisa destinata non fosse a nutrirla, o promoverla. Ne di ciò facea parte a lei medesima; ma in silenzio, amando e sperando, mentre in opera ponea inito, perch'el-

la sempre più si persuadesse della fiamma ardeniissima che l'accendeva, non trascurava modo, azione, o discorse, perchè attri non ne sospettasse.

Pure , nei misteri d' amore nen si è tanto cauti, che di setto la cenere che lo ricuopre non balzi qualche favilla onde far accorti del fuoco che visi cela. Una sola occhiata, rivolta una sera da Francesco a la Luisa, con quell'espressione di compiacenza, che descrivere nen si può, ma che si conesce e si sente, basto all'Arcivescovo, che a caso se n'accorse, per farlo sospettar di quello, che si scrupolosamente si tentava di tener nascoste; e che lo spinse a far molte serie riflessioni. Era il padre di Francesco Nasi, Alessandro, come si è dette, uno dei cittadini più reputati della parte popolare: e la sua integrità, la sua bontà , la sua beneficenza erane doti troppo proficne, perchè non fossero terribili ad un governo nuovo ed incerto. Neitempi di peste, in quelli di carestia , sovvenuto aveva col frutto de' snoi risparmi alla popolazione indigente di tutta quella parte di città, che dalla piazzetta dei Mezzi, dov'egli abitava, si estende lino alla Porta di San Niccelò. Era stato sempre quiete, senz'ambisione, e savissimo: sieché la stessa iniquità di Ser Maurizio non avea potuto opporgli aziene, scritto, o discorso, che servir potesse di preteste a dargli la più lieve inquietudine , non che a farlo mal capitare. Vivende ritirato, e trovandosi ancora da poco in qua infermiccio, se varj fra i cittadini di parte popolare andavano a visitarlo, erano di colero, che con la vita virtuesa, e le azioni senza macchia sfidato avenno la ferocia stessa di un Francesco Guicciardini, di un Antonio dei Nebili, e di nn Francesco Antonio Nori. Ma questa loro viriù, quante gli rendea poce temibili nella quiete delle cose ; tanto gli aprebne fatti grandi e riputati, se mai si apriva una strada, onde le cose rambiassere. Aveva di più Alessandre Nasi la fama d'essere religiosissimo; era amico del Benivieni; e quindi traeva seco il favore di tutta quella che chiamavasi la sana parte dei fantori di Fra Girolamo , ch' era immensa. Or se la parte Stroszesca, aumentata dai malcontenti della fazione Medicea, si fesse rinforzata del seguito dei popolari: come non avrebbe fatto tremare Alessandro con tutto il favere di Carlo, arcoin mezzo alle guardie del Vitelli, e con tutta la protezione degli eserciti, che nella Lombardia comandati erano dal prepetente Antonio da

Ad accrescere questi timori contribuivano e la spasse rampogue della Clarice contro il l'apa (nnl che non avna rispetto, anche quando Fra Niceolò si trovava presente); e il riso adegnoso di Piero , ogni qualvolta si parlava di Alessandro, e più di tutto l'alto animo dulla Luisa, la quale, non selo mai non pronunziava e con manifesta intenzione il nomo del Duca; ma che mostrava nell'affettuosa maninra con eui trattavà l'Arcivescovo, la gran differenza che ponnva nella sua stima in fra il Ministro e il Signore. Considerò egli dunque che della più grande importanza nra il frastornar la riunionn dulla parte Stronzesca colla popolare, disunita fin da quando su costret-to Filippo a separarsene, per gli insulti che, dopo il mutamento del xxvii, pressochè ogni giorno, nn riceveva per l'ira dei più caldi giovani; ma eb erano pressoché tutti adesso in esilio. E non a lui solo, ch'era fino e sagace, ma balzato sarebbe agli occhi de' meno veggenti, che il matrimonio della Luisa con Francesco stato ne sarebbe il primo anello. Stabili dunque di verificare con agui prudenza il sospetto; e quindi dare opera perchè il matrimonio, in qualunque siasi modo, non avvenisse.

Ma la fama intanto, che in Firenze godevasi di molta quieta e tranquillità , sotto l'umano governo dell'Areivescovo di Capua, si era sparsa pei circonvicini pacsi; e venute quindi erano da ogni banda compagnie di giocolstori, saltimbanchi, e giullari. Erano già corsi quattro anni, da che non v'nrano apparsi, perebé da primo, avea grande autorità la page di Fra Girolamo , chn gli abborriva ; e da poi gli stenti dell'assedio, la peste, ni mali che susseguirono la resa, tenuto avevan gli animi anche della minuta plabe rivolti ad altro, ehe ai passatempi.

Or colla buona amministrazione cominciando a circolare il danaro ; ricominciava il desiderio di divertirsia per cui sempre hanno avuto e sempre conservano ancora una disposizione straordinaria i Fiorentini. In tal mamiera facevasi un cambio giornaliero e conti-nuo di spassi, di facezie, di trasformazioni, e di rappresentanze da una parte , e di facilità nel porre la mano alla tasca, per contribuire il soldo modesto, e l'ancor più modesto quattrino dall'altra. Picciolo era il tributo : ma che monta? ogni pruno fa siepe, come dice il

proverbio, ed ogni fil di stramo fa pagliajo; sicche paghi e contenti quei volponi, che trafficano sull' altrui dabbenaggina, d'incassaro poco si, ma pur d'ineassare qualche cosa ogui giorno, nran generosi nell'offrire ogni varietà di spettacoli , n facili nell' accettar la meschina moneta, che contribuiva loro la plebe. Fra i tanti però distinguevasi un Giocolatore di hurrattini, il quale alla destrezza dni polsi e della dita, nel porre in movimento i suoi personaggi , univa un certo ingegno , e certi sali suoi propri, che frammischiava alle serie. o giocosa scene, che rappresentava. Aveva egli inalzato il teatro presso il chiasso di Messer Bivigliano (1) : siechè avando il di dictro aperta l'uscita, e prossima essendo nel chiasso l'osteria, poteva comodamente reclutarsi delle voci diversa, che bisognavano alle sue farse; le quali più o meno duravano, ed erano più o meno copiose d'atteri, e d'avvenimenti, secondo la folla, e il desiderio degli spattatori.

Avnvano in quel tempo, n la storia ce ne ha conservato la testimonianza (2), grandissima voga la rappresentanze dei fatti, che riempinrono di terrore la Romagna per opra del Duca Valentino. E se l'Ariosto non sdegno, sotto il nome di Doralice, di far argomento pei magistrali suoi versi del ratto proditorio della synnturata Sposa del Caracciolo (lò che mostra una popolarità senza pari); ben si pnò immaginare il diletto, che alla moltitudine reear dovevano quelle avventure, esposte in un linguaggio che ella intandeva. Ad accrescere quindi il diletto con qualche cosa di nazionale, che il popolo accoglia sempre con singolar benevolenza, reclutato egli aveva in Firenzo due personaggi, uno dei quali faceva il Beco, specin di villano arguto, e buffone, che aggiunger solava in molte rappresentanze; e l'al tro il Nencio, sorta di furbo, che fa da melanso. Parlavano essi con quella apertura di gorgia, ebe la dai labbri sdrucciolar le paroin, come se fossero insaponate; lo che fecu credere a quell'Arabo, che si trovò a udir par-lare una mattina nel Mercato Veccbio, di essere tornato al suo pacse. E la pleba a ridere e batter le mani, vedendosi così naturalmente contraffare (3)

E tutto ando bene ; finche si rappresentarono le nozan del Valuntino colla Principessa

<sup>( ·)</sup> Oggi dei Lanzi.

<sup>)</sup> Baldi, nella Vita de' Duchi d'Urbino. (3) Narra il Goldoni nelle sue Memorie, che do-

vette la fortuna delle sue prime Commedie al favo re dei barcajuoli, che aveva rappresentati al natu

Francese, e il suo magnifico ingresso a Milano: e (poiché disgraziatamente la moltitudine prende piacere alle necisioni e alle crudeltà , come l'esperienza cel mostra) ricevuta fu con plauso grande l'azione tragica; nella quale si espose il modo con cui furono colti alla rete in Sinigaglia, e quindi imprigionati e strozzati Oliverotto da Fermo, Vitellozzo (1) Vitelli, e e gli Orsini.

Ma vennegli in capo un giorno di rappresentare l'entrata militare in Cesena, nella quale figurava il Duca , Ser Ramiro d'Orco Cancelliere , Don Michele vestito all' Unghera, e il Potestà, che dava al Duca il possesso. Beco faceva il maestro di ceremonie; Neucio portava le chiavi sopra un vassojo, e Pulcinel-la le presentava.

Altro non ci volte, perchè le spie subito corressero da Ser Manrizio, e gli riferissero che nel Cancellier Ramiro si era voluto rappresentare lui, in Don Michele l'Unghero .... ma non stette Maurizio a udir altro: e , infuriato, chiamando il Bargello, gli ordinò di mandar subito in piazza, ad arrestare quanti e uomini e donne e burattini erano dentro al casotto.

Siccome nuovo appariva in quel tempo, o da molti anni almeno veduto non erasi un tale spettacolo n Firenze, non sdegnavano di tanto in tanto recarvisi persone di senno, e gravi per sorridere alle mosse ed ai lazzi di quei personaggi di legno; sicchè avvenne che passando in quella mattina stessa di piazza, Francesco Nasi da una banda, e Pier Vettori dall'altra, vi si erano soffermati per curiosità. L'uno non vedeva l'aitro; ma ciascuno potè di per se stesso comprendere che in quella rappresentanza e non erano allusioni, o tanto erano vaghe, o lontane, da non potervisi trar-re se non che dalla malizia e dalla perfidia.

Andò immediatamente il Caporale colla squadra; ma per troppa fretta, dei quattre Anristi, che stavano dentro al teatro, chiappar non ne poterono che tre ; perchè , venendo dalla parte del Palazzo, e dato avendo l'assaito dal lato sinistro e di fronte; mentre alzavano la tela rabescata che copriva il casotto; colui che faceva le parti di Nencio ed era a destra, visti appena i baffi d'un birro che si presentarono i primi, si accorse subito di quello che poteva essere, e scivolande di dietro, e

(1) Si può vedere il fatto minutamente narra-to dal Machiavelli. (2) Vedi Cap. I, pag. 12.

dandosi a fuggir lungo il chiasso, era già pervenuto al Ponte Vecchio, che i compagni non si erano accorti della sua disparisione. Gli altri tre furono ammanettati: fatto in pezzi per sommaria giustizia il easotto: e i burattini dentro alla tela rabescata , come i bagagli d' no esercito preso, venivano portati dietro ai prigionieri. Tutti gli spettatori stavano a bocche aperte, e ad occhi spalancati ad ammirar l'esito tragico della rappresentanza eroi-comica ; e fra quelli già si erano veduti da lontano, e salutatisi, ed appressatisi Pier Vettori e Fran-

Ma qual fu la maraviglia di questo, allorchè col Burattinajo forestiero, che andava prigione colla moglie , riconobbe per terzo il Ciarpaglia? quello, a cui tanto pesava la vanga (2), e che per dispensarsene s'era dato a fare il mestier comodissimo del Becol (I lettori intendono già , che l'altro il qual faceva il Nencio, e che, come più destro e più furbo, avuto avea la fortuna di scamparla, era Cocehetto). Allorchè il Ciarpaglia fu presso, e ri-

conobbe Francesco; memore delle offerte fattegli, nella mattina, in cui si trovarono insieme al possesso del Duca col Cappellano dell'Impruneta, - Signore, gli gridò, mi raccomando alla vostra carità: se nou mi ajutate, vo' vedete in che mani-sono, e potete cominciare a cantar-

mi il De profundis. Gli fece cenno Francesco, indicandogli, che avrebbe pensato a lui: e conseguentemente, secondo le regole, fo dai hirri subito notato i' atto per riferirlo. Quando poi la squadra coi delinquenti fu passata , e la moltitudine dietro; rivolto Francesco a Pier Vettori (che già gli aveva richiesto del Ciarpaglia, e da lui udito chi era)

- Bisogna credere, prosegui a dirgli, che Ser Maurizio voglia prendersene spasso; perchè vi accerto che non ho saputo trovare in tutto quello, che han detto, la più picciola e lontana allusione...

- Ed io pure sono stato attentissimo, e sono egualmente del vostro parere: ma il guajo è di cadere in quelle mani.

- lo però voglio tentar di salvarlo ; e vo dritto da Don Antonio Muscettola , per interessarlo a favore di questi infelici, e del povero Ciarpaglia soprattutto, che mi pare un bnon uomo.

- Badate di non farvi del danno ; ( e ciò diceva, non perchè non conoscesse l'ingiustizia patente , ma perchè timido era di natura,

e timidissime lo avean fatto gli avvenimenti). - Non so che danno avvenir mi possa, favorendo la giustizia.-E lasciandolo in piazza, si recò sollecitamente da Don Antonio, Ciascuno che legge, se dotato è d'animo gentile, fatto avrebbe altrettanto.

Udi Don Antonio la narrazione dell'accaduto; sorrise, come gli avveniva sovente, all'indicazione dei lazzi, e delle maniere del Beco maestro di ceremonie ; ma capi ed intese che se presto non s'interessava per quel misero, sei strappate di braccia non gli sarebbero mancate provvisoriamente. Siechè per non erder tempo, mentre simosse onde salire da Fra Niccolò, e dargliene parte; inviò il Segretario al Bargello, per far sospendere ogni atto, che riguardasse il processo dei burattini. Francesco, interessandosi pel Ciarpaglia, credeva di far quello che inspira la carità verso i propri simili: e non sospettava di quale ajuto gli sarebbe stato quell'uomo nelle varie cir-

costanze, in cui sarebbe per trovarsi-Arrivo Antonello, che il sotto Cancelliere era stato già mandato a seder pro tribunali ; e col più gran sussiegno, e posti gli occhiali al naso, appunto aveva sotto all'esame il Ciarpaglia, il quale ammanettato, e colle gambe legate allo sgahello non potendo gestire, e dimenandosi, e scuotendo il capo, cercava difendersi alla meglio. Ma non perciò le sue risposte facevano impressione nell'animo di quel lippo e sbarbato Radamanto da Modigliana. Aveva Ser Quaracco (che tale era il nome di costui) una di quelle facce, che nen si potrebbero gnardar senza ridere, se non si pensasse che per mestier son destinate a far piangere. Un gran testone, dove stava insaccato un cervellin di formica ; una fronte spaziosa, che pareva un cartello, dove non è ancora scritto l' Appigionasi ; due occhiolini di topo sopra un nasetto di scimmia; due gotope cascanti e tarmate, come due fette di trippa ; con un' apertura di bocca si spiacente , sl scoucia, sì nera, che pareva una pesca riarsa sull'albero, e fatta spiccare dal Sole. Di là u-scivan però, come dalla chiostra dei denti di Tersite (1), le parole mescolate alla bava . come gli schizzi dell'acqua in un temporale, allorchè viene a vento-

- Oh! per queste poi, non me lo dai certo ad intendere. ...

- E percbè?

(1) Iliade, Lib. II.

(a) Questo titolo non si dava che ni Cavalieri e davano per abuso e per grazia.

- Fosti soldato nel xxx!

- Ma s'i' disertai . . . . - Peggial Ciò fu per paura: e malgrado

questa, prendesti le armi contro S. E. l - Eccellenza chi ?

- Chi? il Duca.

- Ma se pon c'era?

- Se non c'era, c'era stato, e doveva tor-

- Questa non è ragione, e vi dico ..... - Di' quel che vuoi , ti conosco al muso ,

- Ma vi giuro ...

- Giuramento falso! - Ma, Messere ...

e mi basta.

- lo non son Messere (2). . . - Ma in somma, com'ho io a dire?

- To lo sai, e non io.

- Ma che so io?

- Che sei convinto, e confesso; e ringrazia il cielo che ti si risparmia la corda. Sicchè, per somma misericordia, quando ser Maurizio l'approvi, basteranno tre anni. .

- Tre anni? . . . E di che ? - Ci s' intende, di carcere. . .

- Di carcere?

- Bellal in vero : e che pensi che t'abbiafatto ammanettare per mandarti all' osteria ? - Ma vorrei sapere almanco quel ch'io ho

fatto ? - Ma non sel confesso, e convinto?

- Di che? - Di quel che sai.

- E che so io? - Tu eri nel casotto dei barattini.

- E vero. - Rappresentavi il Beco.

- E vero. - Beco faceva il Ceremoniere

- E vero. - Pulcinella dava le chiavi.

- E vero. - Dunque sei confesso. E v' era un Postà ?

- V'era. - E un Cancelliere ? - V'era.

- E nn Unghero ? - V'era.

- E un Duca? - V'era.

- Danque sei convinto. In prigione per

Dottori di legge. A Filippo Strozzi e a' suoi figli lo

tre anni per il fatto; e venticinque scudi di penale per l'intenzione.

- Ventieinque seudi? . . . ma s'io non

- Se non gli hai, te li farò trovar io. - Quand'è così fatemene di grazia trovar cinquanta, che prenderò gli altri venticiuque

- Anche uccellar la giustizia? Ma or ehe hai cantato, vedremo un po'come halli. -

E senza dir altro, presa la fune del campanello, suono per fare scendere il Soprastante: e fargli dar due tratti di corda, onde sciogliesse meglio lo scilinguagnolo per un' altra volta. Ma in questo mentre capito Antonello, che veniva da parte del Muscettola, onde pregare Ser Maurizio di recarsi da Fra Niccolò. prima che nulla si risolvesse nell'affar che avea per le mani.

- E chi è egli questo Muscettola ? dimandò Ser Quaracco, che nulla vedeva al di là del quaderno de' costituti , e nulla sapeva di quello, che passavasi oltre il tribunale e le carceri.

Si cavò Antonello la herretta; e gli disse ch'era il Ministro dell'Imperatore. - Dell' Imperatore ? Intendo. Ma che ha

egli che far l'Imperatore con noi? - Sere vi riverisco ; rispose grave Antonello. L'ambasciata ve l'ho fatta: se ne nasce-

ranno dei guai, vostro danno. - E parti. Era intanto disceso il Soprastante; e stava slegando le gambe del Ciarpaglia dallo sga-

- De'guai? ha detto de'guai? Sai tn, Maruffo, che cosa abbia voluto dire quel viso di luna in quintadecima, che ha messo più sa nelle parole, che io non pongo etc. in uu processo?

Il Soprastante gli rispose, che l'ambasciata veniva in sostanza, per quel che aveva inteso, da Fra Niceolò : e ehe con lui non si scherzava. Ciò udito, Quaracco ristretto nelle spalle avea consegnato al Soprastante il Ciarpaglia, perchè fosse ricondotto in segrete; quindi era passato da Maurizio, che monto in tutte le collere , udendo come il Ministro dell' Imperatore parea che mischiar si volesse dei fatti loro. Per altro, avea promesso d'andare, ed andò.

Fra Niccolò, savio e prudente, avea cominciato dal rovesciare il ridicolo di quell' avvenimento, (poichè non voleva tacciar lui di

dappocaggine) sull'incapacità di Ser Quaracco; averagli aggiunto che ad nn uomo eom'egli era, versato negli affari , non poteva esser caduto in testa di fare il processo a Pulcinella: ehe un nuovo governo conveniva farlo rispettare, con tutti i modi e le forme: che. il soverchio rigore nuoce talvolta più della soverchia indulgenza: che le armi del Vitelli orano bastanti per mantener l'ordine ; e che non dovevasi a coloro, i quali ridono di tutto, prestar materia (quando far lo potevano sen-za pericolo) di ridere degli uni , fingendo di ridere degli altri. Ser Maurizio, benche mai volentieri, si lasciò piegare , e sentenziò che pei forestieri li farebbe accompagnare fino a confini : e in quanto al Ciarpaglia , sarebbe accomodata coll'esilio da Firenze sino a nuov'ordine , benche meritasse il paggio. Così ... sfrattandolo sommariamente si toglieva egni pretesto alle ciarle.

Quando al Ciarpaglia , già ricondotto pri-gione dopo le minacce di Ser Quaracco , fu aununziato lo sfratto, dimando qual era la pena, contravvenendo; e udito che vi erano sei tratti di corda, e la prigione ad arbitrio ; per la ricognizione che avea della mansuetudine di Ser Maurizio, intendendo bene quel che significava l'arbitrio d'un tal uomo, comprese che, uscendo dalle porte di Firenze, potea prepararsi a baciarne il chiavistello.

Intanto Maruffo, il Soprastante, poiche non vi ha gente più eeremoniosa di quella, quando lor si leva l'incomodo, ricevute l'ordine di rilasciarlo, facendolo accompagnar dai famigli lo andava interrogando sulle particolarità di quel mestiere , che grazie a Ser Maurizio. aveva prima abbandonato, che appreso; gliene esponeva i pericoli e gli azzardi dipendenti. dai capricci, e molte volte dalla digestione : meglio o peggio fatta, del pubblico ; e con si soavi e melate parole lo consolava, che comineiava quasi a sperare il Ciarpaglia, ebe fosse per fargli, non avendori pernottate, generoso dono del pagamento delle chiavi (1); nel che a partito ingannavasi, sapendo chi ha niente pratica di quei luogbi, che la pietà stegsa vi è mono rara della discrezione.

Ma quello, che più l'angeva era il pensiero di esser costretto ad abhandonare un'arte, in cui gli si pagavano a contanti le ciarle; privilegio esclusivo d'una condizione sociale , molto in quel tempo ristretta. Essa però andava così progredendo, che non sarebbegli

(1) E la tassa che si paga al carceriere quando si esce di prigione.

-1 ont. 1 repr

are two top like

parso gran fatto, se verificandosi il detto di Ciccrone, reduto avesse le ciarle, saperando il privileglo delle armi, divenir le padrone del mondo. In queste riflessioni, poste in mezzo de quattro, dritto del elevato della persona, o sopravanzando i dolla testa, usciva da quel l'atmosfera di tribolazioni.

Per maggior angoscia libriri che lo accompagnearea, e che scortur lo doverno sin fuori della Parta Romana, lo fecero, venedo di Gandotta, irvervara tutta interia la piarzat deve chebe campo di saltrare il luego, che da teatro della sua glorie, al parta Seginore, che partendo dall'Affrea, saltolte piantre di Zuma. Iddi, persando che Ser Matrino cara ami mosi torrarra dei barattiri alla vanga, come Giocinato dal ricolta ill'area.

per via de' Bardi. Era il Ciarpaglia di buona natura, e riconoscente soprattutto ai benefizi che riceveva : sieche, udito da prima condannarsi a tre anni di carcere, e a venticinque scudi per giunta: veduto poi venir lo Spagnuolo, che aveva chiamato Ser Manrizio da Fra Niccolò; ed ora trovandosi di tanto diminuita la pena; immagino che Francesco avesse parlato e con efficacia grande per lui. Pensò dunque, per mostrarsi grato, di andarlo a ringraziar fino a casa; lo che dai birri ottenuto, venne fin sulla piazza dei Mozzi; sali coll'accompagnatura le scale; parlo con tutta l'effusione del cuore a Francesco; gli raccontò le sue pene : gli baciò molto affettnosamente la mano; e gli offri la sna persona, dove poteva e valeva, fuor di Firenze. Lo confortò Francesco a sperare : lo esortò alla pazienza; e lo regalò di qualche moneta; di cui, fatto avendo parte ai cortesi accompagnatori, quando fu arrivato fuori della Porta Romana, gli procurò si la lor benevolenza ia lasciarlo; ma non lo liberò dal re-

ferto di tutto quanto eragli avvenuto. E Scr Maurizio noto Francesco nel suo libro per la seconda volta.

Il trombajo curioso non si sgomento per attendere; ma dopo avere aspettato sulla piazza, tanto cerco, e tanto dinando, ehe seppe

più o meso l'accaduto dal vinnjo di ciasa Nasi. Fe lofatto il Ministro dell' Imperatore, c da tutti i sinj ed onesti dodatisamo Fra Niccolò: una bistimato al contrario fin dai l'alfrechi, da parte dei qual, cominicarano sin di divan le soride persecutioni contro di tui, vedezado anrechero di contro di tui, vedezado antra contro. En di viccolò a la marchero di lor conto. En el viccolto a Roma rechero di lor conto. En el viccolto a Roma di pressi del Duca.

Mentre tali cose avvenivano, cresceva ogni giorno più tra Francesco e Picro l'amicizia cominciata già prima che partisse per la Spagna. Vedeva questi nell'altro una grande affezione per gli interessi della sua famiglia, che prendeva per rispetto; una compiacenza straordinaria nel trovarsi insieme, che interpretava per devozione: e siccome capir non potea nella mente di quel giovine magnanimo si, ma superbo, che inalzasse l'altro il pensiero sino alla speranza di divenirgli cognato ; cresceva in lui grandemente l'affetto per esso nel riguardarlo como il primo de' suoi clienti. Ne della differenza tra l'amicizia e la protezione accorgevasi Prancesco; e perche proprio e dell' amore di abbellire tutto quello che no circonda, e perchè ordinariamento grave Piero con tutti, affabilissimo era con lui

Entrandes un giorno, uncute l'ilipo en mon, a mon, re'un giorna in parlac della cuindirioni dello Sisto e della famiglia; come proprio è degli monini di non cede facilicatio, niè rimoversi dalle prime idee, che rimasero mirrisono di signi di continuato di continuato dere che i effettivibbe il matrinoni di Margineria figli adi Carlo V con Alessandro. Era, overo, Margherita naturale come caso; ma troppa, dicera, essere la sproporsione tra una dima nobblissian comi era in madee di lei (1), e la echiava afficiana, madre d'Atecho,, che guardata le peocre a Colle Vec-

(1) Margherita Vangestia figlia di Giovanni Vangestia e di Maria Coguambra. Altri crede diversamente, e attribuisce alla figlia un'origine più arcana.

Ed aggiungeva, che tanto più egli si confermava in questo suo pensiero, dopo aver veduto in Ispagna i costumi , e le manicre gentilissime, e riconosciuto i modi e di pensare e di sentire di quella mal apprezzata nazione: ma per intenderla bene, mi serviro (diceva di tale espressione, cho spiega interamente il mio concetto) per intenderla bene, conviene studiarla in casa sua. La più parte degli Spagnuoli, che vediamo in Italia, son ufficiali di fortuna, come il Leva, ch'era fantaccino; o cadetti di famiglie nobili si, ma bisognose. Lo Spagnuolo che può farne a meno, di rado esce dalla sua patria.

- Ma come hanno dunque recate fra noi tante ceremonie, da fare scappar la pazienza perfino a quell' aureo e pazientissimo uomo

dell'Ariosto?

- Perchè chiami pazientissimo l' Ariosto ? - E chi potrebbe tale chiamarsi più di lui? Ha scritto col suo Fuaroso un portento : il suo Meccnate l' ba accolto come la leggenda di Bertoldo ; ed ei non se n'è adirato , e non glie ne ha mosso querela. Fate che avvenga un simil caso a Michelangelo; e vedrete come se pe vendica.
  - E che cosa credi che farebbe?

 Michelangelo sarebbe uomo da dipingere il suo ritratto in qualche luogo, colla orecchie d'asino, e di mandarlo con quelle alla posterità (1).

- Credo che il Mecenate dell' Ariosto vi andrà, senza bisogno di pittura. Ma per tornare agli Spagnuoli, nella stessa maniera che quelli, i quali grandi non sono e voglion tali mostrarsi , han bisogno de'trampoli per crescere: così quelli, a cui non si competono tanti titoli , gli esigono per brillare : ma i veri Grandi di Spagua sono gli uomini più sempliei, c nel tempo stesso i più dignitosi della terra. Il Duca di Medicina Sidonia, per esempio, mi riguardava come fratello: e se non fosse cho nostro padre l'ama troppo, per distaccarsela dal fianco, credo che nulla sarebbe più facile d'imparentarsi con lui, daudogli in isposa mia sorella.

- La Maddalena? . . . . .

- No, la Luisa, Maddalena, non sai ch'è promessa al figlio di Baccio Valori? matrimonio però, su cui non veggo ben chiaro. -Quelli soli, i quali si sono trovati nel caso,

(1) Come in fatti nel Gindizio Universale così di-

- pinse Monsignor Biagio da Cesena maestro delle (2) Margherita aveva allora circa 10 anni.

possono intendere qual colpo di stile fu questo al suo cuore ; c quale straordinaria forza dovò fare a se stesso, per nascondere nel volto l'impetuoso tumulto degli affetti. Ma poichè l'altro non parlava, e prolungando più oltre il silenzio, poteva dar sospetto di quanto passava nel suo animo, vagamente rispose:

- Baccio per altro...

- Baccio ( replicò subito Piero dandogli così tempo di ricomporsi) è un nomo senza fermessa, e quindi non v'e mai da conterci. Nostro padro n'è tenerissimo, ma voglia il Cielo che non se n'abbia tardi a pentire. Già, come saprai, son partiti esso e il Guicciardini questa mattina per Roma, chiamati dal Papac e quello che colà si maneggi non intendo, ma temo, c temo assai.

- E le lettere di Messer Filippo che di-

- Appunto, perchè nostro padre scrive che tutto va bene (senza accennaro altro), mi viene in mente che per noi tutto debbe andare malissimo.... ma in ogni modo, vada ora come si voglia, la cosa non può durare: cominciando, come ti bo detto, dalla prima difficoltà , che non credero mai che l' Imperatore grande, potente e generoso com'e, voglia dare la sua figlia in isposa a colui. Vi son quattro e più anni (2); e in cinquanta mesi molte cose si mutano, e molte più ancora ne nascono.

- Ma non le fu promessa in isposa? - Quando l' Imperatore fece l'accordo di Barcellona, voleva togliersi dal biasimo del sacco di Rema; abbassar l'orgoglio dei Veneziani; prender da Francesco di Milano più danari, che non valeva il Ducato (3); e disporre da padrone dell'Italia : fu quindi largo in quelle promesse, che si possono per imprevisti accidenti, non mantenere. Or le cose sono cambiate: e pei discorsi che ho nditi in Ispagna, non crederò mai che Carlo dar possa questa sua figlia , che ama grandemente , ad altri che ad un Sovrano.

- O non è già Alessandro duca di Civita di Peuna? -

Cavò Piero fuori nn tellero , a siccom' era arguto; ecco (disse, mostrandoglielo) tutta l'estensione del suo Ducato. - E se il Papa, coll'annuenza dell'Impera-

tore, lo facesse Duca di Firenze? -Questo discorso semplicissimo fu come na

(3) At Duca di Milano Francesco Sforsa secondegenito del famoso Lodovico detto il Moro, ch'era senza successione ed infermiccio, furono imposti, per l'accordo del 2529 in Botogna, ducati novecen-

to mila.

lampo di luce, che abbarbaglia gli occhi da primo, ma ehe addita coll' ultima striscia un sentiero nell'oscurità. Si battè Piero la fronte: statte un istante pensoso... ma in finn ri-

- Non è possibile. - Ma qual differenza fate dall' esser Capo della Repubblica, come fu già riconosciuto, a veuir diebiarato Duca? Non siamo più ragazzi, Messer Piero; c dobbiamo quindi persuadarei cha i nomi possono illudere la moltitu-dine, ma non chi ha letto nelle storie degli antichi quel ehe può far giudicare delle azioni dei moderni. -

Intese Piero la forza di un tal ragionamento; ma, siccom'nra testardo, non volle per allora persuadersene; aspettando con impazienza la lettere di Roma, per trovarvi argomenti di contradirlo.

#### CAPITOLO X

### La Corte d'Urbino

Si riparò nella Feltresca Corte; Col Bembo, e gli altri sacri al divo Apollo, Facea l'esilio suo men duro e strano. ARIOSTO, SAT. IV.

La crudel dispiacenza suscitata nell' animo di Francesco da quanto inteso avea della ambisiose mire di Piero nul maritar la sorulla, se non interamenta dissipata, fu diminuita d'assai dalle prime paroic, ehe uscirono di bocca alla Luisa, subitoche la rivide. E questo avvnane la sera di poi, nella conversazione della Caterina Ginori. Si è già detto, che intorno a lei si radunavano quanti eran giovani savj n moderati, che abbandonato avevano le armi per la Muse: e che amicizia grandissima erasi legata tra essa e la Clarien Strozzi, fino dalla mattina, in cui sentendosi nel xxvir sparar dietro un'archibugiata, si rifugiò presso di lei. Sovente dunque avveniva che la Clariee colla figlie colà si portasse, godendo non solo del diletto ehn reca la compagnia d'una douna istrutta, amabile e buona, come era la Catorina, ma di quoll'ancora, che deriva dalla società di nomini, che non naequero solo, secondo la sentenza Latina (1), a disertare i campi di Cerere. Pensando presso-

(1) c Frages consumere nati. ROSINI - Strozzi

ehn tutti egualmente; ma con differenti disposizioni d'ingegno, esponendo in differenta maninra i loro concetti, potevano rassomigliarsi ad un'orchestra , in cui diversi sono gl'istrumenti, ma tutti accordati al modesimo tuono. Là non giuochi, non crapule, non mermorazioni, o querele : ma in tutti lo stesso desiderio, n la stessa speranza di trovare nei piaceri dello spirito un compenso ai mali inevitabili della vita.

Tra essi erano i principali, Bornardo Segni, nipote di Niccolo Capponi, che fu Gonfaloniere del popolo nel xxvis, e di cui scrisse la vita; ingegno savio, senza fasto, senz' ambizione, di parta popolare, ma però moderatissimo : Pier Vettori, elin tutto pieno di lettore Grechn n Latine, desidurando nella fresca sna gioventà di ricondurre i popoli modurni ai reggimenti degli antichi, erasi mostrato uno de primi contro i Medici: cra stato inviato a Francesco Maria Duca di Urbino; n composto avea l'orazione per la milizia nel xxix; ma non avendo, fosso accortezza o ventura, ingiuriato mai nessun individuo della famiglia. scampato avna miracolosamente dal conlino: siecomo per altro il rischio era stato grande ( n durato in esso il timore per tutto il tempo in cul si continuò a confinare, ) questa lenta trepidazione indotto avea nel suo carattere una tal quale incartezza, che in altri tempi si sarebbe potuta chiamare pusillanimità, ma in quelli, che si preparavano era forza chiamarla prudenza: Francesco Berni, che arditissimo, al contrario, ( ma che per cagione del sacerdozio non aveva preso le armi, e sfogava in paroln quanto non avea potuto mostrare in fatti ) eonstringeva soventa la Caterina, benche sorridendo, a imporgli silenzio: e il Grazzini, che il più giovine di tutti, come i fiorl annunziano i frutti, scriveva già con una grazia, che vantata da molti, è posseduta da poehi. Quasi come il moderatore di questa bella schiera, mostravasi sempre il più assiduo il Guidetti, a cui tutti concudevano lo seettro del gusto; e perehè glielo avea attribuito l'Ariosto, facendolo sno censore; e, perchè temendo l'invidia, e i travagli cho reca, impiegava nella meditazione, onde rettamente giudicare, tutto quel tempo e quello studio, che

altri suole impiegar nel comporre. Nelle sere, in cui potca credere Francesco che le Strozzi si recassero dalla Caterina, egli soles giungervi sempre più tardi degli altri : e ciò perchè notata non fosse la sua sollecitudine. Tanto era il rispetto verso la Luisa, che

pnn volendo dar cause alle più lontane interpretazioni, di maniera sempre operò, che meno Fra Niccolò della Magna, che lo sospetto per timore (1), e la Caterina, che lo sperava per affetto; nessano mai si accurse di questa reciproca loro inclinazione Nè giova l'antica sentenza, che amore non può nascnndersi. Ciò avviene quando l'incertezza ne aggrava il cuore d'un peso, che vorrebbesi ad ogni istante rovesciare; ciò v'inenntra quando la gelosia colla sua terribil vintenza toglie il senno ai più saggi; ma quando il cuore è tranquillo, e che si riposa nella cara fiducia d'esser ardentemente riamati, i sacrifizi allora non son già privazioni, ma diletti E se detto fu giustamente che apco il dolore ha i suoi piaceri, con quanta ragione maggiore può dirsi che ha i suoi piaceri anco l'assenza! Una sola vnlta peraltro non potè Francesco resistere all'impaxienza di più sollecltamente rivederla; e fu nella sera, che sussegui al discorso tenutngli da Piero suo fratello. Egli ad arrivare fu il primo; ed ugualmente, fosso caso, o desiderio della Luisa, dopo di esso, furono prime le Strozzi: al giungere delle quali, premendo in cunre l'affauno che l'opprimeva, mosso discorso sopra un matrimonio fatto nella città dai parenti, senza l'assenso, o almeno senza la reciproca contentezza dei giovani.

- È una gran disgrazia, disse la Caterina; ma non è la magginre nel mondo. È mi si

può credere, perché l'hn provata.

— lo non ennoscea mio marito, quando mi

fu proposta, replicò la Clarico. Mi accorsi bene che mia madre (2) mi destinava, come foi damento, a stabilire il ritorno è la potenza della famiglia; mi vi adattai, uè me ne pento. I Medici tornarono; ma ed io e tutti i mici ne siamo stati assai... ma assai beu ricompen-

— Riflettendo bene, disse modestamento la Luisa, credo che di me far non potreste ( e benignamente rivolse gli occhi per un istante a Francesco) quello che vostra madre sece di voi.

- Il Ciel me ne guardi, figlia mia; ma chi sa quello che pensa tuo padre?

— Nostro padre ci ama troppo (e qui riguardo Francesco di nuovo) per voler far di noi delle vittime.

Non vi ponete in capo queste malinco-

(1) Vedi sopra, Cap. IX, pag. Sz. (2) Alfonsina degli Orsini.

(2) Alfonsina degli Orsini, (3) Benozzo Gozzoli, discepolo del Beato Angeli-

nie, replich la Caterina ... ma qui fu interrotta dalla Giulietta; la figlia sua, cho veniva saltando per gettarsi, come era sempre suosolito, al collo della Luisa.

Avea la Giulietta una di quelle ingenue fisonomie, che ( malgrado i miracoli di Raffael-In, del Coreggio e di Guido nei putti ) si ammirano ancara nelle maraviglioso pitture di Bennzzo (3). Una lunga e binnda capigliatura, due occhi neri vivissimi, due gnle sparse di parpara, una bocca sempre rideute davano indizio d'nna bellezza, di cui presto sarebbn per offrire il modello. A queste doti si aggiunga una gran vivacità senza eccesso, e un' intelligenza al di sopra degli anni. Era essa la delizia, e la principal enra della madre; cho formar volendola secondo il cuor suo, cominciava dal tenerla seco, per avvezzarla di buon'ora, coll'esempio, a quelle maniere polite, che apprendere nnn possono i fancinlli quando troppo si lasciano in compagnia dei domestici. Era in età di cinque anni compinti; ma si dimostrava maggiore d'assai. Carrispondeva la Luisa con dulce affetto alle carezze di lei ; le raccontava di tanto in tanto qualche storiella mprale che la istruiva, qualche favoletta scherzevole che la rallegrava; nè v'era quando le Strozzi si recavano dalla madre, che la Giulietta non andasse a enricarsi più conten-

ta e più lieta. Gnardando Francesco quella scena; e seguendo i mavimenti della Giulietta, che abbraceiava e baciava la Luisa, osservò, o parvegli, che la Luisa le rendesse le carezze con affetto e tenerezza maggiore : siccho non potè celare la compiacenza nell'accorgersi del sentimento, che scolpivale in volto il desiderio d'averne una simile: ma temendo che la Caterina l'avesse notato, disse a lei rivolgendosi. che quella sera la Giulietta le parea molto più bella del solito. Ma queste parole, che son sempre magiche per gli nrecehi di una madre. non valsero a cancellare l'impressione, che nell'animo di lei, dopo quanto aveva osservato, riducevano i sospetti in certezza.

In quella scra medesima, oltre i soliti, vennero Pietro Strozzi e Michelangelo. Il primo trattenne quel bravi uomini colle nutzie del suo viaggio. La Spagna era in quel tempo un paese pressochè faminso; e di tanto poco averano i Mori abbandonato l'ultimo loro asi-

eo, che dipinse no e più grandi storie nel Campo Santo di P:sa, nell'espressione del volto de fanciulli è mirabile. lo (1), che la memoria n'era sempre viva nell'animo degli abitatori dell'Andalusia. Piern, disbrigate le incombenze, per le quali era stato dal padre inviato colà, cercato avea di conoscere le particolarità più minute, per le quali a poco a poco aveva quella brava e generosa nazione vinti ed esterminati i suni fieri e possenti oppressori. Informato della storia memorabile di questa lotta si gloriosa fra i Cristiani ed i Mori; storia, che mostra quanto vagliano le forze d'un papalo riunito in un salo fermo valere; non avea potuto resistere al desiderio di passar la Sierra Morena, e di giungere sino a Granata per amuirare, in quel-l'ultimo asilo della forza Mussulmana, gli a-

vanzi della loro magnificenza n grandezza. Piacere stranrdinarin a quei raccontipreso aveann e il Guidetti, che pieno delle descrizioni dell'Ariosto, ritornava cul pensiero a quei luoghi, percorsi dalla Musa Italiaua

- al tempo, che passano i Mori
   D'Affrica i lidi e la Francia nocquer tanto ;

e il Segni, che rivolto dall'indole del sun ingegno alla storia udiva con piacere le narrazioni; e il Grazzini, che anch'esso cun vivezza e più con grazia narrava. Il Berni non cra per anco giunto: e in quanto a Michelangelo, udiva svogliatamente, perche gettatu parevagli il tempo, che per lui non si impiegasse a parlare, o a trattare delle produzioni di quella, che ei chiamava la sua sposa (2).

Se ne accorse la Luisa; e introdusse discurso sul genere dell' architettura Muresca. La qualità principale di quegli edifizi, prosegui Piero , è la solidità. Molte volte è avvenuto che agli antichi monumenti si sicno aggiunte novelle fabbricazioni; e bene , molte di queste si veggono in rovina ; e resistono sempre agli urti del tempo quei primi. Fece la descrizione dell'Allambra (3) con semplicità, ma con grande evidenza, come proprio è degli unmini di severa mente, che nna spendono multe parole a dir poche cose.

Passarono quindi a parlare dei vantaggi re-cati all'Europa dagli Arabi; e quindi dei me-riti dei luro poeti. Truppu era Pieru imbevuto delle sentenze del suo Orazio, e degli esempi, che a conferma di quelle recato avevagli Don Francesco Zessi, perchè dubitasse

(1) Granata, conquistata da Ferdinando e Isabella. (a) Michelangelo diceva che gli Artisti non debbone ammogliarsi, avendo presa per moglio l'Arte.

un momento che gli Arabi potessero nella poesia compararsi ai Greci e Latini : pure . siccome aveva un ingegno dritto, disso, volgendosi più particolarmente al Grazzini, che quantunque giudicare non si potesso, da chi perfettamente uon intende una lingua, della grazia ed eleganza dell'espressioni poetiehn, pure avea trovato ne' componimenti Arabi, acume nei pensieri, novità nelle immagini, nobiltà nei scutimenti; e se lor mancava talora la semplicità, e più spesso ancura la proprietà , pensando ai tempi , ne quali furono scritti, cunsiderar non si potevano, che come mirabili.

Dimandà il Guidetti in qual genere soprattutto riuscivano; e Piero rispose nei madrigali, negli epigrammi, e nei brevi apnlogbi, che contengono una ninrale fina e profonda. E narrò, a questo proposita, quello del Leone: - « Che passeggiando in riva di una palude, al Rinoceronte, che la pregava di non so che favore, risposto avea non poter trattenersi. Ma, una Ranocchia, postn avendo fuori il capo, e cominciato a dirgli : e che bella crinieral c che portamentol che maestal esei veramente il Re degli animali 1 : dimenticatosi della fretta, s'era arrestato ad udirla; tanto è possente la lode, da qualunque più abietto e misero labbro ne vengal a Ma , comn vi dissi, non credo che possano paragonarsi engli antichi.

Scesern allora a parlare dei Poeti Italiani, sui quali poco Piero si diffuse, perche non avca molto atteso alle volgari lettere ; ma in sua vece multo ne parlaronn gli altri. Dalla discussinne sul merito comparativo dei poeti Arabi cogli antichi, e cogl'Italiani, venne la Luisa a dimandare (ed erann altora in grandissima voga tali disquisizioni) quale credevann che avesse più possanza sugli unmini, della pittura, e della poesia. Pier Vettori, prendendo ad illustrare un lungo d'Orazin (4) . che su peraltro visibilmente scritto con diverso intendimento; e procurando di mostrare che le impressinui , le quali si ricevano per mezzo degli occhi, sono più rapide, non che più forti e possenti di quelle che passano per gii orecchi: sosteneva, come non pocta, la supremazia della pittura. Michelangelo, che poco avea parlato sin allora, parea che dovesse prendervi subita parte ; ma in vece , la-

<sup>3)</sup> Palazzo dei Re Mori in Granata. (4) c Seguius irritant animos demissa per aures,

<sup>,</sup> Quam quae sunt oculis subjecta fidelibus.

sciando parlar gli altri, si alzò, come soprappensiero, e si recò ad un tavolino appartato.

pensiero, e si recò ad un lavolino apparatao. Nessuno, per rispetto, facea sembiante di riguardare, o tampoco d'accorgersi di quel cie faceava: un terminato il decorso di Pier Velluri, tenendo in mano una carta, e venencia de la companio de la carati, e Pode para del carati con para del vanto de la carati, e la companio del carati, e la companio del carati, e la companio del carati, e la carati del caratida del caratid

- « Ma poscia ch'ebber colto lor viaggio « Su per la punta, dandole quel guizzo,
- e Che date avea la lingua in ler passaggie.

Vedete: ho fatto il meglio che bo sapnto (e mostrava loro un disegno); ma siate giusti, il guizzo può, o potrà mai esprimersi? No: e perchè? perchè i mezzi della pittura sono più ristretti di quelli che servono alla poesia.

Tutti ammiravano quel portento improvrisanto e sicomo en traverso le due fiammo vrdevansi trasparire i ceffi di due personaggi, guardando acutamente, si accorrero, che in vece d'Ulisse e di Diomede, vi erano il Guicciardini e Ser Maurtico. La prima a conoacerli fu la Luisa, ma nulla disse per ritegno, Dopo di lei il Guidetti, che liberissimo com'era, — Obli ve', esclamb, siamo tra gente di conoscenna il

E tuti allora a guardace, e ad appliadire; a e a convenier bunnimemente de per i perniciois consigli. che tutti saperano aver dato il directardini al Papa (e a che da li stesso non di directardini al Papa (e a che da li stesso non consigli chiama i stesso non consignita di persona di seguina di persona di p

Bravo Michelangela! gli disse Piero Stroeti: e altandosi, e prendendolo per mano, bravo ripetera; con voi sinceramente mi rallegro. E siccome venuto era colà per salntar la Caterina, dopo essersi a lei seduto accanto, averle dette molte cortesi cose, come drile sapea con molta convenienza, quando rolea rea-

(1) Inf. Canto XXVII.

dersi caro alle persone, si licenzió con quella grasia non affeitata, che mostra mai nois sanso coloro, che non l'appresero dall'educaciono, cold Irequente uno del mondo. Poo dopo, poichè non soles far molto tardi, pari Mitchelangdo; e più ritretta si faces coi la compagnia. La Caterina dimando alla Losia so avera avrate nouve della famiglia Aldobrandimi; e adio con piacere che le n'erusto persoman endi goron recere che le n'erusto persoman endi goron come con consenso del concontenti d'udiria. La fama che avea lacciato
del vio senno della sun'erucata qualia donzella, gii facea sicuri d'intendere una lettera
non volgare.

LETTERA DELLA GIULIA ALBOBRANDINI. ALLA LUISA STROEEE, BA URRINO.

t Dopo le prime notisie del nostro arrivo a c Pano, ho indugiato a dirrene di più, mia cara Linia, per poterri dire ana vola che c meno il dolor del l'allo più di considera d

» Ma le sventure, ch' obbe a sopportare e di vostra madre, la fece sin da quel tempo s infinitamente più cara ai popoli; che son « governati, per quel che intendo, con gran « gustiria, manuettudine e bontà.

\* Deco dopo che fummo giunti, vollcii Duca veden notro padre: lo accobe con gran
cortesia: lo interrogò su molte particolarità
dell' assedio: e lo richiese de' Sonetti (3),
che lo feceroridore assai; quantunque a me
cembri migliore avrocato che poeta. Pure,
come intenderete bene, siccome si ode sempre volentieri quello che lusinga le nostro
cimclinazioni, glie il lodò strabocchevid:

« In quanto al desiderio d'impiegarsi, co-« me nostro padre non lo richiese apertamen-

(s) Lorenzo de' Medici, fratello della Clarico. (3) Vedi Cap. I, pag. 18. e te al Duca, così egli si tenne sulle generati; ma non dubitò, che se non fosse per altro che per fare siasa a Pyra Utennesse; s sari impiegato quato pira. Duchessa ci di nosi; gli consultato per al periodi di periodi di nosi di consultato di consultato di consultato di consultato di consultato di cita desiderava di reoderci meo tristo un ceilin non meritato ( e calcio faste colla voce di non meritato ) con un sorriso lo licensisò.

ε 210.

ε Due giorni dopo, fummo ricevute dalla
ε Duchessa, che come sapete è figlia del già
Marchese, ora Duca di Maetova.

a Da quella Corte, dove si, sono rifugiate c adesso con Ginlio Romaco tutte la Arti, e c dove, come arrete letto, fino da cento aeni c fa, Vistorino da Feltre reco i modi miglio-ri della civile educasione, non potea certa emete useire una donna senza pregi; ma, oltreché questi hanos superata la nostra e espettazione, difficilmente poterano attendere tanta grazia e tanta bootà.

La Durbesas Eleonora ha uon fisonomia seria e compostia, ima dolea da u tempo e e aperta, che, considerato il suo grado, e rende facilmente becevoli coloro ai quali e favella. La trovammo assisa presso u tavolino ricoperto d' en panno verde, lavorando a dei merletti. Usa cagnolina bianca persata di neve, che posara su quello, ha cominciato ad abbajare quando siamo eccurie; ma appena ia padrona ia natso un citico, de accuecitato, riguardadore, che ci ha cuecuriato, a comincia del considera del consider

è Dopo i complimenti e le dimaede se ci
t cvavamo bene ciu Urbino, la prina cosa,
della quale ci ba richieste, e se la Duchessic na (1) è rinnata grata a nostro padre: e riapondendole mia madre di si, vi ba aggiueto, esser ella per altro si giovine, de non
poter nulla.

s Giovice al, ba replicato, ma, per quelilo che so, ferma nella sua volontà, nos poco superba, scaltra, simulatrice ed ardine, se di marito non è più che uomo, ella diverrà la padroca. Coe questo carattere, le torto che la famiglia del suo becefattore vada in esilio:... ma è de Medie; b basta.

(1) Cioè Caterina de' Medici. (2) Il Duca era ie quel tempo Generale de Vene-

c Ci ha quiedi interrogate sulle donne delferimentali famiglie di Firenze, o inteso cou piacere come legate siamo con voi: ma c non picciola maraviglia ci ha fatto in udire come era informata dell'indole dei vostri c fratelli. c Dupo varie altre dimaode, ha proposto di

« mostrarci le cose più belle del suo palazzo : e e da sè stessa, come farebbe qualunque prie vata, ci ha condotte per i magnifici apparc tamenti, dove quanto ba di lusso l'Oriente . e e di cui rende tributo a Vecezia (2), tutto e vi apparisce adunato. L' oro , l'argento , le e madreperle, l'avorio, l'ebano, e quanto i e marmi hanno di più prezioso raccolto si vee de le questo mageifico palagio. Ma qual fu e il nostro stupore, che di ciò non eravamo c intese, quaedo aperta una piccola porta, e entrar ci fece ie una staoza , dove su due s cavalletti erano situati due quadri, presso e ad uno de'quali stava lavorando il pittore? e Apponetevi , mia cara Luisa , del suo nos me... e se dopo Michelaogelo, nominerete e il primo (3) siate certa di noe errare. Si, t era Tiziano, che ha così vivamente e così « eminentemente ritratto il Duca e la Duches-« sa, che vivi ci parvero e noe dipinti.

E Triano în cit oltre So anni, e per quanto mi pare, ba impress în volte l'înc dole del proprio ingegno. La veritit è tutto ci olizi, quind inon retati marvajigitat, în c vedere nel ritratto della Principeas non solo espress man somigliana secan pari ; ma effigiata la siessa tavola col tappeto vere, de, come trovasi e el suo gibantico, a ecue-ci citatavi sopra la cagnolio hitessa; che aveca del conseguitate, ora stava facendo le foste citata del principal del piètore, quant per rimende del somi con con conseguitate del proprio del piètore, quant per rimentale che le seguitate del conseguitate del fisso del conseguitate del fisso del conseguitate del seguitate del se

Si diffuse Tinisoo in lodi verso la Duchesas, seca sagerazione si, (rispettaedo e si medesimoe la sublimità dell'arte sun) ma con quella tal quale casione, che propria da con quella tal quale casione, che conceptato dell'arte dell'arte dell'arte sun la tiliconini Vaneti, appresa dall'educazione, co quelle poche parole, che, quaedo son dette con espassione d'aciono vaciono assile più delle moltre c'occlesas, sorritendo, che regalario maggificamente, come l'impera-

(3) Senza pariar di preminenze, ella parla secondo l'opinione sua. e tore; non vi sarebbe stato un Lombardi, che e se no avesse bravamente attribuito la me-

4 tà (1). Fu cortese il Pittore apco verso di noi : « udendo ch'eravamo Fiorentine , parlò con e molta lode dei nostri Artisti , come far soe gliono coloro , che si sentono grandi ; ma e non potè trattenersi dal ricbiederci quello che faceva il Bandinelli; e se aveva peranco superato Michelangelo, come superato avea l'autore del Laocoonte? E ciò disse con a tal ghigno , che ne fece comprender l' inr tenzione. Ma poichè mia madre, che non s'Intende d'Arti, taceva; risposi jo, che doc lentissimo cra sempre il Bandinelli sulla e morte immatura di quei poveri bertuccini a col bertuccion genitore (2): lo che sorridee re lo fece con tal compiacenza, che d'allora s in poi non mi è rimasto più dubhio sull'au-

c tor della burla. e Vedendo la Duchessa una carta spicgata c sopra un tavolino, vi rivolse quasi inavver-« tentemente gli occhi ; e Tiziano subito a « dirle che due Sonetti si contenevano in quelr la, scritti allora dal divin Pietro Aretino (3) e in sua lode, per i due Ritratti, che terminas ti aveva dell'EE LL, Sonetti che mi parvero e aver molto del terrestre, come il loro Autore, divinizzato, per quel che dice nostro a padre, dall'ignoranza, dalla bassezza e dalg la paura.

« Si congratulò seco la Duchessa; e lasciac tolo, passummo a considerare l'Armaria pare ticolare del Duca; la Galloria, dove poche « ma belle opere si ammirano; la Raccolta ua nica di strumenti musicali; e più particolar-« mente la Biblioteca, il più famoso ornamena to, come sapete, della Corte di Urbino. e Entratevi dentro, - Questa fu salvata e quasi miracolosamento, prese a dire, quane do il vostro Lorenzo ei venne a fare una visita, differente assai da quella, che venti c anni innanzi ci aveva fatta suo zio (4). -« E qui sospirava, non già di dolore, ma per dispetto e per ira. Ci fece mostrare le cose s più belle, adattate alla mostra intelligenza;

(1) Atfonso Lomberdi. L'avventura fu curiosa; e puo vedersi nel Vosari, Vita di Michelangelo,

(3) Vari anni innanzi aveva il Ban linetti copiato er ordine di Clemente VII it famoso gruppo del Laocoonie ; e vantavasi, o faceva intendere che aveva superato l'originale. Tiziano , per castigarne l'arroganza, incise in legno un bertuccione con due bertucciai assaltati e circondati dai serpenti; ma li

e e passando oltre, ci additò la stanza dove alloggiava il Bembo, e quella occupata dal Castiglione, e quelle del Sadoleto, e dci € Fregosi; e iu fine le due, che a motivo del-« la nascita e dell'infortunio, più delle altre « magnifiche, erano servite d'alloggio a Giu-

c liano. Siccome vedevasi che l'avea nominat to con segreta intenzione di farci risovvenig re dell' accaduto; mia madre le disse che

e quel terzo figlio di Lorenzo il Magnifico non « somigliava i fratelli, ed era si vero, che fie no a tauto ch'ei visse, avea tenuta lontana e la famiglia dall'impresa d'Urbino.

« Non accuso più l'uno che l'altro, replicò e la Duchessa; e andava imbrunendo la fisoe nomia. Famiglia pessima; e che mal crede « di ricomprare le iniquità colla protezione e delle Belle Artil E anche noi le amiamo, e t le proteggiamo, ma non fino al punto di ag-« gravare per quelle maggiormente i sudditi: e e crediamo che la compiacenza d'un princie pe uon debba consistere nell'aver cento quae dri e venti statue di più nella Galleria; ma e ben millo infelici di meno nello Stato , a' e quali ( per crescere il proprio superfluo ) si s toglie una porzione del lor nocessario. ---« V. E. ha ragione, rispondeva mia madre.

e - E voi, che ne dite, belta fanciulla? Potete credere che queste parole a me s improvvisamente rivolte mi secero arrossire: e ma pure risposi che, siccome aveva udito e parrare, n'erano stati per due volte larga-« meute ricompensati dalla grande affezione e mostrata loro dai popoli; la prima quando s il Duca vecchio ritornò, dopo la morte di « Papa Alessandro; e la seconda, quando essi stessi tornati erano in Urbino, dopo la e morte di Leone X, in inczzo alle lacrime, al

e giubbilo, o alle acclamazioni di tutti e Brava sanciulial replicò; meritate un rie cordo, e voglio darvelo. - E cavandosi un c anellino di dito, mi disse di portarlo in me-« moria di lei.

« Molte altre particolarità potrei aggiune gervi, se non temessi di andar troppo in lune go e di annojarvi : sicchè le tralascio per

pubblicó senza nome. (3) E pure anche il Vasari, pagando il tributo

all'ign ranza, cita il primo, il quale comincia « Se il chiaro Apelle colla man dell'arte, ec-Si possono leggero ambedue nel Ridolfi, P. I. a pag, 157, e vedere se giusto è il giudizio che n' e

(4) Giuliano de Medici, colă rifugiatosi, dopo il 1494

dirvi d'nn avvenimento assai semplice, ma e cho per quanto ho inteso, ha fatto molto parlare in Urbino.

Tre giorni dopo questa visita, fummo da e un Gentiluomo del Duca chiamate ad un festino, in Corte. Ci andammo con nostro pae dre: e ci trovammo non solo quante leggiae dio doono sono io città, ma non poche ancho venuta dai circonvicini paesi. La Duchessa invitò cortesemento a danzaro seco mio padre, come fu mia madre invitata dal Duca; il quale , benchè severo di natura , como lo souo per lo più gli uomini dati interamente allo armi, fu cortese o gentife con tutti. Solo parvemi che a bella posta sfuge gisse un tíomo d'una certa otà, ma robusto e o fiero per anco; e che alle maniere mostrae va d'apprestarsi a danzare. Feci a mio padre notar la cosa; il qualo da primo non l'ae ven raffigurato. Ma rivolti ad esso gli occhi, senti tutto commoversi, e collo labbra tree manti dall'ira, mi disse, tostochè lo riconobe be, ch'era quell'iniquo del Maramaldo. E e poiebè ci era vicino, si allontano da noi per e non incontrarvisi. Or figuratevi, la mia cara Luisa, voi che ben mi coooscete, qual fu ¿ la mia maraviglia e il mio sdegno, allorcbè e questo sciagurato veoce a invitarmi per bale farel Nascosi la prima, moderai il secondo; a e eon quel sorriso, ebe sa prendero la noe stra Caterina, quando vuol reprimero l'are ditezza di qualcho presentuoso, gli risposi che io non ballava. Credereste, ch'ebbo la fronte di replicarmi: - Pereliò? avendo e ballato eon molti altri. - Ed io, senza scome pormi, ma fermamente gli soggiunsi, che s ballar non voleva no, col vigliacco assassi-

t no del Ferruccio (1).

t Mélti orano intorno, e m'udirono; sicchò
t ra quelli ebe ignoravano il fatto, e quelli,
t che secondo l'uso, per servi troppo alle sociali coovenicoze, fingevano di ignoravlo;
udendolo adesso rammentare si aliamente,
t e non poteudo nascondero i sentimenti d'ogni animo nonato, ne restò il Marandio.

coal adirato el opprento, che dopo pendo parole promunità contro di mo (1 equali e non udi veramente; ma che anche se udidio a esessi, pel disperzo che mi sipirava, mostarta o avrei di non intendere) scornato e furioso se no parti. Son certa, mia cara a Luisa, che voi latto avresto altretituto; nice che non comperado lo tante losti, che di ceb non comperado lo tante losti, che da cual con la comperado con la competita del competito del con la competita del competito del con la competita del considera del

Questi erano i sensi delle nostre domzele d'allore i es gli uomini pensassero cho uo a niniqua aciono, come quella del Maramaldo, rincotra e inacotrar debbo i dispreze o l'oriore cho merita, sarebbero mas prociti provento e merita, sarebbero mas prociti per esta e l'interese la perera l'imponità; siccib con questo circolo visioso si va perpettundo la non euranas per la pubblica montalo. Pure, cooforta l'animo il pensare che fino a noi siaspere l'interese del piambilità montalo della consistenti della consiste

Furnou esse ad una voce applaudite: operandosi a quello bei n'Ericute i preparva, invidiavasi fotduno reggimento del Duca d'Urico. Ma nono poli brir V etori a stenenzi dal tanto del proposito di sopeti, vartando di un mouro governo. E non aspe, che noo il reggouglio del proposito del proposito di soppie.

no der anathrie is copie in in quella si erato. Le conte intanto o, tho in quella si erato. Le conte intanto o, crevi ragonero di quanto to si ando parlando nella sera; ed il Guidetti to si ando parlando nella sera; ed il Guidetti siccone il jui veccioni, cisamo il più ardito, perchè rischiava mono degli altri, apertamente i diffune nel hismino, che meritava l'ingratitudine verso il Duca di Urbino; elassicurò, che in quaso ta di ure cedeva che alta famiglia Medicea si riferisse la gran sentenza dell'Ario so nella Staire (a). Eli aggioro, con da po-

(1) Questo fatte è riportato dall'Ammirato cegli Opuscali, in una tettera al Cardinale Atdobrandini: ma trovasi più distesamente nel Priorista MS. pag. 536, e giova per dare giusta idea dell'alto animo della Gjulia.

s Donde (dell'uccisione del Ferruccio prigioniere e ferito mortalmente) a ne fu vitaperato il Maeramaldo, e in fu le donne gli rinfacciarone tal 6 merte: e trovandosi lui anni dopo nella Corte del 6 Daca d'Urbino a un convito, dov'erano molte gentildonne a ballare, tra le quali una Fiercanina nochile, girvane, e belle a, non potè il Maramallé imit durta a ballar secue e dimantiala percelho no relesses ballar secue, a vendo ballato con altri assati alla fine gli disse, che non volera vederale intorne, sperché aveva ammazzato il Ferruccie molto vie gliaccamente i di cler la e firusse e avergognato e m prevenza di molti, e credo che questa gentificamente di propositi di prevenza di molti, e credo che questa gentificamente di propositi d

(\*) Vedi Cap. II, nota (\*) pag. si.

ehissimi saputa, che la stessa ingratitudine usata fu con quel frate, che presto-gli abiti al Cardinal Giovanni, per farlo scampare nel 1494 dalla furia del popolo di Firenze (1). Nò ciò parrà strano achi pensi esser l'ingratitudine il primo gradino uella scala dell'ambizione.

Dal modo solo col quale avea la Luisa Strozzi letto la lettera dell'amica sua, facilmente sarebbesi potuto comprendere quali erano i sentimenti di lei: nè i falsi pareri, l' orgoglio della famiglia, e l'affetto medesimo verso la memoria dello zio, potevano nella minima parte far traviare i suoi gindizj: e siccome anzi riguardava quella grande ingiustizia verso il Duca d' Urhino come derivante da un' ambizione smoderata; malediva seco stessa l'ambizione, causa di tanti errori nella carriera della vita. Prendendo in conseguensa parte aneh' cssa alla conversasione degli altri, e prendendovela Francesco con lei, non termino la scra, seara che di tanto in tanto gli si mostrassero nuove cagioni di sperare che, malgrado quanto aveva inteso da Piero, la Luisa non si sarehbe piegata facilmente a secondare le mire ambisiose della sua famiglia,

Così, fra le eure ehe prestava principalmente alla salute omai sempre decrescente del padre; tra i doveri verso il Muscettola finebè stette in Firenze, che troppo avevalo onorato, perch'ei non gli corrispondesse colla riconoscenza delle anima bennate; col frequentare, quanto la riflessione e i riguardi permettevano, gli Strozzi; e col mostrarsi più assiduamente presso la Caterina, dove colla Luisa incontravasi, passò Francesco i lunghi mesi dell' inverno. Nè farà maraviglia, che a tenersi presso di lei continuasse in quella tal riserva, che mal si potrebbe confondere colla non curanza. Quando la fiamma è posta in alto loco, come il Petrarea cantò, debbe sempre il rispetto antecedere all'ardore: e male avvisate son quella donne, le quali credono di riconoscere nell'assiduità dei loro amanti la certa misura del loro affetto. Innanzi di poter giungere colla speranza là dove pervenuto era il desiderio, tremava Francesco che l'illibata onestà della vergine potesse macchiarsi anco da un guardo'; e invocava lacitamente sceo stesso il tempo, acciò conducesse una eircostanza, ende far cessare si grande incerClarice, da eni tanto vedevasi accarezzato, quello ch'ei quasi teméva di svelar troppo a se stesso; di chiederfe donsiglio, primache la man della figlia: mentre la Clarice, la quale non lasciava passare occasione, o discorso, senza includervi le lodi di Francesco, andava

nutrendo nella figlia una sicurezza fatale. Scorace così iutto l'invero, e porzione della primavera. Don Antonio Musectola intano ce apartio, recnado seco pana dolce memoria delle molte cortesie ricevute da coloro in distinuario, non che un tristo presentimento di quello chi accaderable, se mai dal consigli di Antesandro visios ribusario anti da consigli di Antesandro visios ribusario di Capitale della coloro in contrato della considera di con

Erano già radunati una sera i soliti amici dalla Caterina, quando con un'ari tra la maraviglia e l'ira, giunes il Berni. Guardò intorno, e vide che le Strozzi manacassano. Siccome nasva talvolta di far le baje, mostrando il
viso differente dalle parole; multi si sapettavano qualenna delle solite scene; ma questa volta o s'eggo non era finto, è la lamaraviglia simulsta. Saluto; si posa a sedere;
indi trasse un librette di tiaca, e l'aperpo. "

indi trasse un libretto di tasca, e l'aperso.

Or vedete, cominciò a dire, che bel regalo da Roma ci ha fatto il Blado (2).

Tutti volsero gli occhi, i vicini piegando la testa, e alzandosi i fontani, al frontespisio del libro; dove lessero: Il Painerez ni Niccolò MACHIAVELLI. Era la prima volta, che compariva in luce quell'opera famosa, henchè molte e molte fosser le copie, che andavano attorno manoscritte; le quali avevano già fatto il nome dell'Autore odiosissimo, perchè e ai rice chi pareva che insegnasse a torre tutta la roe ba, ai poveri tutta la lihertà »: siechè, quando tornato in patria da Roma nel xxvii si presentò al Magistrato dei Dieci (3), chiedendo d'esser e posto al segreto, gli fu duramente risposto e che avean bisogno di Segretario, e non di Tamhurino (4) s. Or con quale intendimento diciotto anni dopo, da che fu scritto e conoscinto dal pubblico, stampavasi questo libro? e di più stampavasi in Roma?

<sup>(</sup>a) Priorista MS. (a) Celebre stanopatore di Roma. (3) Busini Lettera XI pag. 75.

<sup>(4)</sup> Preniesa notizia recata dat Priorista MS. pag. 485. Tamburino si dice a quello, che ticne di qua, e di là. Vedi la voce Tameanno nel Vocabolario.

sto ed aggiunto come per commento al testo principale: L'unono cue zerne il Valentino PER AMMALTA VITELOZZO, OLIVENOTTO DA FERMO, z elt Ossini: come ne'calcoli na po'complicati, dopo il conto si pone la riprova.

La de hi l'arestel d'imandò la Caterina.

— Da Bernardo Giuni, rispose, a coi ne sono perrenuti due soli esemplari: de quali uno gli sere d'originale, per faren subito e-seguire una ristampa (1); che, per quanto ma detto, ha intensione di dedicare a Monsignor Gaddi (2); e anch un regalo degno di lui! altiro esemplare me lo ha eccubic, a peso d'oro, credendo farmi un gran favore. Ma Tumono, a cui ha dedicata il Blado questa prima editione, e che vi apparice come Meccane: e quello poi, che a tuti partà signalarisimo, sono le parole, che lo accompagnano.

Quando le ho lette, mi à sembetto proprio di

Sognare. —
Tutti con gran curiosità dimandavano il nome ; o aspettavano che il Berni voltasse la car-

ta, per leggerio.

- Udite prima il tenore della dedica; indi parleremo della persona. -

E qui sollevando in alto il libro, e appresandoselo al viso, leggeva: ε Quantunque » l'Autor medesimo dirizzasse questa sua ben » ordinata fatica » (certo che per l'ordine non può esser più lucido)... ε al Magnifico Lo-

renzo dei Medici ... quale avea il Principa to effettuale ... >
 Cioè, osservò il Guidetti, che aveva la

supremazia, ma non il principato.

— 3 È parso a me dirizzari questa mia, 3 in esso usata diligenzia el così accompagnato la con un altro Principe imaginativo, a chi 3 non manca se non il Principato effettuale, 3 acciò si possa chiamar Principe da ve-3 ro 3.— Or dite sinceramente quello che vi pre dell'imaginativo, dell'effettuale, o del

principe da vero ?

— In quanto ai modi, rispose Pier Vettori, la lettera è un arzigogolo: in quanto alla persona esser non può altri che qualcuno, il quale cerchi, sia col fanore, sia col danora, d'acquistar qualche bicocca in qualche montagna,

per dir: son Principe anch'io.

— E cosl parere dee, rispose il Berni. Ora indovinatelo dunque. . .

(1) Che comparve in luce poce dopo colla giunta lei littraturi della cose di Francia. Rosini — Strozzi — Tra i nostri non può essere, soggiunse la Caterina; poiche, so non si ò fatto Principe il Duca siesso (e in quanto a Civita di Penna, sa ciascuno quanto il Ducato si estenda) non credo che ad altri possa nani esser venuta in capo una tal frenesia. Il Cardinal dei Modici non parsii qualmente che seer possa; tra i parenti dei Medici molto meno: sicchè torno a dire che fra i nostri non dei adire che fra i nostri non dei nostri possa dire che fra i nostri non dei nostri non dei possa dire che fra i nostri non dei possa dei che fra che possa dei possa d

- E pure, è fra i nostri; . . . . e per non

tenervi più sospesi. . . .

Entrarono in quel tempo la Clarice colla Luisa e Lione Stroszi, che venivano dall'aver visitate per ceremonia la moglie e le figlie di Ottaviano dei Medici, che abitavano al principio della via Larga. Il Berni ripose il libro: ne più ne parlo. Tutti compresero che la persona, a cui aveva il Blado dedicato il Paincire, era Filippo Strozzi : ma niuno intese nè a che cosa quelle parole si riferivano; ne come potesse a lui prognosticarsi, o desiderarsi un Principato. Ma quello, peraltro, che sara in ogni tempo difficile a comprendersi, questa dedica facevasi a Filippo, nell'atto medesino, in cui per dare agli altri l'esempio si dichiarava egli stesso in Roma il primo suddito di Alessandro: il quale con illimitata autorità, e dal Papa fatto Duca di tutta Toscana, giunse il giorno di poi col Guicciardini, col Valori. col Nori, e con tutta la coorte Pallesca in Firenze.

# CAPITOLO XI.

Espettazione

c Quante speranze se ne porta il vento! Peranzca.

Chiunque pensi alle condizioni di quei temje, all'ira maganiras, che covar a c'uori, può immaginare il dispetto, che destò la puòlicatione del Lamo nar. Passarza potto gii asspici dello Sirenzi: e ragiou vuole cher corda essere sistali primi a sentito i suoi figli; che altinsini di assino, nel torerebio a requindi lottatai do agri unen che nobie si con qui di lottata di soni une con esta concere qui di lottata di soni unen che nobie si di lotta. Ma rima naggiore e maggiore i dignasione provarono quando i modi essi seppero, coi quali ger satta condolta la trada condolta la resala con coi quali ger satta condolta la trada condolta la resala con coi quali ger satta condolta la trada c

(a) Quello stesso, che ebbe per segretario il Ca-

Pervenuto a Roma Filippo, di egni altra cosa si tenne proposito in principio fuorche di Firenze : il Duca Alessandro si mostrò seco lui cortesissimo sempre : gli furono richiesti per l'impresa contro il Turco i danari; e amplissime sicurezze offertegli, ma però non date. Queste ogni giorno si rinnovavano e si promettevano, e si dicea che si riguardassero pur come date; ma per la stipulazione di esse a'avca l'arte d'incontrare talc o tal altro ostacolo, con tanta sottigliezza e desterità fatto nascere, che parea naturalmente avvenuto.

Quando così fu tutto disposto, il Buondelmonti (1), che chiamato anch'esso dal Papa, trovavasi in Roma, una mattina recatosi a a prender Filippo per condurlo a palazzo, nel salir le scale, parlandogli con essusione di animo, ma come risolnzione già presa, gli fece intendere, ch' erano omai le cose e di Firenze a tale condotte, che bisognava ch'egli o acconsentisse a quanto si era per proporz re ( e cost si senncellerebhero i sospetti pass sati ) ; o che contradicesse non solo invas no., ma con suo pericolo manifesto e (2). E così dicendo, senza lasciargli tempo di riflettere, non che di rispondere, insieme entrarono all' udienza.

Ognuno può immaginare con qual animo vi eutrasse lo Strozzi ; o con qual cuore , dopo aver fatto riverenza a Clemente , si rivolgesse a riguardare i Palleschi , che tutti vi si erano gia radunati. Fosse arte, o caso, mostrato gli fu maggior deferenza del solito . ne' vari interessi di poca o nessuna importanza, che si cominció da trattare. E questa crebbe , quando dalle cose particolari si venne alle generali condizioni dello Stato di Fi-

A lui rivolgendo il discorso, molto fu detto della disgrazia , nella quale trovato si era colla famiglia, poiche dopo la cacciata dei Medici era stato costretto nel xxvii ad allontanarsene con altri pochissimi, per fuggire l' indignazione del popolo; mentre tutti i partigiani Palleschi , se non con autorità , rimasti erano con sicurezza in Firenze : che questo avvennto cra nella seconda, come nella prima cacciata : sicchè ora stabilir si doveva che gl' interessi della famiglia de' Medici fossero cosi collegati con quelli delle altre, che

da quel giorno innanzi non facessero che un corpo ed un' anima sola; nè avvenisse mai più, che cacciar si potessero i Medici , e i partigiani rimanessero in casa : che ciò stato era sempre uno scandolo; e che Filippo doveva intenderlo più d'ogni altro, perche più d'ogni altro ne avea pagate le pene. Per lo che, deside-rando provvedere all'onore e alla sicurezza di tutti si, ma principalmente all'onore e alla sicurezza sua; poichè riguardavasi come il primo cittadino della patria comune: voleva udirsi, e seguirsi quello, che già manifestamente pensava, ma, che per civili rispetti, forse non per anco apertamente diceva.

Colto all'improvviso, henchè ciò stranissimo gli paresso (3), e di più spiacevolissimo gli apparisse d'esser tennto como i fanciulli , a eni dassi a credere ehe desiderano una cosa, alla quale non han mai pensato; rispose, diffondendosi vanamente in parole, mostrando desiderio che onore e sicurezza avesse il nuovo governo, ma che anche si lasciasse, come allora dicevasi, riputazione al Palazzo; intendendo del Gonfaloniere e della Signoria-

Ma qui, replicatogli da chi più importava, che troppo ingegno egli aveva per non considerare che due capi metter non si potevano sopra un busto; chiarissimo era dunque che conveniva togliere di mezzo il Gonfaloniere colla Signoria; creando altre Magistrature . nelle quali avrebbe egli avuta la miglior parte. Lo che udendo le Strozzi, con una certa verecondia unita alla maraviglia, stava sospeso, nè rispondeva.

Preso animo allora, si aggiunse, che lodevole per ogni conto era la sua modestia; perche come il più prossimo parente, nell'elevazione d'Alessandro, nessuno a risentir veniva maggior vantaggio, considerazione, ed onore di lui : ma poiche gli altri eran d'accordo , non rimaneva che ad informar chi occorreva, onde eletti fossero i Riformatori, acciò tutto proteguisse a farsi, come per lo passato, nei modi civili e secondo gli statuti e le leggi. E qui alzatisi, fu licenziata l'udienza. La Dedica del Liano nel Principe venne pochi gior-

Cosi per l'apparente opera dello Strozzi, e contradicendo inntilmente il solo Jacopo Salviati (4), fu interamente cangiato il governo,

<sup>(1)</sup> Quello, che fu Gonfaloniere quando il Muscettola lesse la Bolla di Carlo V, come nel Capi-

<sup>(</sup>a) Varchi , pag. 478.

<sup>(3)</sup> Segue l'opinione (recata dal Varchi, pag. 478) di coloro, che dissero c ossere a Filippo ciò a paruto strano a. Ed è la più verisimile.

<sup>(4)</sup> Varchi, pag. 478 in fine.

e creato Duca di Firenze e Toscana Alessandro. Così si verifico quauto Francesco Nasi avea preveduto, e a Piero Strozzi predetto: non ehe quello, che pochi mesi avanti aveva il popolo, con una bassa ma energica frase , annunziato (1). Ció riuscito; qual maraviglia, se si elevarono a più alto volo i pensieri di Clemente; e se fu la Duchessina (2) destinata sin da quel momento a dare un lustro si grande alla famiglia, elle maggiore desiderar non avrebbe potuto la più sfrenata ambizionel E a questo pure, come appresso vedremo, ma con diverso animo, e riguardandola (quale in effetto fu ) come la tavola nel naufragio . concorse con tutte le suo forze Filippo. Per ordinare intauto il principio, e condurue l'esecuzione, fu ritenuto in Roma; mentre in Firenze, per non offendere troppo gli occhi de' cittadini, di cheto e di piano , per servirini d'una frase di quel tempo, facevasi il muta-

Tornato Alessandro , riguardo come sua grandissima ventura che l'Imperatore avesse richiamato il Muscettola, e perche intorno a lui si sarebbero facilmente riuniti i malcontenti: e perche il Ministro d'una Potenza che ci protegge, standoei troppo in casa, divien per lo meno un incomodo, anco quando non serve d'inciampo. Come tutti sanno, crasi trattennto il Duca per due anni alla Corte di Carlo V in Bruselles, dove dal Gattinara, e dal Granvela appreso avea talmente l'arte di simulare e dissimulare, che, quando strascinato non era dalle passioni, nessuno potca dirsi che di lui maggiormente la possedesse. Imparato egli avea tra le altre cose, elic in un nuovo governo son talvolta più pericolosi gli amici, che gli avversarj; perchè dei primi s ignora fin dove giunger possano le speranze; dei secondi son esagerati sempre i timori: sicche puossi più facilmente non dispiacere a questi, ehe render quelli contenti: massima , che per ogni conto gli fu confermata dall'esperienza.

Alle istruzioni ricevute a Bruselles or si erazione aggiunte quelle, cho nel lungo soggiorno in Roma non maneto d'apprendere sia dalla vira vocc, sia dagli avrenimenti, sia dall'asempio; sicché quando reme per impadronisi della sovranità, la prima cosa che ebbe in mira fu di sharnzarasi con qualche pretesto di Fra Niccolò, sentendosi l'ardire, la forza, e la velontà di condursi col solo proprio inter-

dimento. E per cominciare a disgustarlo, ac-ciò egli richiodesse di partire prima di venire all'espediente di un richismo, non lo consulto sopra quello, che aveva in animo di fare. Di più voleva, e intendeva, che da ciascuno si sapesse e s'intendesse che in quei primi momenti ei nou prendea consiglio da veruno. E siccome quattro crano le cose, che principalmente in sui principi si proponeva; di mostrar cioù indipendenza nell'autorità; di far amministrar al popolo stretta giustizia; di spiegare la più gran magnificenza e larghezza; e di aumentare il ben essere degli abitanti del dominio, fu lieto che Ser Maurizio gli presentasse la copia della Lettera della Giulia Aldobrandini, riceyuta dalla Luisa Strozzi, per mestrare ai Fiorentini, i quali in massa egli odiava. che sapeva da se governare, essere spiendido, e far rendergiustizia quanto il Duca d'Urbino.

and reloct guestina quanto il libera d'Urbino. Appena dissipine, servaticata à piazzo, ricersati, con, poste circemonie, quinde sabitacirculti, con, poste circemonie, quinde sabitadia la sua resultacersa della considerata della considerata della condia la sua resultadia la sua resultala considerata della considerata della condia la considerata della considerata della conla considerata della considerata della conla considerata della considerata della conla considerata della considerata della con
sona della considerata della considerata della con
sona di considerata della considerata della con
sona di con
son

Guardia di Firenze.

Le altre funicioni pai di sopprimerla, e di
creare un Sennio di Quarentotto Cittalnie, e
que con Sennio di Quarentotto Cittalnie, e
tina seguente, senza rammarice degli anni
senza piaren degli altri il copo e ergis morto, quuodi non deniavano nel curionidi, ne imaveglia l'ecquie, le molto mono de desivana
ne ceremonio dell'elezioni. Erano per chi
emvara nell'inimità delle core, di porbissiona
importanza; percibi le persono cicles, sia nel
controli dell'elezioni. Pero della di
controli della core, di considera core desiunte a
quelle Magnitzatiare non doverano, essere più
ele d'apportant

Ne a questo si arreste il Duca per mostrare l'autorità sua; che nel giorno stesso, senza farne inteso il Magistrato degli Otto, e con-

<sup>(1)</sup> V. Cap. 1, pag. 16 v. a col. s.

<sup>(2)</sup> Caterina de'Medici, come altrove si è detto.

gren clamore, sece dalla famiglia del Bargel- poi mantenne la parola, dovrà considerarsi in lo pigliare e condurre in carcere Giambatista appresso. da Castiglione, indicato come uno di coloro, che trovati si erano all'arsione di Careggi. Quando lo seppero preso, tutti lo tennero morto. Quindi per la quarta mattina, da che tornato era, fece da per tutto, non solo per la città, ma per i circonvicini luoghi a suono di tromba bandire, ch'egli cra per ascoltar benignamente quanti a lui rivolgere si volessero, dando ambblica udienza. In fine, per la sera del sabato avvenire invitar fece le principali famiglie ad nna festa, che dopo le danze, terminata sarebbe con un convito.

Le novelle di questo subitaneo cambiamento nell'ordine delle cose, destar dovevano un grande stupore, e provocar discorsi ed osservazioni e commenti , in una città particolarmente, in cui la facilità di parlare va di pari passo colla velocità di pronunziare. Sicchè ciascupo può credere che i discorsi, le osservazioni e i commenti non terminaron mai più.

I Palleschi si ristrinsero nelle spalle; e cominciarono a temere che il Duca volesse tutto effettivamente guardare ed eseguire da sè: ma i più scaltri considerarono che troppe erano le cose , alle quali poneva mano; e che quindi coll'impeto stesso con cui le cominciava, le avrebbe ben presto fatte finire. Non ostante, grandissima în l'aspettazione per le udienze, le quali di dare intendeva, come avea veduto costumarsi da Carlo V. a Bruselles, e come i Principi della sua stirpe ne ban-no conservata in Europa l'usanza. Andato per caso Francesco Antonio Nori ad inchinarlo in quella mattina, lo aveva fatto trattenere; non dispiacendogli di avere un si fatto testimonio di quello che sarebbe per fare e per dire. E siccome insieme alla vennta del Duca crano giunte di Roma lettere di Filippo Strozzi alla famiglia, in cui non solo raccomandavasi, ma ordinavasidiaver per Alessandro il rispetto e la devozione, che al suo grado si dovea: Piero, conoscendo il Duca più del p dre, e risoluto di render simulazione per dissimulazione, andatovi la sera innanzi, era stato da esso invitato a colazione. Poiche tardava, senza mostrar d'adontarsene, lo fece avvertire per l'Unghero, e lo pregè quindi di trattenersi, e di rimaner presente alle udienze; acciò nella gioventù Fiorentina, di cui Piero appariva come il capo, si diffondesse l'opinione che i divertimenti e i piaceri, ai quali pensava di darsi, non prevarrebbero in esso mai alle cure e ai doveri dello Stato. Come

Si riempiè di postulanti, all'ora dell'udienza, la sala; e senza parlare delle cose, che meno importavano, il primo che richiamasse l'attenzione , fu un Ser Damiano da Empoli, prete, che dal Borgo a San Lorenzo nel Mugello, dove godeva un Benefizio, inteso dell'udienza del Duca, veniva per implorare l'autorità sua, contro certo Commissario riscuotitore delle Decime, che minacciava di porgli a soqquadro il fondo del Benefizio. Espose egli con quel franco parlare, che sta nel mezno fra l'arroganza, e la viltà, senza mancare al rispetto al Duca dovuto, ne diminuire peraltro la dignità di chi sente la propria ragione, che i danni della guerra, tutte avendo disertate le campagne, negli anni scorsi, e la peste, e la carestia rovinato avendole nel corrente, trovavasi nella impossibilità di soddisfare alle imperiose dimande dell'intero arretrato, che il Commissario esigeva; e dimandava quindia S. E. che volesse fare intendere a colui che pazientasse alcun poco (1), tante e tali essendo le cause per meritare una dilazione. - E a quanto ammonta l'arretrato? diman-

dò il Duca.

- Ammontava a sessanta ducati: quindici ne ho pagati, sicebè ne restano quarantacinque. E questi di pagare mi obbligo dopo la

raccolta del grano e del vino. -Trovò ginsta la dimanda il Duca, e ordinò che si scrivesse al Commissario, che aspettas-

se fin dono le raccolte. Ser Damiano lo ringrazio con effusione di animo; e senza molte ceremonie parti.

Non era peraltro ancora fuori della sala che Francesco Antonio Nori, appressatosi ad Alessandro,

- Ohl non sa V. E. chi è colui? gli disse. - No: ma la sua dimanda è giusta ... - Ma non sa, ch'egli fu cappellano dei So-
- derini? - Veramente?
  - Ch'è stato sempre contrario a' Medici ? - Di più?
  - E che il Benefizio, che gode, gli fu dal Cardinal di Volterra (2) procurato, in quel breve intervallo, in cui guidava l'animo di Papa Adriano, contro le mire del Cardinal Giolio, che stava lontano allora, e in disgrazia?

(1) Ceccherelli, delle Azioni di Alessandro Du-

(s) Fratello di Pier Soderini.

- Quand'è così, replicò gravemente, la cosa cambia d'assai. — Giomo, fate richiamare quel prete. — E nell'istante fu richiamato, e rivenne.
- Non foste voi già cappellano dei Soderini ? richiesegli il Duca.
  - Eccellenza, si.
- E li serviste fedelmente? credo. Non lo sapeva: ma qui Messer Francesco Antonio Nori me lo ha comunicato: quindi, non sta più bene quanto vi aveva promesso.
- bene quanto vi aveva promesso.

   Giomo, chiamate il Maggiordomo. —
- E venuto quegli, e stando cogli orecchi intenti ad aspettar gli ordini dal Duca, — Anderete, gli disse, dal Commissario
- Anderete, gli disse, dal Commissario delle Decime, e de miei danari pagherete 45 ducati per la posta di questo cappellan de 3 derini; acciò si conosca che se sigutar non lo possono coloro, ai quali presto servigio, non debbe rimaner senza premio la fedeltà. Sicchis, Francesco Antonio, vi ringrazio del sug-
- gerimento. —

  S' egli rimanesse confuso e scornato non è da dirai. Il prete raddoppiò i ringraziamenti: ma Piero si accorse facimente a che tendevan le grasie del Duca, che col lieve dono di quarantacionge ducati, fatto ad un individuo innocuo d'una fazione contraria, el, ma già eponta, e dimenciaca, faces sagragren le voca favor suo d'una giustinia, d'una clemenza, e d'una gederatià senza pari.
- E giustizia ugualmente, accompagnata da un misto d'arguzia, mostrò nel pronunziare sulla seguente avventura.
- Eccellenza, pietà: gli gridava un pover nomo, coll'accento del dolore, e colle mani a lui rivolte.
- Eccellenza, giustizia: replicava un altro, che dietro venivagli, tenendo in mano stretta una borsa. Costui vorrebbe giuntarmi, ma fatto ha male i suoi conti. —
- Il Duca gli ficcò gli occhi in viso (per servirmi d'un verbo energico, ma disusato) e gli parve di scorgervi quel non so che d'imbarazzo, che con difficoltà si cela interamente al-
- lorchè non dicesi il vero.

  —E bene, udiamo, disse volgendosi all'altro; c si farà che il giuntatore abbia il malan-
- no che merita.

   Quest'uomo avea perduto una borsa con
- cinquanta ducati...
  - Cioè con sessanta...
  - Io dico cinquanta, e vi è lo stampato...

     Ed jo ti replico sessanta...
  - Adagio, adagio; e ad uno per volta :

- disse severamente il Duca. Parla prima tu , (rivolto al pover'uomo) e voi non l'interrompete, aggiunse (rivolto all'altro). Terminato che abbia , potrete rispondere a vostro bell'agio.
- Sappia dusque V. É., che tornando a casa da lavorare, dopo il mezogiorno, scendendo il ponte alla Carraja, trova i jer l'alto quella bora (e l'accemò in mano dell'avversario) con 5º ducati. Jeri lessi alle cantonet, che chiunque l'aveste trovata la riportasse al sagrestano di San Spirito, che avuto ta sagrestano di San Spirito, che avuto ta stamare, ho riportato la borare, ma couni dice che i ducati eran sessanta, e che i dicei gli bo presi da me. Ma nella bora non ne
- contai che cinquanta.

   E voi che rispondete?
- Che la mia borsa ne conteneva sessanta, e non cinquanta: e che, avendomela riportata con cinquanta soli ; egli si è bello e pa-
- Bene. Dov'è la borsa?
  - Eccola. (E il Duca la prese).
     Voi dunque seguitò a dire, volto a colui
- che l'aveva perduta, voi dunque sostenete, che nella vostra horsa crano sessanta ducati?
  —Si, Eccellenza.
  - E tu?
     Che nella borsa irovata non ve n'erano
- che cinquanta.

   Ma lo stampato dov'è?
- Alle cantonate, rispose il pover uomo.

   Alle cantonate, replicò il furbo; il quale, inteso che la horsa era stata trovata, con
  diligenza grandissima tutti aveva fatti staccare, o lacerare gli affissi: ma non sapeva che
  un solo n'era rimasto, e che stava nelle mani
- del Duca.

   Giomo (chiamò allora) prendete nella cantera del mio tavolino quel portafoglio di seta verde.

   Il quale preso, recatolo, ed aperto, ne trasse il Duca fuori l' Avviso, che fatto leggere, diceva:
- 3 È stata smarrita una borsa di corame ne-3 ro, con cerniera d'ottone, con cinquanta 3 ducati deptro cc. 3
- Si rallegrò tutto il pover'uomo: e vide perduti quell'altro i dieci scudi, che pensava di risparmiare; ma non credeva d' udir la sentenza, nel seguente tenore:
- Questa, non è dunque certamente la vostra borsa: nella vostra erano sessanta ducati, e qui vi si parla d'una di cinquanta; in quanto al corame nero, e alla cerniera, i con-

notati tornano: sicchè (dandola in mano dell'altro) lientela pure, chè tua, fiuchè non si trovi il padrone: e questo valentuomo riavata la sua, quando si trovi quella dei sessan-

ta (1) —
Tutti applaudirono al giudizio, che avea in
tal modo premiato l'ingenuità e la buona fe-

de, e punita la malizia e la giunteria.

Ma ben altro ingegno era necessario per

discuoprir la verità nel caso che segue.

Si presentarono due contadini, i quali poco tra lor dissomiglianti nelle maniere, nei vi-

co tra lor dissomiglianti nelle maniere, nei visi, e nel tuono, con cui narravano la cosa, difficilmento potean far sospettare dache parte fosse l'inganno.

- Eccellenza, diceva il primo, io prestai qui a Tonio cento scudi, che riscossi avevo dall'eredità d'un mio compare, chemori sen-

za figliuoli,

— Eccellenza, non è vero: Brogio qui se gli è mangiati e bevuit, e vuol dare al intendere alla famiglia che me gli la prestati, perchè gli gridorebbero la eroce addosso, o non lo lascerobbero mai più ben avere ne la moglie ne i figliuoli, se sapesaero che ha fimilio i centi secuti cugli anuici all'osteria.

- All'osteria ci vai tu, e non io ; tocco di

furfante . . . .

- Si possono prendere i testimonj, che anco domenica passata, tu ci stesti sino all'un'ora di notte; dove spendesti l'ultimo: e quando smaltivi il vino dormendo, sognasti cheme gli a vevi imprestati.
- Tu sai leggere, ed io non so: e per questo inventi queste belle filastrocche
   Come tu, senza saper leggere, invonti

quella dei cento scudi imprestati.

Nen e'è hisogno d'inventare, quando so

che te gli ho dati, e conti su quella pietra , li, dopo la via maestra. —

Il Duca, ch'era stato finora incerto sulla piega elie andava a prender la cosa; qui gl'interruppe , e disse: — Veniamo al fatto. Tu dunque...

- lo, Eecellenza, riscossi una domenica i cento scudi ; e glicli aveva promessi , e glieli diedi, e glieli contai sopra una pietra...
- E tu, che cosa dici? - Che non è vero, e che non ho avuto nulla.
  - Ma tu non hai carte , che lo provino ?
  - Eccellenza, se non sa scrivere!
     Ma non hai detto che sa leggere?
  - (1) Ccccherelti.

- Leggere sì, ma seriver no; e poi, eramo tanto amici, ehe me ne sarei fidato come
  d'un fratello.

   E non ei eran testimoni quando glieli
- desti?
   Eccellenza, no.
- Ma non hai detto, che glieli contasti sopra una pietra?
  - Eccellenza, si. - Ma questa è una frottola-
- Zitto in. Glieli contasti, dici, sopra una pietra; e aggiungi che non vi cra nessuno.
- Nessuno. - Ma la pietra non ci era?
- Come la pietra? . . .

  Quella pietra, sulla quale contasti i da-
- Quella pietra, sulla quale contast nari, ci era pure... - Ehl... la c'era ...
- Essa dunque potrebbe direene qualche cosa.
   Ma se la non parla?...
- Vogliam noi provare se la parlasse?

  Uhl...
- Nou ci è ne uh, ne el l che tenga. Vai subito a prendere la pietra: caricala sul harroccio; e portala qui, che voglio interrogarla...
  - V. E. mi vuole uccellare.

    O ehe non te n'accorgi, che ti uccella
- da un pezzo? gli disse già trionfando l'avversario.

  — Ti dico, e ti ordino che immediatamente tu vadaa prender la pietra, e che la porti qui. Povero te, se non ubhidisci. E tu aspetta, dis-

se all'altro; che se la pietra parlerà, sarà fatta rigorosa giústicia. (Se ha da aspettar che la pietra parli, di-

ceva Tonio in cuor suo, Brogio sta fresco. -E si allontano un poco per riverenza. ) Seguitò il Duca intanto a disbrigar le udienze: e tra le altre cose, ad un usurajo fece rendere il mal tolto; a un procuratore, che avea rovinata una vedova, ordinò dotarla o spesarla; e in fine a un mercante di cavalli, che uno di razza Turca ne avea venduto ad un suo cortigiano, e cho or non veleva pagarglielo, diede permissione che quando il dopo pranzo il palafreniere conducevalo a mano a palazzo, per servire alla cavalcata, e vi mentasse sopra, lo riportasse alla stalla e ve lo tenesse fiuche non gli fosse pagato. -E cosi dicendo, e passeggiando, e facendo mostra di pensare a tutt' altro, improvvisamente si rivolse al contadino dei cento scudi. è gli disse:

- Tarda molto Brogio a venir colla piera.

riflettere: - Eccellenza, e' non ci può essere ancora arrivato . . . .

- Tu dunque, gli replicò con voce tremenda, sai dov'è quella pietra ? Nè lo sapresti, sciagurato, se non te li avesse su quella contatil Or vedi, se l'ho fatta, e per la tua stessa bocca, parlare l Va' dunque a prender immediatamente i cento scudi; e ringrazia il Cielo se per pena ti condanno a cento soli giorni di prigione. Un'altra volta, senza far parlare le pietre, ti mando per cento mesi in galera (1).

Desto grandissimo stupore questa conclusione: e per vero dire , in qualunque modo riguardar si voglia, indicava nel Duca una soltigliezza d'ingegno, che a tanta forse non giunse il medesimo suo successore. Nacque in conseguenza straordinaria espettazione di quel che sarehhe per fare in avvenire; lo che se non corrispose alle speranze ehe se n'erano formate, debbesi sempre più compiangere l'abuso ch'ei fece delle doti largitegli dalla

Ma se grandissimo fu lo stupore per le prove di sottigliezza d'ingegno, non minore lo fu per l'arcano modo, con cui gli piacque di procedere verso Giambatista da Castiglione. Si udl, nel fine dell'udienza, mormorar verso l'Unghero bassamente il suo nome; e ciascuno pensava che mandasse sommariamente la condanna, e l'avviso di dargli la raccomandazione dell'anima. Quando, tutto al contrario, s'intese rinetere all'Ungbero stesso ( che alla prima non l'aveva creduto, e lo dimandava una seconda volta ) l'ordine di farlo scarcerare, e di invitarlo da sua parte, per la seguente sera di sabato, alla festa, e al convito. Spalaneo gli occhi Francesco Antonio, e non comprese da prima; ma ben Piero s'accorse dove a parare andava l'ordine del Duca : il quale mestrar voleva con esso, che giustisia, o ingiustizia, colpevoli, o innocenti, tutti dalla sua volontà dovean dipendere, e che guidar volova le cose di Stato, a dritto, o a torto, interamente a suo senno. Finse peraltro di non veder tanto addentro: e continuò a dissimulare, come avea cominciato.

Quando Piero da lui si licenzio, come se ne ur la conoscesse, parola non gli articolò sulla madre; ma col più buon umore del mondo, gli fece dei complimenti sulla bellezza della sorella, di eui sentiva tanto parlare, ma che da cinque anni non avea più veduta, e lo pre-

Preso Tonio alla sprovvista, rispose sema gò di salutarla da sua parte. Non fece Piero grande attenzione a questa ambasciata; noto per altro il silenzio che tenuto avea sulla madre; e parti. Venne la sera del sahato: e siccome il Duca volca vincere la magnificenza. che spiegato avea Pilippo Strozzi nella festa, che aveva data per lui, nel giorno che venne dopo il possesso preso nel passato luglio; mandato aveva, sino dai giorni innanzi, a chiamare Agostino D.ni dal suo Maggiordomo, ed aveva fatto concertar seco l'ordine e l'anparato, in maniera che coloro, i quali erano stati presenti alla festa di Filippo, anco senza essere spinti dall'adulazione, dir potessero . che questa era certamente cosa senza paragone più reale, più dignitosa e più grande.

E in vero, quantunque non fosse il palagio Mediceo condolto all' ampiezza presente, la spaziosità degli appartamenti favorivalo in modo, che cominciando dall'orchestra, dove era convenuto raddoppiar gl istrumenti, tutto era disposto cen una magnificenza, e una sontươsità, che mirabilmente contrastava colla strettezza e colla parsimonia, alle quali usati erano i Fiorentini

La fama dollo udienze date si era già sparsa per le botteghe, dove in mancanza di teatro si radinavano gli sfaecendati ; da questi propagossi per tutte le famiglie: e quindi per curiosità di vederlo da presso, immenso fu il numero, che a quella concorse, senza parlare degli ambiziosi, e di quelli, che desideravano ricompense ed impieghi. E il primo di tutti ( come avvenuto era in casa di Filippo Strozzi ) comparso essendo il Volpaja , che con grande aria di protezione conduceva a mano il Tribolo, fu salutato da Giomo , che stava in anticamera, e dettogli che S. E. aveva una lieta novella da comunicargli: ch'egli intanto glie l'anticipava; e questa era che Sua Santità, per giovarsi della sua opera, chiamavalo a Roma. Poneva Benvenuto la mano alla borsa, e per la lieta novelle davagli tre fiorini d'oro. Gli ricevea Giomo sorridendo , e con generosa non curanza, gli passava sotto gli occhi del donatore agli staffieri, avvertendoli con ironia di fare il loro dovere , ringraziandolo del gran presente, che loro faceva : dal quale atto conobbe il Volpaja di qual peso avrebbero dovuto essere i doni, che si aspettavano da eamerieri di quella fatta.

E una egualmente delle prime a comparire fa la Giulia Secenetti; e questa volta sensa il

(1) Ceocherelli. Molti scrittori, tra i quali La- Fontaine, hanno copiato questo fatto.

Lanfredini, che rimasto era ia Roma, dove cogii altri era concenso all'elevazione del Ducaç; ma le donno di quella tempez aon si segumentano a trovare chi le accompagni. Vero è che, venut assendo col leggiadrissimo Federigo Antinori, della sus bellezza si vano; soffire gli fece in quella sera la mortificazione di vedersi posposto a chi certo era assai men bello di iui.

E col marito venne pur la Ginevra Salviati, la quale, poichè lontano era Filippo Steozzi, pensò coll'innamorar il Duca, di gettar le basi della futura potenza:e vi riusel. Frenando come più potea la procacia degli sguardi. quanto in quella sera faceva, e diceva , era pieno di dolcezza e di soavità. Parte dei capelli raccolti avea sulla fronte: parte intrecciati eran di perle sul capo ; il resto cadevano inanellati presso gli orecchi e sulle spalle. Vezzosa negli atti, toccava appena terra dansando. Con quegli occhietti ardenti, pieni d'un ineffabile non so ebe; con una vaga foggia d' abbigliamento, che sapeva inventare ella sola; e con un mover di braccia pieno di grazia e di voluttà, prese facilmente il euore d'Alessandro.

E piena di grazie fu pur la Sacchetti ; ma siccome avea meno vivacità dell'altra, non è maraviglia, se piacendo anch'essa, fu corteggiata ed accarezzata dal Duca, ma nel paragone in quella sera posposta.

No queste erano le sole; che quante di son puri costuni si rovvano; e quante impasientemente solfrivano l' austerità del mario; e quante erano siste insultaneste unate dai lorro amanii, sino a quel giorno; cambiati modi; e officiali liberiatima d'Alessandro; percibi le officiosi liberiatima d'Alessandro; percibi le prime avevano l'orgoglio di far precedero inome d'un Duca al catalogo delle for mamerose conquiste: spervanno le asconde di far tecre i l'amenti domestici, per l'imponente del la contrata del contrata del la c

Fu il Duca cortese con tutte, ma rispettoso con nessuna. La Clarice Strozzi, malgrado quanto averale scritto il marito, ricuso fermamente d'andarvi: e se ne astenne ugualmente la Caterina Ginori. Francesco vi comparre si; ma per poco; e il Duca, che si ricor-

re la serata nella conversazione della Ginori. Là erano le Strozzi e il Guidetti con pochi altri: che il Segni, il Vettori ed il Berni erano intervenuti alla festa. Interrogato dalla Caterina sulle particolarità di essa, narrò come apparso gli era che il Duca prendesse piacere all'umor festoso del Berni; che osservato aveva il Tribolo, il quale timido e vergognoso, pares temere ad ogn' istante, che venisse a luce la storia de' modelli degl' impiecati (3); che il Signor Cosimino eravi al solito col suo pedante e monna Maria, facendo gli occhietti alla figlia del Cerrettieri (4): il quale parea che raddoppiato avesse, dopo il ritorno da Roma, di arroganza, d'orgoglio e d'ardimento; elie Baccio Valori pareva scontento; che il Vettori, al suo solito, si mostrava come si teneva tutto contento e beato: e che Giomn e l'Unghero apparivano alla porta con certe faccie, da far veramente tremare. E tremar faceva di più, per chiunque dal presente arguir volesse dell'avvenire, la presenza di Giambatista da Castigliono, il quale stato essendo fino a tre giorni avanti colla morte alla gola, compariva come risorto dal sepolero. Colà venuto egli era per non darsi l'aria di spregiar l'invito del Duca (5); il quale ora, col non curarlo, intender facea, che non l'avea giá fatto liberare, perchè lo credesse innocente, ma perchè così gli era in testa saltato: e cho là si trovava non come testimone della giustizia, ma come prova della sua pos-

Intanto egli, sfuggito da eiascuno come un lebbroso, senteodo la difficeltà del suo stato, ed altrode partir non potendo, per timore di tornar colà, d'onde era stato tratto, fermatosi solo in uno dei canti della sala, stava drito e in silenzio a riguardar le danze, con tale

<sup>(1)</sup> V. Cap. I, pag. 13. (2) V. Cap. VIII. pag. 175. (3) V. Cap. VII, pag. 67.

<sup>(4)</sup> V. Cap. IV, pag. 45. (5) Vedi sopra, pag. 103.

immobilità di volto e di membra, che ( alto essendo della persona, come tutti della sua famiglia) pareva una statua sul piedistallo. Por lo contrario molto avea dato da ridere l'apparizione d'un Conte Romagnolo, che sposato avendo un' avvencute giovine, o speso nelle pozze e nel trattamento de primi due mesi le rendite del corrente, e shocconcellate un po'quelle dell'anno avvenire, sotto pretesto di condurre la moglie a divertirsi, non cra fuordi proposito che ve l'avesse condotta per tentar la sua sorte. Un palazzo colle cime smerlate, colle muraglie sconquassate, colle finestre cadenti, e coi canti appuntellati, era l'ordiparia sua residenza. Due piccioli antichi fortilizi, convertiti in due forni, erano l'entrata giornaliera del feudo: e un centinajo di viti sul pendio d'una collina, altrettante quercie nell'alto, con diciassette piante di fichi nelpiano, formavano il resto dell'appanuaggio della Conten.

Aveva celi indossato l'abito più magnifico, che trovato avesse nella guardaroba. Era una giornea di velluto nero, tutta spelata e degradante in rosso, con una cappa di color violaceo cangiante foderata di verdo. E nere avea le pianelle, dove qua e là vedevasi da chi ben vi mirava qualche barlume bianco dei punti, che v'erano stati dati per porle in ordine : nera la berretta , celeste la penna tutta scarduffata che l'adornava; insaldato nn collare di trina, guernito di rammendi a disegno; con uno stocco al fianco, richiuso in nna guaina di corame, colla ghiera di ferro, e

l'elsa c il pomo d'ottone. Della sua figura non parlo. Ciascuno può a suo senno rappresentarsi la fisonomia d'un gentiluomo non giovane e povero, ehe ha saputo trovare il modo di sposare una giovane piò di lui povera, ma bella. E bella era veramente di forme, ma scnza manicre ne grazia; e quantunquo l'Anstrione Romagnolo entrantissimo fosso, come lo sono tutti i suoi pari, nonostante, pochi conoscendo, o troppo essendo maggiori gl'interessi che pungevano le ambisioni in quella sera, poclissimi a loro s' accostarono ; e fu l' avvenente Contessa condannata a contentarsi del braccio del marito. Passeggiando dunquo per le camere o per la sala in compagnia di quella figura, da fare scomparire i Baronci, dove sperato avea di mover l'ammirazione, suscitava le risa; delle

quali fu testimoue Francesco, quando parti dalla festa.

Or che mal detto avrebbe, se trattenuto si fosse al convito? Bisogna ben credere che fin d'allora costumassero le tasche federate di corame, poiché le pernici (1), i fagiani e le starne sparivano dal suo tondino come le palle di sotto ai bussolotti, fra le mani del saltimbaneo: siechè non è da dirsi, se tutti gli occhi colà si rivolgessero, e se da ogni parte se ne raddoppiassero le risa. E cosi spessissimo avvien e che nello altrui risa si risolvono le mal concepite idec di chi non misura le speranze; come per i capricci della Fortuna vedesi elevato talora sul più alto della ruota chi non aveva pur l'animo di sperare un luogo nel fondo. Il grado, a cui saliva Alessaudro, n'era l'esempio o la prova. Il quale, innanzi che la festa terminasse, accostatosi a Piero Strozzi, e tacendo della madro, dimando, senza mostra r però rincrescimento soverchio, perchè venuta non era la sorella? ma gl'ingiunse di caramente salutaria, con un tuono, como se la penesse in un mazzo colle altre. Quiadi , figurando di pensare a cose più importanti, senza quasi attendere la risposta, si dileguò.

Si senti pungere amaramente Piero nel più profondo del cuore : non ne fece riscutimento; ma pon lo dimentico. In quanto ai Pallesobi principali, fu il Duca piuttosto sprezzante, mostrar volendo a tutto il mondo che non avea più bisogno di loro. In guanto ai minori. fu più cortese: e non n'è da stapirne. Il carro era fatto (2), e non poteva disfarsi; quindi ragion voleva che il Duca cercasse d'accarezzaro chi doveva tirarlo, essai poco importando degli artefici, che lo avean fabbricato. Ma non lasciò per altro di far pubblicare dai suoi cortigiani, che si proponeva di visitare lo Chiane; e ciò perchè sempre più intendessero come a cuore gli stasse il ben essere generale: di modochè, secondo la natura degli uomini, che quando si tratta dei propri interessi e delle speranze di megliorarli, son più disposti a credere il bene, che il male; molti stoltamente si confidarono che fosse quello il principio d'un buon reggimento. Vedremo come l'espettazione fallisse. Frattanto egli, prefiggendosi di non lasciar nessuno do piaceri, a'quali adito gli dava il grado, la forza e l'età, colla conquista della Salviati già fatta, e con quella della Sacchetti incominciata, pre-

<sup>(</sup>a) Secondo il dello di Anton Francesco degli Al- Cap. VI, pag. 57. Rosini - Strozzi

<sup>(1)</sup> Si fanno in quella stagione venir di Corsica. bizzi, che chi ha fatto il carro lo può disfarc. V.

se nella mattina seguente il cammioo d' A- ri, elevate a si alto grado di secondità dall'inгезго.

## CAPITOLO XII.

#### Apparizione inaspettata

E l'aspettar del male è mal peggiore Forse, che non parrebbe il mai presente. Tasso.

Il modo spedito di render giostizia, scoza rinviare ai tribunali; l'autorità liberamente assuntasi di togliere i pabblici pesi; e soprattutto la manifesta intenzione di far comprendereche ogniqualunque ordine, regolamento, e prescrizione dovca partirsi da lui, dimostro chiaramente che il Duca era giunto da Roma colle risoluzioni già prese. E siccome ciò neo poteva essersi fatto senza il consenso, o almeno senza la tacita aonuenza dell' Imperatore ( il quale era stato sollecito a richiamare il suo Mioistro, allorebè questo nuovo caogiameoto era per aecadere ), eiò indicava che qualche cosa d'importante macchioavasi, per cui l'Imperatore credea di dovere con tauta larghezza favorir le mire del Papa. Gli avvenimenti, che ne susseguirono, fecero manifesto che Carlo si era dato a credere, che i benelizi presenti faccian dimenticar le ingiurio passate; lo che fra i potenti non è avveoulo

Filippo intanto rimasto era in Roma, e non senza perchè. Due grandi progetti riempievano in quel tempo la mente e l'animo di Clemente; i quali, se avesse potuto condurre a termine, dicea di poter morire contecto, poiche avrebbe dato alla sua famiglia un si stabile fondamento, che inalzata l'avrebbe al pari delle più notiebe di Europa. Adorno intanto degli abiti, quali convenivano al nuovo grado, dopo aver il Duca Alessandro visitato i Castelli e Terre, che s'incontrano per via, era presto giunto in Arezzo. Si era fatto accompagnare da Francesco Campana da Colle, che avendo già le mani nei pubbliei affari, capacissimo era per udire quei poco importanti richiami, e per disbrigare quelle minute incombenze, che tanta ooja arrecano a chi ba il supremo potere; e che a termine condotte con discretezza e giustizia, lasciano grata memoria del passato, e ottima fidueia per l' avve-

Quelle fertili piaoure inondate dalle Chia-

gegno, dall'arte e dalla perseveranza; ( e delle quali tanto più dir si potrebbe, se anco la verità qualche volta parer oon potesse adulazione ) erano fino da tempo immemorabile ricoperte d'acque fangose, abitate qua e là da spettri, più che da nomini; che ioterrogati come conducessero la vita, erano pronti a risponder sempre: « Qui non si vive, ma si muore ».

Clemente VII, fin da quando amministra va il governo di Firenze, dopo la morte di Giuliano e di Lorenzo, si era fatto, come privato, cedere i dritti di proprietà da varj Comuni, per restituire alla coltura il terreno ricoperto dalle acque, e preposto vi avea per direttore un Ricasoli. Le vicende della caceiata e dell' assedio avevano interrotti i lavori; e adesso che la sua famiglia prendea fermo piede in Toscana , nulla parea che gli stasse più a cuore, nù altro avea più raccomandato, fra gli oggetti d'amministrazione, ad Alessandro, quanto il buonificamento di quella provincia. Ma il Duca , in vece , allettato dai vari divertimenti, che a gara ioventarono gli Aretini per farselo benevolo; trattenuto forse anche dai piaceri, ne quali comiaciava sena'oota ne pudore ad irrompere; dopo non breve permanenza, oulla o poco rivolto a quello ebe più importava, quando tornò dalla visita di quell'infelice paese, in vece della Carta , che offerto si era di levarne il Ricasoli, ne riportò il Ritratto dell'Aretino; così , apertameote offeodendo in faceia degli uomini savj e dotti, de'quali abbondava allora Firenze, non saprei dire se più il gusto, o i costumi, l'ocoratezza, o la dignità. E in vero fu quell' uomo oel Secolo XVI un tal fenomeno tanto letterario che politico, da lasciare in dubbio qual fosse o in lui maggiore l'arroganza, o la bassezza io altrui.

Di quello intanto, che fatto e detto aveva il Duca, ionanzi la sua partenza, molto dag li Strozzi si teoce proposito in famiglia; e Piero, come il più ingegnoso di tatti, dicera che da quest' nomo mostravasi una perspicacia ed una sottigliezza d'iatelletto, di cui non lo avrebbe creduto capace; e che, siccome doveva naturalmente aver per oggetto principale l'abbassamento loro, conveoiva, per quaoto era possibile, tenere aperti gli occhi, onde togliergli ogni via, per accattare un pretesto; che qualunque fosse stato per essere, o grande o piccolo, o vicino o remoto, sarebbe certamente bastatoal Duca per nuocere. Aggiunne, che or fanno l'ammirazione degli straoie- geva che nelle carezze che a lui fatte avea, e

nei segni più di fratellanza che di amicizia datigli sovento, non credea d'ingannarsi, se scorgeva il sorrise di Caino, poiche non gliene mancava la faccia. E non ingannavasi Piero; poichè il Duca già covava nell'animo, facendoli tutti mal capitare, di arricchir Giomo il suo cameriere col dono amplissimo del loro intiero retaggio (1). E a questi discorsi, trovandosi presenta talvolta Francesco Nasi, occorse una sera elio Piero, essendo da solo a solo eon lui, ed interamente aprendogli l'animo suo contro ad Alessandro, gli aggiunse pieno d'ira, e come par farlo venire a parte della propria indignazione, che anche nella sera precedente alla suapartenza, dopo essersi diportato con le principali donne con qualla indecente lihertà, nho a tutti era apparsa, non aveva avuto ribrezzo d'incaricarlo de suoi saluti per la Luisa con un tuono, che muritato avrehhe una pugnalata, se altri lo avessa udito con lui.

— Nustice padre, c'incalena con ordini, a hor hispettra dobbiamo, a vava aggiunto: ma se egli osa di rivolgere i suoi sguarali men che religiosamente su mia sorella, nosto o, Francecco mio, non so da qual demone prenderò l'injariano per riportarne condegna vendettal ... Ma nan of funcisiamo inanui tempo. ... nani polebi i riggatric come uno della periori della dispetta della dispetta della dispetta periori della dispetta di periori di periori di periori periori di periori di periori di periori di periori di Pirenza a appreto io son solo, e che ti svedo per la tanta affettoso, che mi dimostri, —

Prestava lo orcechie Francesco, impallidendo, e tremando che si trattasse della Lui-

sa, Piero proseguiva;

— Tu pur troppo hai veduto come si è iniquamente sirato il senso alla lettera della Capitolazione : e che quando mi dicesti, quasi profatando, che Alessandro poteva esser latto Duca di Firense, non volli crederti. E uave ben ragione; perchò a meno d'un casstraordioario, non era possibile chu l'Imperratore permetter volesse una violenza si fanti

 In quanto a me la violenza la trovai nel primo passo: il secondo parmi ehe sia stato una conseguenza naturalo del primo.

 Non lo eredo , Francesco ; e vedi che nè pur l'Imperatore lo ha creduto; poichès non ha permesso che il suo Amhasciatore fosse presente al nuovo atto, che inalza come sovrano Alessandro. Ma eiò poco rileva. Qual che importa si ó, che secondo tuttu lu umane providenze, egli non potrà goder lungamente di questo sno grado, n ciò per la ragione istessa, che ora s'è prestata per farvelo salire.

- Non intendo.

— Or intenderai, Puoi bene immaginartiche stolti sono coloro, i quali credono che il Papa siasi di huono animo riconciliato collimperatore: convion trovare un cervello sventato como il Cardiala Colona, (2) per cedere che dimenticar si possono ingiurin si fatte: nà io pessa che Carlo Viesso lo creda, un parmi che dissimuli per non far peggio.

Or conoscendo il Papa, n sapendo quanto in lui son possenti gli sdegni, n considerando che covano già da cinque annii (3), non ti farà maraviglia quando ti dirò che ha già rannodato l'alicanza segretamento col Re di Francia.

- Dite da senno?

— E che di ciò sospeltando l'Imperatore, non ha voluto coll'opporsi all'clovazione di Alessandro, dargli un pretesto apparente di inimicarsi con lui. Ma non basta.

- E che altro v'è ?

- L'alleanza novella debbe aver un vincolo...e un pegno; pegno d'affetto, e vincolo di famiglia....

- Di famiglia? . . . col Re di Francia? - Ti reca stupore? e ben dehhe farlo. Si, stupirà l'Italia e l'Europa quando saprà chn la nostra cugina à destinata sposa pol secondo figlio del più gran Re della Cristianital Tu sei savio, e ingegnoso: quiudi rimetto alle tue riflessioni di prevederne le conseguenze. Un accidente qualunque, che avvenga al primogenito, eccola divenuta la prima regina del mondo. Ecco perché nostro padre non si è opposto alla elevazione di costui; che, in qualunque modo andar voglia, tutto ci fa sperare che sia passeggiera. E tutto questo confidar ti ho voluto per mostrarti quanto ti amo; e come in qualunque occorrenza di nessun altro mi fiderei guanto di to. - E questa confidenza, ch'era grandissima, ma che potea doppiamente interpetrarsi, fu da Francesco presa per anmento di stima.

La notizia poi che il Duca, (di eni già handivasi la soverchia libertà che usava colle don-

<sup>(1)</sup> Preziosissima notizia del Priorista MS., pag. 53a. ) E perché Giomo era infanta nudo, il Duca s gli avea promesso il palazzo, a tutti i beni di Fisilippo Strozzi >.

<sup>(</sup>s) Pompeo; che fa causa principala di tutte le rentore di Clemente VII. (3) Il sacco di Roma avvenne nel 1587.

ne) area irollo i pessieri alla Laira, manennon reval iribentario, ma, considerando i matai della vegrada inensa della fongilia, ci i iripetto della moltimino dei dimesizana, cra lontano da qualanago sospetto di violentari poichi in quanto alla acciunione, andare si ne potera sicure. Il grado di Alessadoro no potera morre una donorella di si alto coure come la Luisa; e le doti dell'anima senra parlare delle forme del corpo, proppo in cuo erano differenti da quello, che possoni sistirare l'amora.

A tracel on quest peasier e liefo e sodifatto e beato concerverani modi dial Luisa, che senza farea eccorger gli altri, direnisano oppi girone e più affettosi e più dole e più cari. La salute del padre, se vinbilmente non migliorara, none ca direntu peggiore; oade quieto per quella, so pur la sotizia degli alti desini di Caterna de Medidi gli poteano far temere nuori ostacoli pel suo matrimonito: siccome, per altre osur vi e, cometrimonito siccome, per altre osur vi e, tonacome continuando sempre a nutrire per la Luisa nun affetto, che sonigliara alla riverenza, non dispersas per tanto di giungere a divenirea il fortunato posessere.

E poiche nel tempo in cui tranquillo è il enore, anche in mezzo ai pericoli, più facilmente si apre all'espansione dell'amicina; cosi non rechera stupore quanto verso quel tempo gli avvenne.

Era nel mese di Giugno, e suonata l'avemmaria della sera , allorche aspettando la campana pei defunti , se ne veniva Prancesco , passato il ponte a Rabaconte, verso quella larga via, che su poi decorata con tanto adorna semplicità dall' Arctino Architetto. Riguardava la Luna , che prossima era versolil tramonto nella foce dell'Arno; e camminando lentamento, iva pensando, com'era sempre sno costume, all' istante di rivederla, che per lui s'appressava, quando si accorse d'essero appostatamente seguitato da un contadino. Si volse; e quello si arresto, come guardando anch' esso il cielo, verso la spalletta dell'Arno. Prosegui per sei passi, e il contadino prosegul como lui. Si rivolse di nuovo; e quegli di nuovo s' appresso verso l' Arno ; si pose Francesco a sedere sulla spalletta; e nella spalletta, presso la quale trovavasi, a seder si messe il villano. Non intendendo quello che ciò significasse, e credendolo un emissario travestito di Ser Maurizio; si alzò dopo pochi istanti, risolnto di chiedergli, se lo seguitava, quel che potea

volero da lui. Infatti, come so divenato fosse la sua ombra, non appena si fu alzato ed incamminatosi, che si alzava e s'incamminava anche l' altro.

Perduta dunque la pazienza, e rivoltosi improvvisamente, gli andò con tro veloci passi all'incontro, dinandandogli chi era, o che cosa potea pretendere da' fatti snoi.

— Null'altro che udirvi parlare rispose il contadino', per esser certo che fosto veramente chi siete. — E guardando intorno con gran sospetto, e vedendo che non eran visti da aleuno.

- Francesco, gli disse, non ricoaosci Luigi Alamanui ? -

Si senti quegli agghiacciare, sapendo come personalmente odiato era; e in quali pene incorrevasi nel ricettarlo; quantunque, come fan tutti gli nomini d'alto cuore, dopo aver misurato il pericolo, si seutiva dall'amicizia disposto ad incontrarlo.

E chi qua ti porta, in questi tristi tempi?
 gli dimandò.

Null'altro che il desiderio di rivedor la Caterina: sicchè fammi strada da lei. Desidero che sia prevenuta, onde ai familisri maraviglia non faccia la mia apparizione in questi abiti. Ya tu'innanzi, cho io ti seguito.

E così fece Francesco, non senza qualche dispiacero, che anaroggiava il conteuto del rivedere un si fatto amico, pensando alle conseguenze. Presto però giunsero in via dó Ginori, o perché a Francesco accrescova la freta il timore, e perché l'attro, benché più provetto, era sipino dal gran desiderio.

Per sorte in quella sera non ora per assece ceptatos alcuno, niccho nessuno (o oespuer Francesco, che annunistatolo appena, si rivi per tonara priu tardi fi ne testimose di quella atraordianzia commotione che si sente ni rivedere all'improvviso, e seza sperarlo, una persona cho ci è cara. I siagulti, Taffanno e le lacrime parlamo per lungo tratto insece di parde i e prima assai cho comicio, mille e mille coso ha giu dette il silencino, mille mille coso ha giu dette il silencino.

Quando la gioja e l'incessante agitazione de sensi ebbe date lungo a quel principio di calma, che senza far cessare il tromore, lascia pur lungo alla voce di farsi intendere, la signa di conda di la far.

la prima dimanda di lei fu: — Come osaste? E fu la risposta: — Por rivedervi.

E qui più affetmosamente si stringevano le mani, e un silenzio non breve no succedeva, godeado del piacere ineffabile di premere la stessa terra e di respirar la stessa aria colla persona che si ama. Quindi con un'imprudenza, perdonahila forse, ma che commessa non avrebbe se ne avesse potula prevedere le conseguenze, fec'ella dire che in quella sera , meno che per Francesco, non erà in casa per altri: e questo facea perchè non osava mostrarsi agli amici nello stato di agitazione in eui trovavasi; e perchè non voleva che Luigi apparisse in quei panni; e perché nasconderlo non volava, facendo sospettare di se. Si sarebbero par la sera di poi trovatialtri abiti, e a vrebbero potuto godare tutti della compagnia di un tant'uomo. È in vero è notissimo, che dopo l'Ariosto, egli godeva in quel tempo della più gran fama poetica in Italia.

Torno Fraocasco sul tardi: si trattenne uanto la decanza comportava; e intesa da Luigi ch'aveva intenzione di fermarsi per tre giorni; e di proseguire quindi ( ritornando a Figline') per Siena, dove lo chiamavano le sue incombenze. Sperava agli che, come travestito era potuto entrare in città, senz' esser conosciuto, avrebbe potuto nel modo medesimo uscirne. E tanto più se ne confidava, in quantochè inteso aveva l'assenza del Duca. Altro non dissa, nè altro gli fu richiesto: ma celi a partito ingannavasi, come tra poco ve-

dremo.

Da molto tampo Luigi goduto non avea di un piacer si soave e si puro, come in quella sera; polchè amante ei più non l'era, ma ben caldissimo amico.

E il piacere si accrebbe nella mattina di poi, quando vide la Giulietta, a cui prodigò tante carazze, che maravigliata ne restò quella fanciullioa medesima, benebe dietro al piacere segoisse il rammarico ( e quand' è che nelle umane cose nol segue? ) pansando, che sanza i casi della sua gioventù, poteva esserle

padret Francesco invitato venne a convito con loro; baati nel ricordarsi, dopo le sventure dall'assedio, quello che non era sfuggito alla lor peoetrazione, ma ch' era stato disprezzato e contradetto dalla violenza, dall' ignoranza, e dall'ira. Parlarono di qual ch'era da temersi, e da sperarsi dalle nuovo condizioni delle cosa; furono concordi in alcune, discordi in altre sulle coosaguenze, che tirar se no potevano: perchè, quantunque Luigi avessa un ingegoo ancho nella politica molto al di sopra de volgari, cra però sempre fuoruscito; e, come tale, dovea sui casi della patria veder meno giustamente degli altri.

Ma nè egli, nè forse gli altri ponean mente quanto era necessario, al gran pericolo che gli sovrastava. Sul conto della sua persona . moderato non era né pura il moderatissimo Fra Niccolo; nà occorro di dirne adesso il parchè, ma ne sia la prova che pochi giorni innanzi erano stati dati sei tratti di corda ad un librajo per aver venduto le sue opere (1). Ciò sapeva la Caterina; ma è proprio degli uomini di temere più il pericolo quand'e lontano, che di considerarne la gravità quando è presenie.

Allorchè venne la sera, e cha cominciarono ad arrivara gli amici, essi non credevano ai loro occhi. Fu riveduto con moltissima effusione di cuore dal Guidetti e dal Barni; con minore da Pier Vettori e dal Segni, più timorosi dei primi ; ma da tutti con quel rispetto c quella stima, che si dovevano al suo ingegno nellè lettere, e alla sua previdenza nella politica. Tutti peraltro tremavano per la Caterina, che dava ricetto a un confinato, e che animosamente andava incontro ad un rischio. di cui non mostrava di accorgersi.

La Giulietta in quella sera ottenuto aveva, in grazia dell' Alamanni, d'andarsi a coricare più tardi ; a si attendevano la Strozzi, che desiderava Luigi con molta ansietà di rivedare. Avea richiesto come la Luisa cresciuta era in grazia, e in bellezza: e il silenzio di Francesco a questa dimanda ( mentre tutti gli altri s' erano uniti a dire ch' era un portauto ) fu notato dalla Caterina; a cui nulla sfuggiva in quallo, che riguardar potesse l'amica sua.

Erano in quest' attenzione ; e la Giulietta intanto, passata dalle braccia dell'uno a quelle dell'altro, che se la disputavano sempre per accarezzarla, si era fermata sulle ginocchia dell' Alamanni; quando fu battuto, ma som-

messamenta, alla porta.

Pare che i domestici non intendessero da prima; siechè niun si mosse ad aprire. Allora quei di fuori con grande impazienza replicarono tre o quattro colpi fortemente. Messi questi in sospetto, guardarono a traverso un foro, videro la squadra; e non ebbero oltro tempo, che di accorrere, innanzi di aprire, dov'eran tutti adunati, e di dire con voce tre-

mante, ma risoluta;

- Signora, è la Corte. E detto appena, si udiva rihattere sì disperatamente, che temerono ai colpi giò non cadesse la porta. Erano per sorte a terreno, co-

(1) Busini, Lettera XXIV , pag. 195,.

me lo richiedea la stagione: se stati fossero in alto, cran perduti. La Caterina , da quella animosa donna che cra, fo conno a Luegi, o conocendo l'animo di Francesco, lo prese peru braccio, o conduceudo il alla porticella di dietro, ed aprendola ella stessa, e fuori spigendoli: -A voi, disse, lo consegno e l'altido. Quindi, tornando indietro, venno dove in diverso grado intimoriil eran tutti.

Levri intanto avexano aperto; e la Giulei, a, a locutario degli atri fincultii, cho sias-reblevo shigottui, spinta dalla curionit remuta era inanni per veder chi picchiara si forte. Il Bargello era entrato il primo, e insoutrata la iluitetta, e prevedendo che il romore fatto da' suoi subalterni avrebbe fatto masonoder l'Alamanni se viera, parvegli un mezzo certo di sapero la verità, cavandola di boce a quella bambina.

Sieche sorridendole, quanto meglio poteva, e dicendole cara o bellina, per farle men paura che poteva, e sollevandola in alto, le dimandava quanti erano dalla memma. E mentre disponevasi la Giulietta a rispondere, le

aggiungeva: — E badate, non dite bugie. — Ohl bugie non ne dico, cho la mamma so l'avrebbe tanto per male.

 Clii vi è dunque? riponendola in terra, e facendo cenno indictro alla sbirraglia che non si avanzasse. E quella, alzando e aprendo la manina sinistra, e coll'indice destro contando.

— Vi è, rispondeva, Messer Piero, e poi Messer Bernardo, e Messer Francesco prete, e Messer Francesco vecchio, e Messer Francesco giovine; e un altro che non so, ma che mi ha fatte tante, tante carezze.

La Caterina, chiuse appena l'usciole, che unterva in via della Stufa, e raccounnaduil alla Providenza, era voustapio che virilmoni e incontro a cottoro i seduta la figlia presenta propositi e la figlia presenta della considera della consi

— L'ora, colui rispose, da noi su appunto scelta, per non offendervi; ma gli ordini sono precisi; e dohhiamo minutamente ricercare in tutta la casa vostra, se nascoste vi sieno armi di qualunque sorto. —

Tenevale intauto il Bargello fissi gli occhi

nel volto, per esaminarne i minimi moti; ma non potè riconoscervi se nou quelli dell'indignazione o dell'ira.

- Padroni, ella rispose: e, conducendo seco la liglia smarrita nol veder tanto irata la madre, ed iguara di quel che potea volere si gran gente, tornò dove lasciato avea i quattro; che le dimandarono ad nna voce, quello ch'era avvenuto.

- Fau la perquisizione delle armi, disse iro-

nicameute; sicché lasciamoli fare.

Il Barcello erasi accostato in tanto alla porta della stanza, dov'essi parlavano: o mentre
già si erano cominciate a far dalla sua gente
le più minute ricerche, mostrando star il per
entrare, udiva intanto i loro discorsi.

Se no accorse il Giudetti, e volpe vecehia com'era, per prendersi spasso di loro, fingendo prestar fede alla causa che si adduceva . comincio seriamente a narrare, come nella notte antecedente avevano fatto una perquisizione nelle case degli Albizzi, tanto in campagna che in città: che conveniva esser giusti, e riconoscere che Ser Maurizio aveva un occhi o più cho di lince, poichè vedeva a traverso i muri. Vi si erano in fatti rinvenuti schionpi e corazze: e seguitava a narrare come il Guicciardini, mal frepando le ire e i sospetti, che ad ogni più piecolo moto in lui tanto maggiori sorgevano, quanto più tornava colla riflessione sul numero e sulla potenza di quelli che aveva offesi, recato si era immantinente da Ser Maurizio , per .ricordargli , quasi che ne avesse bisogno , che quando era chiara la legge, nell'assenza del Duca, dovea farsi più strettamente e più rigorosamente giustizia. Concludeva, in fine, che siccome la prova era impugnabile, e gli infrattori alla legge sospetti, crano stati sommeriamente condannati, uno degli Albizzi alla multa di duemila scudi, e l' altro alla prigionia per due anni nelle Stinche (1):

 Ma voi, rivolgendosi alla Caterina, se non ve le ha gettate qualche malevolo, dalle feritoje di cantina, scommetto che armi non avete; sicché Sor Maurizio ha sprecato l'ordino, e questa brava gente le scarpe.

- Che ne dite, Sor Bindocce (rivolgendosi al Bargello cho non credeva d'essere stato veduto), non dico io heno così?

- Messere non ho inteso, rispose, secondo il mestiere... cavandosi la berretta, e inchinandosi, entrando.

(1) Ammirato.

mo duri dunque di campane? poichò pareami d' aver parlato assai forte.

- E durerà un pezzo questa visita? chiedeva il Berni.

- Debbo eseguir gli ordini. - E cercar bene hene queste armil E spe-

rate veramente di trovarne?

 Sapete il proverbio… - Chi cerca trova, n'è? e lo so anch'io: ma questa volta non vorrei che cerca, cerca, non trovaste ne pure il manico d'un tempe-

Intanto i famigli, ch' erano saliti ai piani superiori, tornati giù, dicevano al Bargello in lingua Furbesca - e Il bramoso ha comprato

viole 1 (1). Il Berni che già cominciava per baloccoad esercitarsi in quel genere, che lo rende si famoso; e che aveva imparato i vocaboli tutti della lingua Furbesca, Burchiellesca, e Janodattica, rivolto alla Caterina; che fremea dal dispetto, dal dolore, e dallo sdegno, le disse:

#### > Cercar bramosi, ed accennar ramenghi(s).

Era certo ch' ella non intendeva; ma ciò volle dire perchè que'raugei comprendessero che egli avea hen inteso quel che significava la ricerca dell' armi.

Pure, non fecero atto di mostrare che il Berni accorto se ne fosse; ma continuarono le ricerche nel pian terreno e con tanta maggior diligenza, quanto al bargello parea più strano che l'Alamanni salvato si fosse. E di dove, e come? Dalle finestre alte era impossibile: le basse aveano le inferriate: pel tetto era maneato il tempo, perchè sollecitamente si erano i primi famigli recati a salti nelle soffitte: dunque come, o di dove?

Ma cessò la maraviglia, quando trovarono la porticina segreta. Era stata di poco aperta, e il Bargello ignoravalo. Allorchè , ricercando, s'imbatte in essa, conobhe di dove egli si era involato. Pensò allora che troppe mai non sono le precauzioni, e meditò come riparare al mal fatto; e siccome la Giulietta, senza comprender quello che diceva, notate avea minutamente le persone, che dalla madre si trovavano, sino al numero di sei, ed ora non ve n'erano che quattro; facil cosa fu di

(1) L'amapte se n'è andato con Dia. (2) Cioè: Cercare gli amanti, e figurare di cercare armi.

- Non avete inteso? Oh! comprendo: sia- stahilire che con Francesco Nasi era di la partito l'Alamanni.

In questo mentre , e in mezzo al generale disordine, e l'andare e il venire, e il salire e il discendere, giunsero le Strozzi.

Or si pensi quale impressione far loro dove, ( rignardate e salutate in qualunque luogo si mostravano; con tanta venerazione e rispetto ) il trovarsi nella casa dell'amica loro in mezzo alla sbirraglia, e senza saperne il motivo! Per sorte durò paco l'incertezza; poiche la Corte parti subito dopo, e immantinente si recò alla casa dei Nasi, sospettando che là rivolti si fossero i fuggitivi; ma non occorse che ivi procedessero a purquisizioni : perchè seppe il Bargello dal vinajo ( uomo sicu-ro, e da lui pagato per riferire i nomi dei popolani, che andavano a visitare il padrone ) che Francesco non era per anco rientrato.

Se grande fu per le Strozzi la maraviglia in udire che l'Alamanai era là, e ch'avea dovuto involarsi all' arrivo della Corte, grapdissimo fu nella Luisa il dolore d'intendere che Francesco era seco. Quantunque immaginare ella non potesse tutte le conseguenze di questa sventura; non si fece per altro illusione sulla gravità dell'avvenimento.

· Invano in mezzo alle opininni discordanti . e alle voci tumultuose e cunfuso or dell' uno or dell'altro, le quali succedevano alle parole, ed agli atti di indignazione della Caterina contro quella, che chiamava una violenza, si udiva ripetere, che Luigi Alamanni doveva esser sicuro del fatto suo, poiche si era tanto azzardato; e che con quella medesima faciltà con cui s' era introdotto in Firenze, ne sarchhe ugualmento uscito. Ella ndiva senza prestarvi credenza; o pensava o che s' illudessero, o che così alla Caterina parlassero, a solo fine di consolarla.

E di consolazioni maggior bisogno ell'avea dell' amica; la quale tutta commossa e fremente, culla Giulietta, che appoggiata alle sue ginocchia, ed inalzando la faccia verso di lci, stava dolnrosamente riguardando come di tanto in tanto l'ira spuntar facevale qualche lacrima dagli occhi; non sapea darsi pace dell'avvenuto; quasiche perduto avesse la memoria di chi era Scr Maurizio; e di quel che presumer si doveva della sua vigilanza e pron-

In fatti appena il Giusdicente di Figline saper fecegli per espresso, che uno sconoscinto pervennto era nella villa di San Cerbone : che vi avea pernottato, o ripartito n' era per tempissimo; e che a questo rapporto si aggiunse che un viaggia tore in poste, cambiato il cavallo a S. Donato in poggio, quand' era stato presso a Firenze n' era disceso, e indietro l'avca rinviato: subito fu mandato alle Porte lo Sbietta , birro famosissimo in quei tempi, e rinomatismo nell' arte d' indagare, ricercare, spiare: e con billere, travestimenti, e giunterie maravigliosissimo per fare incappare nella rete i mal cauti; non che per impadronirsi degli ardimentosi, che aveano la sventura d' incapparvi

Udendo lo Shietta che il cavallo era stato rimandato per la via del Valdarno, non ando già subito alla porta San Niccolò, come la più diretta; ma rifletté che il pedone aveva dovu-to sfuggirla, per tentare di far perdere le sue tracce: quindi si rivolse subito a quella di Sau Giorgio (1); e in fatti là intese nella sera innanzi esser passato un viso nuovo, a cui non essendovi ordini, o sospetti, non era stata fatta grande attenzione.

Scelta avea l' Alamanni quella porta e per-

chè usata era da soli contadini, e perchè se venivan rapporti da Figline, dovea credere che le indagini sarebbero state fatte a quelle di San Niecolò. Ma non sapeva Il Poeta quali uomini erano quelli co' quali a misurarsi veniva in giostra d'insidie e d'ardire.

In fatti prontissima era in Firenze l'azione della giustizia, perchè non mai così a puntino risposo al capo la mano, come a Ser Maurizio lo Shietta.

Ciò inteso, facil cosa fu di stabilire che un fuoruscito era entrato in Firenze. Un fuoruscito, che avea pernottato a San Cerbone, non poteva essere che uno do più grandi , e come dicevasi allora dei più principali : e tra questi certamente, ch'erano pochi, uno di quei poebissimi, che avevano, o avevano avuto intrinsechezza colla famiglia Serristori , alla quale apparteneva la villa di San Cerbone in quel tempo.

Or ciascuno di per sè vede con qual ordine, trovato il fondamento per appoggiare la base delle indagini, si procede al discoprimento del vero. Quattro soli erano gli amiri di ruella famiglia tra i fuorusciti distinti: Anton Francesco degli Albizzi, Jacopo Nardi, Silvestro Aldobrandini , e Luigi Alamanni. L'Alhizzi non poteva essere, perchè sapevasi che, nella speranza d'esser liberato, serbava con quindi non aveva il dritto dalla sua parte. Lo

gran rispetto il confino : il Nardi era troppo vecchio; c l'Aldobrandini aver non potea che cercare in Firenze, richiamato avendone l'intera famiglia: non potea dunque il fuoruscito esser altri che Luigi Alamanni. Ad indicarlo poi con maggior precisione concorreva la circostanza, che Luigi era cognato di Giovanni Serristori, e cheda San Cerbone salvato si era in altri tempi, per fuggiro alle conseguenze della congiura , ordita da coloro , che dagli storici son chiamati i Libertini (2).

Posti gli ocehi sull' Alamanni, e certi che esser dovea in Firenze, più facile era d'immaginare doye. În sua casa no, perchè le ricerche sarebbero state fatte naturalmente da principio in quella; quindi la casa della Gino-

ri non poteva esser meglio indicata. Ma un altra circostanza impreveduta ma fatalissima si aggiunse onde confermare il sospetto. Il Berni, stato essendo rimandato ugualmente che gli altri, andò a passar la sera nella Spezieria del Saracino, e là disse, senza pensarci, che la Ginori non riceveva nessuno. Ciò bastò perchè quelle parole fossoro dal Canto alla Paglia ripetute deutro al palazzo del Bargello , per opera d'uno di quei portavoce, che mai non mancau nei luoghi, dove si raduna la gente. Se l'Alamanni non vi fu colto, si dovette alla forza d'animo della Caterina, non che all'ignoranza in cui si era, che da poco in qua fosse stata aperta in quella casa una segreta uscita di dietro.

Como avviene nelle serite, che il dolore non comincia se non quando è fredda la piaga; il rammarico e la desolazione della Caterina, e il dolore profondissimo, e tanto più sentito quanto più nascosto, della Luisa, cominciaro-

no allorche fu partita la Corte

La Giulietta racconto alla madre quel che avevale dimandato quell' uomo burbero burbero, che l'avea presa in collo: e sempre più s'accrebbe in essa il timore cho non giungessero ad imprigionarlo. E la Luisa, la qual sapeva che poiche si era unito all' Alamanni Francesco non avrebbe per viltà consentito ad abbandonarlo (anche alle suo richieste medesime ) finché non l'avesse posto in salvo; sentiva crescere ad ogni istante; a misura che vi rifletteva, l'orrore e la disperazione del suo

<sup>(1)</sup> Ora chiusa; e che restava tra quella di San Miniato e la Romana.

<sup>(2)</sup> Nardi, lib. 7, pag. 583, e seg. ediz- del 1584.

Arontas Francescoper maganaimită; ma quantunque iganto della sua venuta, se scopiriasi che dato gli aveste ricetto, severissima u'era la pena. Luigi, di più, aucu era un fororestito volgare; odiatissimo era dalla parte Medicea: quida, lei elga, be ei siamo inate volte parlare a seconda delle passioni, si sarcibere coai riprossameute contro di esos interpretate, detta. Ei nella vendetta sarrebbe (nvolte, secondo l'ara solité delle fazioni, i' amolto, secondo l'ara solité delle fazioni, i' amolto, secondo l'ara solité delle fazioni, i' amolto.

E dove mai poteano salvani? Come seampare? e sempati ance, dove ricoverari? Colpadre infermo non oscrebbe Francesco là condurlo: forse in qualebo meschina casuccia dei Camaldoli potea tentare di friggiansi; ma qual era il luogo in Firenze, che sfuggir potesse lungamente alle indagini di Ser Maurisio e

alle cabale dello Sbietta?

E quello, che in cuor loro andarano dologosamente considerando le donne, alimente lo fo ripetevano gli amici; eccetto il Guidetti, che più ardito e fermo degli altri, e per esperienza più animoso, dicera (se pur non era per consolare la Caterina) che Luigi era nato sotto una felice stella, e che la conseguenza era certo che in un modo, o nell'altro avrebbo trovato la via di semaparia.

Faceva essa sembiante d'acchetars; ma nella profonda miniconia da, cui tutta era compresa, vederai che le parole di consolazione non oltrepassavano i confini degli orecchii. Alzava essa di tanto in tanto gli occhi verso la Luisa con un espressione, che intendeva ella sola ; e l'era dalla Luisa corrisposto in un modo , che dovic in quella sera cominciaro ad intenderos apertamento qiante

Francesco erale caro.

Quando parti, si abbracciarono con tal tenerezza, che strinse più forte il legame fra loro: o cominciò quindi per esse, e continuò per più giorni l'angoscia più grande, chè soffrir possano gli uomini, l'incertezza.

### CAPITOLO XIII

Seampo

Vcatura è spesso il non aver consiglilic.

Le tante immagini del Savonarola, coll'aureola di intorno alla testa, che giunte sono fino a noi; le tante medaglio, che i troppo cre-Bosini — Sirozzi

duli deroti recavano appese al loro collo coll'effigie del divis Satratore da no lato, quedla del credato Profeta dall'altro, servirono ia ogni tempo a dimostarer, che quando quell'infelice presso al rogo, vedendosi separar dalla Chiesa, grido della militantesi, ma non però della transfante, non seminò nell' a-

L'austerità dei costumi, la carità, la fermezza, e la fede, furono sempre potentissimi modi per legare il cuore della moltitudine; e qualunque sia per essere il giudzito, che di quel temuto Frate voglis forunari; non potrà mai compiangersi abbastanza l'abuso del predecessoro di Ser Maurizio, che osò falsificar-

ne il processo (1).

Ma se coll'alta costanza nell'andare incontro alla morte, più profundamente radioù nel cuore dei suoi partigiani la perusasione della rerità delle sus dettires; e suella mattius attesa, che succedette al suo supplitio, si videi il longo, dovo avvenne, sparso di martella e di fiori, come emblema di martirio; e se, periprendere con qual forza dorezano conservaci il castiume: può ciascono di per se stesso comrendere con qual forza dorezano corare neprendere con qual forza dorezano corare neci l'aborrimento contro la dominazione di quella fancia, dia partigiani della quale cen stato spino Pra Girolamo ad un ingiusto supplizio!

Non farà dunque gran maraviglia se il convento dei Domenicani di San Marco era divenuto dopo il rivolgimento del 1527 il focolare, di dove partivano le faville, che produssero si grandi inceodi. E quantunque fatti accorti dall'esempio, cessato avessero di predicare, e, lasciato quel pericoloso ministero al Fojano e a Fra Zaccaria, quello in Santa Maria Novella, questo (benché dei loro) nel Duomo; dopo la caduta del governo popolare, non erano però meno fieri e ferventi, per esser divenuti meno animosi e più cauti. Il rispetto d'altronde che avea per essi la moltitudine era talo, che nessuno avrebbe osato di manometterli: e lo stesso Cosimo I. ancorche giustamente irritato, e colle prove alla mano, vide in appresso spuntare le suo armi verso di lo-

ro (2).
Usciti, e scampati quasi per miracolo dalla casa dei Ginori; non osando parlarsi, ma fuggendo a caso, e senza saper dore; si trovaro-

(1) Ser Ceccone. V. Cap. VI, pag. 63, nota (5). (2) V. il Galluzzi per questo fatto. no il Nasi e l'Alamanni quasi senza pensarci nella minor piazza di Santa Maria Norella, e coma verso usati si meno frequentata delle coma verso usati si meno frequentata delle munuerdo nel silenzio universale coli sinore d'ester zagiumi, fannichi della fing, quando furson person ad una lampana, pendento di dinanzi alli immagine d'un Cristo, si volsero ambedae l'uno verso l'altro, per concertrar quello, che ini sitraco l'anagotte potea

farsi. Ma oei pericoli grandi è ventura talvolta di non averpreso anticipatamente consiglio. Peosando già che agli alberghi pon vi sarchbe stata sicurezza, prima di offrirgli la propria abitazione, come in un caso estremo fatto avrebbe, immaginò Francesco, e a Luigi venne in pensiero ugualmente, di oercare un rifugio in San Marco. Non uno solo, fra i tanti religiosi, cho colà erano, per qualunque cosaal mondo rivelato avrebbe un segreto al Governo Mediceo: siechė, dopo aver latto un lungo giro, vennti sulla piazza di San Marco. suonarono con qualche forza alla porta del convento; ma, non osando di svelarsi subito al portinajo, chiesero di Fra Celestino per oo ammalato grave. Ando Fra Ristoro coo molta sollecitudine a svegliarlo; ed essi cotrarono nella sua stanzetta per attenderlo.

Era Fra Celestino un vecchio sacerdote pressochè vicino agli ottanta, nel quale gli an ni e le cure esercitato a henefizio della religione, non avevano dimiouite le forze e lo zelo. Chiamato sovente per assistere agl'infermi, e per la fiducia grando che in lui si aveva, e per la memoria del Savonarola, di eui era stato confessoro, non ricusava giammai, si di ootte che di giorno benche decrepito, di recarsi dove lo chiamavano gli uffici del saero suo ministero: sicehè riguardato era dall'universale con riverenza e rispetto: dai popolani per la memoria del Frate, dagli altri per la sua morale e per le sue virtà. Amicissimo del Benivieni, andavano insieme sovente rammemorandosi quei giorni gloriosi , nei quali Fra Girolamo tuonato avea cootro i potenti e i viziosi del secolo : e vedendo, secondo essi, come le sue predizioni s'eran compiute o si andavano compiendo, lo iovidiavano come martire, e lo esaltavano come profeta. Indossata la tonaca, e secodendo lentamente, preceduto dal lume, che recava seco il converso, da primo non riconobbe Francesco;

- Andiamo , dunque , figliuoli , disse con

voce dimessa: e prosegui poscia colle misti-

cho parole: — Viva Cristo.

— Viva sempre, Fraoceseo rispose: ma l'infermo, a cui si debho prestare ajuto, è presente, dissegli all'orecchio, tirandolo in disparte, e dandosi a consocere: perciò saliamo io cella, e eolà parleremo.

— Dite, dite, pure, più sommessamente parlando, prosegui Fra Celestino: incerto di quanto poteva ndire; e non sopendo a che pensare. Ma quando intese che quello era il famoso Luigi Alamanni, e che salvar si doveva dalle ricerche di Ser Maurizio,

 Venite ( disse, alzando la voce, sicche Fra Ristoro potè intenderlo) venite pure, che inutile è ogni mistero, e qui siete in casa di fratelli.

Salirono-quiodi in convento; e subito fu dato comodo alloggio ai due fuggitivi, che per quanto passassero una notte inquietissima, ebhero agio però di meditare a quaoto era da farsi, colla necessaria quiete e prudenza.

Quello, che angeva principalmente Francesco era il pensiero del padre. Quantunque oon usato ad aspettarlo quando rientrava la sera, la novella della sua mancaoza lo avrebbe afflitto assai nella mattina. Per somma fortnoa, era sabato io quel giorno ; ed assuefatto Alessandro Nasi a confessarsi ogni domonica regolarmente, il religioso di San Marco, che da lui dovea recarsi, e che quindi non potea dar sospetto, avrebbe potuto informarlo dove, e come là si trovava. Ma in qual maniera si potca poi togliere quel buon vecebio d'angustie, per quanto sarehbe per avvenire lo progresso? Come renderlo quieto su perieoli, a quali andava incontro? e come oco temere che il dolore, facendo accrescere il morbo, accelerasse il fine de'suoi giorni? Difficilmente potea trovarsi un compenso per toglierlo affatto di pena; onde procurò Francesco, scrivendogli, di confortarlo a portare io pace le consegueoze di uoa buona azione, eom' ora quella di trarre nu amico dal pericolo; e di sperare nella Provvidenza che volesso assisterli, poiché nell' imprudenza dell' Alamanni non erano macchinazioni e raggiri, ma solo affetto e desiderio di riveder gli amiei e la patria. Tutte queste cose affettuosamento esponeva; e terminava col chiedere la benedizione paterna.

Scritta la lettera più cautameote ehe potè, sopprimendo i oomi, e velando i luogbi e le circostanze, la coofidò con molte preghiere al religioso, che recavasi da suo padre; gli raccomandò di far bruciare la carta , subitochè Porta, esaminati i visi dei gabellotti , e veduletta l'avesse: quindi, come uscito d'un gran pensiero, e sgravato d'un gran peso, diedesi a' ricercar seriamente, e a rifletter sui mezzi di scampe. Ma qui, dopo il pensiero del padre, succedeva quello della Luisa; e quantuuque, modesto com' era, non potesse credere, o sperare cho tauto ella lo amasso, da passare como passo l'intera notte senza sonno; pure l'affliggeva il considerare lo spavento, che aveva dovuto incontrare, se fosse giunta in casa Ginori poco dopo la loro fuga, o trovata si fosse in mezzo della sbirraglia: lo stuporo o il rammarico al racconto dell' avvenuto: e la poca disposizione a fingero in lei; sicche potca venire subitamente a svelarsi quello, che con tanta cura si tenca da varj mesi celato. E siccome le stesse cause, cho rendono tanta credula la passiono amorosa nella speranza, operano in contrario senso nel timore; così di previsione in previsiono, giungeva perlino a non saper farsi un concetto del modo, con cui, dopo aver tratto l' amico dal pericolo, egli era per tornare tranquillamente a rivederla.

Era in questi pensieri, quando con Fra Celestino venne a visitarlo il Guardiano. Cominciò dal ringraziarlo della fiducia, che avuta avevano in loro, sottraendosi alle ricerche di quel nuovo Amano; e prosegui dicendo che questi erano i più piccioli fra i servigj che far potevano, e che si proponevano sempre di fare ai nuovi Isdraeliti ridotti in servitù. Aggiunse che in Dio fidando, e nella proteziono costanto del Ciclo, il loro scampo era sicuro; ma che per lo cause, ch' ei poteva ben comprendere, non poteva impeguarsi cho a farli metter liberi e sicuri, fuori della novella Babilonia : che per ogni resto a lui ne lasciava la cura; e concluse che, ciò fatto, la campagna era libera, como era l'aria agli uccelli. --

Avrebbe sorriso forse Francesco, se in altre circostanze si fosse trovato, alla misticità di questo linguaggio : ma poichè quel Superiore lo assicurava del certo loro scampo dalla città: non rimanea che a procuraro, o antivedero i modi, per allontanarsene, e accompagnar salvo l'amico sul territorio di Siena. Dopo varie altre parole, o dette, o replicate, chiamò l'Alamanni, annunziò loro che si preparassero in quella notte, a saltar le mura dalla balestriera di San Gallo; che due religiosi avrebbero nel giorno, andando verso la a dieci miglia, di là credo di esser sicuro d'in-

lo se eran dei loro, come non potevan mancare (tanto essendone il numero); e questo per ogni caso, che qualenno passando inaspettatamente, ne desse alla Porta l'avviso: che in ogni modo la discesa non era cho di pochi momenti: e che Ruvidino, il quale già era in chiesa o si confessava, innanzi d'uscire sarebbe stato avvertito: o che si fidasser di lui-

E come qui , benche poco avesso inteso , l' Alamanni si diffondeva in ringraziamenti; la sola cosa, che vi raccomandiamo, gli rispose il Guardiano, è di ricordare al Cristianissimo, chela vita terrena ò breve; e che difficilmente potrà sperar nell'eterna, se non cerca di fare ottenere a l'irenze quello, che tante e tanto volte le ba promesso, o con fede giurato. Così detto, gli lasciarono, avverlendoli che la messa in quella mattina sarebbo stata lor detta da Fra Celestino nella cappella privata del couvento; o cho scender non dovevano al refettorio, perche le domeniche avean molti fra i benefattori del convento, i quali venivano a refocillarsi con coloro; e ai quali, per ogni qualunque possibil caso, non era prudenza mostrarsi.

Rimasti soli, dimendo l' Alamanni a Francesco chi era Ruvidino; e intese ch' era un uomo straordinario per camminaro in sui canapi; che ignorava esser lui, come parea, nella dipendeuza dei frati di San Marco: ma che su ciò stesse, quelo. Non potè a meno di fargli considerare la gran potenza di quell' Ordine, e come giusto cra quollo, che il Guicciardini avea scritto a Papa Clemente che il nuovo Stato e aveva per nemico un popolo intero a. Non ostante, disse Francesco, ripeto a voi quello che ho detto agli altri, se le nozze di Alessandro colla figlia dell' Imperatore hanno effetto, questo Stato non potra cangiarsi. Di più, da un giorno all'altro può mancar Francesco di Milano (1), e allora la Casa di Spagna verrà estendendo la sua dominazione intera sulla ricca Lombardia. Colla potenza del Regno di Napoli, dove i Vicerè levano più gente di quel che far potrebbe un Principe assoluto, ponendo in mezzo i piccioli Stati d' Italia, come volete che questi sfuggir possano alle conseguenze dell'assoluta sua volontà ? Ma pensiamo ai nostri casi. Noi scenderemo, per quauto pare, presso alla porta San Gallo; basta che troviamo chi ci conduca fino

(1) Francesco II , Duca di Milano, figlio del fa- moso Lodovico Sforza, detto il Mero.

contrar senza fallo chi condurre ci potrà sino a Monte Reggioni. di avere scampato il più forte pericolo, s'incamminarono a manca verso Arno. Passata

— Se nou v e altra difficeltà, rispose l'Alamanni, ed io credo d'esser sicuro di chi potrà, usciti che siamo dalle mura, darci le cavalcature, che ci conducano sin là.

Poco dopo giante il religiono, che vetini da casa di Franceco il quale, corrogli con bra certa inquieta dine incontro, udi cile Alexandro avea rispoto, benche sopiarado, che tatto ora hene quello che permetteva la Providenza; che gli mandara del danaro cola henolitione paterna, Quantunque tradamente passino lo ore, per chi ne affretta il corso con imparlenza ; pure giume la nezzantet di quello domenica, che asguar dovera un'epoca si dolorosa nella vita dell'anante della Luissa.

Uscirono i due amici dalla porticina dell'orto del convento: l'ortolano con una sorda lanterna gli precedeva con tal franchezza, cho mostrava esser di gran lunga assuefatto a simili casi: e presto arrivavano sulle mura, dove di poco col canapo pervenuto era Ruvidino. Non appena gli ebbe esso veduti , e ricevuto dall' ortolano il segnale ( ch' era di aprire alcun poco e indi richiudere la lanterna ) , presa l'estremità del canapo, che terminava in un gancio, e questo appiceatosi alla cintura di corame, in cinque salti (1) fu sul riplano della balestriera. Di lassù lestamente raccomandato il canapo al primo merlo delle mura, discese dall'altro lato, e lo tirò fino all' albero più vicino, che si presentava di contro , raccomandandolo al piede , il quale circondò con quanti giri gli permettea la lunghezza. Così dall' alto delle mura fino a piè dell'albero, la fune fortemente tirata presentava nna facil discesa. Ciò fatto, risaltò sulle mura, per ajutare i fuggitivi a discendere.

Moniarono esi allora, illuminati dall'orticano, an per l'interna gradinata della balestiriera. L'Alamanni, henchè assai grave. ai-tencadoi colla mano sinistra alla spalla di havidino, inforeato il casapo, e puntando su quallo la destra per reader piu agrado la discreza, giunse fedicemente in terra; come vi giunse anche con maggio sollecimidine Francesco, per la maggiore algitià della persona. Regularono generosamente Mavidino; e licit

(1) a Chi ha conosciuto Ruvidino, il quale mori a non son anco dicci anni, sa che il salire ogni alsi tezza sopra un canapo, o fune, il salta dalle mus ra di Firenze in terra... gli cra così agevole cosan Gallo.

di avere scampato il più forte pericolo, s' sincamminarono a manca vero Arno. Passata la porta al Prato, discesero alla barca, avegliarono il navalestro, traverazono il fiume, e andarono a batter alla porta di Jacopo Fornaciajo finori della porta San Frediano, col quale avera Luigi antire conocenza, per essersi recitata in quella casa (a) la Clista di Niccolò Machiarelli.

Dormiva già Jacopo, come suol dirsi, la grossa, quando fn risvegliato dai colpi. Si also, batte l'acciarino, accese il lume; ne fa piccola la sua maraviglia vedendosi comparire innanzi l'Alamanni. Ed era disposto a servirlo in quel che poteva occorrergii, che dipendesse dalla sua persona; ma quando intese che si trattava di trovar due cavalcature (che ei non aveva e che conveniva cercare) lo prego ferventemente a scusarlo; perche la cosa non poteva farsi segreta, ne sentivasi di andare in galea. Gli fece allora noto che la mattina stessa era comparso un Bando degli Otto, affisso alla Porta, e riletto dal prete all'altare, che la galca minacciava a chiunque avesse favorito la fuga di ribelli o fuorusciti. lofatti, appena fece il Bargello nella sera stessa di sabato il suo rapporto a Maurizio come certo era che l'Alamanni stava in Firenze, e che di poco mancato avea di sorprenderlo in casa della Ginori; fece questi nell'istante adunare il Magistrato, per rinnovare il Bando; che stampatosi nella notte, fu pubblicato nella domenica mattina, non solo in Firenze e nei contorni, ma ne'paesi circonvicini, alla messa parrocchiale. Sperava ju tal manicra colui di togliere all'Alamanni ogni strada di scampo, facendogli mancare i modi di ricovero e d'evasione. In tal circostanza insieme col Magistrato chiamò a Consiglio il Gnicciardini, nel quale nnendosi all'odio di parte l'odio letterario contro all'Alamanni, sapeva e intendeva Maurizio che non poteva toccar corda nell'animo feroce dello Storico, che

non rispondesse col suono dell'ira.

Si guardarono in viso Luigi e Francesco, e siccome il primo avea pronto sempre al caso le sentenze Latine, prese il suo partito, come avviene ne casi estremi, e dissegli sorridendo,

« Si rota defuerit, tu pede carpe viam.

ne a clascuno camminare per lo piano s. Vasani, nella Vita del Cecca. (s) Si ha dal Vasari, nella Vita di Bastiano da

Congle

E erto in quel frangente nou eravi da fere altro di meglio. E interrogato Jacop sulle scorciatoje, cho prender potevano per abbreviar la strada, che da Fireaco conduce a
San Gasciano (an solo pel linegro del rabreviar la strada, che da Fireaco conduce a
San Gasciano, di cercar pel linegro del rapedid partirono. Ciascano intende che Francesco avera in animo, conducendosi a San
Gasciano, di cercar l'ajuito del Ciargolia; o
certamente trovar ano poteva somo insio fermo quanticaso, e che tanto adegio untrinue
lera, per farglicia vedere, come volgamente
direbbesi, in bardon.

Infatti andaron le cose a seconda dei lor desiderj. Fino dal giorno, in cui fu il Ciarpaglia dai birri accompagnato fuori della porta 
Romana, tornando come allora si disse dai 
burrattini alla vanga, era ito pensando, cammin facendo per venire a casa, se modo vira, stando anche in campagna, di non riprenderla in mano. Ricorse dunque al ripiego d'inderla in mano. Ricorse dunque al ripiego d'in-

tenerire i padroni.

Quando apparer alla villa, dore già Coccheito era giunto atto peuroso e pericolato, e area dato le noove, e come la giuntita posto avera già le mani sopra di loi: i Machiavolli (figlinoli del celebre Niceolò) non crecudo de lo fosse per natirei indenne si presto, tanto più volentieri lo rividero, quanto ma lo speravano: e al recento delle sue tribolazioni, seutendosi piegere alla picià, e ritro, i de desiluazione a sul me bandicto, gia una controli della controli della discontinata di ricario di quello, che da noi citimissi sopromo, ch' è qualche cosa meno del sottofattore.

A piede adunquo e per difficili passi e per traghetti in amituna dei lunedi giunero l'A-lamanni e il Nasi verso la villa Machlavelli sotto San Cascinon. Il Ciarpeglis con quanta voce aves nella gargosta urlava, e viluperava Cocchetto, il quale senza scomporsi siava cogli occhi siasti ad udirlo, come se parlato escesa dei na irro. Ela cassa dell'impaierra del Ciarpeglis cra l'indiscretezza estrena del ciarpeglis cratosi per la futorio, per ton farti strafelare, conediceva, nonne avea cari-cati sul carretto che 27.

Quando Francesco apparve al Ciarpaglia, non vi furono feste che non gli facesse; e quantunque la mattina innanzi avesse udito leggere il Bando alla messa parrocchiale in

San Casciano, e inteso anoc ele era stato affiso dila porte del Giudicente; pon sospetto che la persona, per la quale il Bando era fatto, fosso al lui s'ticina. Vero è per altro, che de la companio del companio del conseguio del la companio del companio del companio del recompanio del companio del companio del conseguio del vana bisogno di duceavalentere, penso che verana bisogno di duceavalente, conso che del vana bisogno di disconsistato di disconsistato di di mostera gratitudine a l'armecco, frenata la di mostera gratitudine a l'armecco, frenata la di quello fitte ver occeli di mercante.

- Ohl che non intendi?

- E il prezzo della vettura, lo fate voi? - Che prezzo e non prezzo, tocco d'asino?

quand'io ti comando, devi ubbidire.

— Vo' sempre preguidatet . . . Anderò a prenderla : ma se accadono disgrazie ve lo dico non vo' cologo; che l'altro di mi scaravontò in un fosso; e tanto è viriata, che se non stava all'erta, il giorno di S. Pietro mi ebbe a buttar giù nell'Ensa ... (e questo dicera, come o gauno intende , per risparmiar la ca-

valla).

— Su questo non pensare...ma in somma,
vai. o non vai? —

Francesco riconobbe il lurbo enrioso, col francesco riconobbe il lurbo enrioso, col ossoso del Duca, e gli fo conno che sarebbe stato soddisfatto. Fu trovata una seconda cavalla; montarono i due fuggitivi, e col Ciarpaglia a piedi furono presto sulla strada mac-

— Questo non va bene, disse Francesco al Ciarpaglia: e menaci subito fuor di via; che abbiamo le nostre ragioni.

 Son qua tutto per voi; sicchè chiedete e dimandate. E così dicendo, gli fece preudere per uno stradello.

— Ma, dove abbiamo noi da ire? dimandô.
— Su quel di Siena. Tu devi esser pratico; siechè menaci a traverso i poggi; prendi per i viottoli; e scanza soprattutto i luoghi abitati quanto più pnoi.

 Venite pure; che per me vi conduco anco all'Inferno, purche m' insegnate la via. Ma stasera dove avete intensione di dormire?

 Dove si potrà: fosse anco sulla paglia.

Va hene; come in tempo di guerra.
 A proposito di guerra, disse l'Alamanni; lo sogno, o veramente tu eri soldato nel

· (1) Nell'ultimo Capitolo.

eolo Machiavelli ...

- E vo'foste quello (se non sbaglio) ehe facesti la predica in Santa Croce, dove nessuno capi nulla (1), e' parea che vo' predicasse ai porri con cotesto vocin di grillo. Or vi raffiguro ... e ... poi ... come la mandaste?

- Presso a poco come l'avrai mandata tu.

 I' la mandai meglio degli altri; perchò fui fatto caporale in maggio: e gnaudo veddi la mala parata, una bella mattina, ch'ero cao-posto al primo piechetto fuori di porta San Friano, presa la via del Pignone, mi scaporalai senza licenza, e quindi entrato in un navicello carico di stoppa o di cetrioli, posi i piedi fra i cetrioli, e il capo e la vita fra la sioppa, e con un grosso dato al navicellajo mi sbarcò dove si monta verso Malmantile. Di là me ne tornai a casa, piantando il prete ... Ve ne ricordate (disse rivolto a Francesco) del Cappellan dell' Impruneta, che era con noi sotto la Loggia (2)? Quello era il mi'Tenente: e quando fu per ismontar la gnardia, aspetta, aspetta il Ciarpaglia... chi s'era visto, s cra visto.

- E il tuo Capitano chi era?

- Non lo rammentiamo quell'anima di ca-- Ma perché disertare? è sempre una ma-

la azione. Quando uno ha preso un impegno, lo debbe sostenere. - Che serve? Avevo visto, come v' bo det-

to, la mala parata! - Cioè?

- Quando quel briecon di Perugino mandò a regalare i pasticci di carne d'asino alla Signoria, che voleva dire (3)? Era una sparapanata, per mostrare che aveva difeso la città sino all'ultimo, e che fino gli asini eran stati manicati... Ma jo avrej fatto a lui matticar la coda ..e gli orecchi col cucuzzolo gli avrei presi e messi in testa a uso di morione a chi lo chiamò per Generale. E'ci volca il giudizio proprio d'una zanzara per dar da comandar la gente, che audar doveva contro il Papa, ad uno, che avea la casa dove il Papa comandal Ditemi un po', se vo'avessi lite co' me padroni, prenderesté vo'me per dottore ? Ell'era certa. Il Perugino voleva tornare a Perugia; fece fagotto a Firenze, e poi la la-

(1) Aveva l'Alamanni piccola voce; e qui intende delle orazioni, che furono fatte quando s' armò la città. Dicon gli storici che nulla fu inteso di quello, che disse l'Alamanni. (2) V. Cap. I, pag. 14.

(3) Priorista MS., e altri. Il Perugino è Malate- anche dai seguenti Sonetti.

xxxx? Mi pare d'averti veduto in casa di Nie- sciò a chi la voleva. Ma la buon'anima del padron vecchio, poco prima di morire, l'avea predetto: ... ma non gli detter eredenza. Oh! quell'era l'uomo! ... e (abbassando la voce ) gli vo' bene, vedete; . . . ma i figliuoli non vagliono le sue scarpe vecchie.

- E son molti anni, che stai sul podere? E lo conoscesti molto il padron vecchio?

- I me' antichi ci sono stati da passa cent'anni: e in quanto a lui posso dire d'averlo visto nascere: ch'i' ero ragazzo quanto una mattina, che aveo portato il vino a Firenze a padrou Bernardo, sentii dire che gli cra nato il maschio; e perchè mi volea bene, mi fece passare in camera, e c'era il figlio; ma al bujo non si vedeva. Quando poi il giorno lo portorno a battezzare, spalancava certe lucerne, ehe mostrava già quel furbo trincato che doveva essere.

- Veramente, credi tu ehe fosse furbo. - Oh I bella, e a chi lo dite ? Vo' dovcte

sapere che quando e' su preso, e messo al bujo (4), e' mandanno me al Bargello, perchè non ero conosciuto, e per veder se potevo fargli sdrucciolare in mano un polizzotto. Non era ne anche un anno, che i Medici gli eran tornati; e i birri eran gli stessi che al tempo dell'altro governo: e tra questi ci era uno di Sau Casciano, che prima che facesse il birro era stato me compare: e tanto dissi, tanto feci, c tanto m'arrapiuai, che alla fine... il polizzotto volò.

- E come ?

- Dentro la coscia d' un pollo. - E se il birro ti tradiva?

- E' ci s' era bello e pensato : perchè le parole erano scritte così arabicamente (5) , ehe ne anço il diascolo l'avrebbe capite. Basta; e' convien dire che fosse un gran polizzotto, perchè in capo a tre di lo cavonno; ma venne quassù cosi lungo, magro e sparuto, che non si riconosceva; perche l'avean fatto saltare (6)! -

Sapeyano tutto questo e Francesco e Luigi; pur si guardarono con segni manifesti di rammarico, d'ira o di cordoglio. Il Ciarpaglia: continuava:

- E' venne dunque quassù, e mi prese a ben volere, e mi volea sempre seco.

- E ehe faceva quassu ?

sta Baglioni. (4) Per sospetto d'aver preso parte nella congiura del Boscoli e del Capponi.

(5) In cifra. (6) Cioè gli diedero la corda, come apparisco

- La so' vita e' pareva una rofa da mulino : e' faceva sempre le siesse cose. La mattina si levava, faceva colazione, e poi diceva : - Ciarpaglia vien meco; e quando non e' era da far sul podere i' andavo. Si girava; e' si fermava; qualche volta pensava , e qualche volta sospirava: poi si passava da S. Casciano; là si faceva dare una penna allo Speziale, e scriveva in un quadernuccino di carta, che parea comprato dal Miseria (1). Spesso si fermava all'osteria, sulla via muestra; là giuocava a bazzica, taroccava per due quattrini; e quando vinceva, si rizzava tutto allegro, e di tanto in tanto mi diceva: - Ma come facesti a far volare quel polizzotto? - Padron mio caro, gli rispondeo, con preghiere e buoni fatti, s'imbroglian savj e matti; e i'ridevo, ed ei rideva con esso meco. E mi diceva i Sonetti, che avea composti quand' era al bujo; e me li disse tante velte, che mi son rimusti a mente, come l'avemmaria.

- Avete mai uditi questi Sonetti? chiese l' Alamanni a Francesco.

- lo no: e voi ?

- Neppure. - Sicchè rivolto al Ciarpaglia: - Dicceli dunque, se ti piace.

- Che v' ho io a dire ? - I Sonetti del tuo padron vecchio, che

imparasti a memoria. - Quando non volete altro, vi servo.

#### SONETTI (2) DI NICCOLÒ MACHIAVELLI COMPOSTE NEL MOXIII.

- , P ho, Giuliano, in gamba un pajo di geti (3),
  - Coo soi tratti di corda in su le spalle; L'altre miserie mie non vo' coulalle,
  - Perché così si trattano i poeti! Menan pidocchi queste parieti
- o Grossi e paffuti, che pajon far alle: Ne fu mai taoto pazzo in Roneisvalle,
- > Ne in Sardigna (4) fra quelli arboreti. Come nel mio si delicato ostello.
  - ) Con un rumor, che proprio par che in terra » Fulmini Giove, e tutto Mongibello.

(1) Ho vednto un Librettino di Ricordi di sua meno non più largo di dne dita, e alto cinque-(a) Gli antografi di questi Sonetti furono rinvenoti a caso dal Sig. Giuseppe Ajazzi fiorentiun, che me ne ha favorita la copia. Essi passarono poscia in Inghilterra.

(3) Pare che sieno e l'uno e l'altro indirizzati a Giuliano de' Medici fratello di Leone X, che chiamayasi il Magnifico, come suo padre Lorenzo. I geti sona propriamente i correggiuoli di cuojo, che si adattano ai piedi degli uccelli di rapina per legarli. Qui son posti metaforicamente a indicare i cep> L'no s'incatena, e l'altro si disferra

3 Con batter toppe, chiavi e chiavistelli! » Grida un altro (5) che troppo alto è da terral

Duel, che mi fo più guerra, » Fu, che dormendo presso all'Aurora > Cantando sentii dire: Pxa voi s' ona (6).

) Or vadano in malora; » Purché vostra pietà ver mo si voglia,

Boon padre; e questi rei lacciuol ne scioglia. - Che ve ne pare?

- Fa fremare di cordoglio l

- E l'altro ?

- Eccolo, rispondeva il Ciarpaglia, e proseguiva : » la questa notte, pregando le Muse,

) Che con lor dolce cetra, e dolci carmi,

 Volesser visitar per coosolarmi
 Vostra Magnificenzia, e far mie seuse: 3 Una comparse a me, cho mi confuse,

Dicendo: chi se'tu, ch'osi chiamarmi? » Dissile it nome; e tei per straziarmi Mi batté in volto, e la bocca mi chiuse

Dicendo: Niecoló non se', ma il Dazzo (7), 2 Poiché logate hai le gambe e i tailons. E stai jocateoato come un parzo.

» lo le voleva dir le mio ragioni; 2 Lei mi rispose, e disse: va at burlazzo, » Con quelle tue commedio in guazzeroni.

Datele testimoni. Magnifico Signor, pell'alto Iddio,

Come i' non sone il Dazzo, ma son io. - Vi piacciono?

- Eh! qui non si tratta di dar piacere. - No? . . . e di che dunque? . . .

- Felice te, che non lo comprendi! . . . Ma, dimmi un po' e che cosa pensi che contenesse quella carta?

- Cho? il polizzotto? Se me lo dimandate, i' credo che vi dicesse che stasse duro, percho gli altri, meno i due primi, si sapea di certo che non aveau confesso.

- E perchè lo credi?

- Perchesentii bucinar qualche cosa quando me lo diedero per farlo volare; ma io facevo lo gnorri, e tiravo di lungo. In fine usci, come vi ho detto. Stette un pezzo quassu nel settembre, e nell'ottobre uccellando ai tordi,

pi di ferro, che gli avean posto. (4) Sardigna , luogo fuorl di Firenze, dove si speltano le bostie morto.

(5) A cui si dà la corda. (6) Cioèudi dare la raccomandazione dell'anima

a no condanna to. (7) It Dazzo ora forse un uomo assai noto in quel

mpo, e legato e rinchiuso per mentecatto. Del resto, parmi cho questi inediti componimenti di uome si grande ( ma non gran poeta ) sieno del genere stesso degli altri suoi versi; e cho quindi non possa cader dubbio sulla lore originalità.

impanjando di sua mano la mattina, e andando oltre con un fascio di gabbie addosso, chè bisognava vederlo, e tenersi poi per non ridere. Venuto verno, cominciò a far quel che v'ho detto, e quel che fece il primo giorno,

e' lo fece quasi sempre. - Ma perchè hai detto ch'era furbo?

- Bella scopertal Egli era nemieo de' Medici: era stato Segretario di Palazzo: c' predicava nell'orto di easa Rucellai (chè nna volta, ch'ebbi a cercarlo, andai là, e aspettando che avesse finito, stetti a sentirlo). Dopo, vennero i Medici, che lo fecer ehiappare, e si eredeva che avesse a capitar male; ed eccotelo fuori, come se non fusse toceato a lui. I'vi dimando, se è poca furberia questa? Ma in fin, tira, tira, la corda si strappo.

- Che vuoi tu dire? - Che per la troppa astusia fu gabbato; perchè dissero che fece un certo Libro (1), che non piaeque a'suoi amici vecchi; e pare che non gli facesse costrutto ne pnr co nuovi. E tutti lo sanno che morì quasi dalla disperazione: perchè si potea dir che fosse giovine. Avea 15 anni meno di mel Ma hisognava vederlo quando mi menò al Capitolo de'frati d'Ognissanti!

- Come? to andasti a Carpi con Ini? - Madio, si: ma quei frati, conoscendo ehi era, e di che panni vestiva, e sapendo com'era stato un de primi a Palazzo, l' uccellavano; e i'faceo l'Indiano, etiravo su le ealze a que'torzoni, che la sera alla pancaccia del foco e'shotravan intio. E il povero padrone tutto sopportava, perchè ce l'avea mandato chi poteva, c al quale non si potea dir di no. Seguite poi quelle diavolerie a Firenze, ei venne in fretta e furia da Roma; alloggio in villa; e la mattina non era dl. ch'eramo a San Casciano, e di là con due eavalle, che parean barhere, in tre salti a Firenzo. Ma andato fuori, lo vidi poi tornare a casa da Palazzo di gran brutta cera: pare volle che stassi seco; mi feci segnare per soldato; e fui dei primi a mon-tar la guardia : ma per lui non ci faron cristi cho si potesse far ribenedire; sicehè, lasciate le barzellette, che sempre aveva in hoc-

ca, cominció ad ammalarsi, e diede in cattiva disposizione: e sempre di male in peggio, con quella versiera di monna Marietta so moglie (che l'avrei strangolata colle me' mani ), quasi fece hene a irsene all'altro mondo, perchè in fine mori una volta sola, che se no, gli toccava a marir ventiquattro volte al gioruo .- E siccome Francesco taceva: - Vo'non parlate? - Buon nomo, gli rispondeva sospirando,

quello che hai narrato fa molto dolore! - E sospirava di nuovo.

- Ma se credevo a questo, i' non fiatavo. - No. no; anzi ei bai fatto piacere; ma camminiame più in fretta.

- Che il camminar così non vi basta?

- No; desidero che andiam più presto. - Ma dite la verità , . . scusate , ve'; ma che avete dietro i Toccatori? chè una volta accompagni un mercante fallito a Monte Reggioni, che per iscampare dall'acculattata (2), se la svignava; e finche non fummo a Staggia, mi faceva appunto la stessa prescia che fate voi.

- No, amieo, non siam falliti, ma affrettati. - Vo'vedete di che gamba vado. -

Proseguendo a parlare del Machiavelli, dimandò Francesco a Luigi se sapeva ch' erasi a Roma stampato il Liano nel l'aixcipe; e rispostogli che no ; dopo avergli detto come ne aveva Filippo Strozzi con gran dispiacere dei figli, c maraviglia di molti, accettata la dedicazione, lo richiese di quello che credeva che avesse veramente spinto un si alto Ingegno a seriverlo.

- Par troppo, rispose Luigi (e tanto più sospirar si deve sulle umane miserie ) pur troppo, Francesco mio ... la povertà. Ne con me, nè con Francesco Vettori, quando questo era dei nostri (3), si guardava di parlarne.

- E che dieeva?

- Che a non volca divenire per povertà a contennendo (4),

- Possibile?

- E pel desiderio e che i Medici lo comina ciassero adoperare, se dovessino cominciare a fargli voltolare un sasso; ... che se poi non se li guadagnasse, ei si dorrebbe di se...

(1) Intende del Lusao DEL PAINCIPE.

> (2) Coloro, i quali fallivano, o rifintavano l'eres dità del padre, andavano nel messo di Mercato > Nuovo (luogo dove si radunavano i mercanti per negotiare) equiviera, ed è ancora una gran lastra o di marmo tonda ... e sopra della fastra posava tre a volte le parti deretane a vista del popolo, che nel-3 l'ora, che si doveva fare tal funzione, era quivi

radunato. E questo atto assicurava la loro persona a dalle molestie per causa di debito, ne potevano i s creditori molestare se non la roba, la quale s'ins tendeva cedula luita a lorfavore s. Mixucci.

(3) Cioè subito dopo il monny, quando il Vettori s' uni coll' Albizzi, con Niccolo Capponi e con Filippo Strozzi a mutar lo Stato.

(4) Lettera del so Decembre 1513 al Vetjori.

p e che essi avrehbero dovuto aver caro di servirsi d'uno che alle spese d'altrni fosse pieno d'esperienza 3 (1). E tanto l'amor roprio fa travedere, che queste cose, o simili esponendo, non pareagij di mancare a se stesso. Ma la lettera a Lorenzo Duca d'Urbino, colla quale accompagna quel Libro, la conoscete?

- Nn, perchè mancava nel MS. che mi venne soft'ocebio.

- Qualche amico pietoso l'avrà tolta da quell'esemplare. In essa non dice niente meno ( e ho tenuto a mente queste parnie, oude mi servano di norma per farmi finggire ogni oecasione di degradarmi, riconoscendo come sia facile, dall'esempio miserabile di un si grand'unmo ... )

- Grande da vero; e come dice il Varchi nostro (giovinetto di si alte speranze) higegno più da paragonarsi agli antichi, cha da

preferirsi ar moderni...

- E benel un tanto uomo, che dovera sentire di sè quanto meritava; ch' era stato Amhasciatore della Fiorentina Repubblica, quand'era più in fiore, a grandi Repubbliche e Principi grandissimi, rappresenta se stesso come e Uomo di basso ed infimo stato, che ardisce discorrere e regolare i governi dei Principi >. E a chi le scrive? al personagrio il più da poco che abbia avuto la famiglia de' Medici l...

- Veramente ben dicesti : miserabile esempio !

- E pure quest' uomo sopportò animosamente la corda l E poi così scriveva per non saper sopportare l'avversa fortuna i Ma ciò avviene. Francesco mio, perchè egli non credeva alla virtù. E di questa opinione istessa è ilsne degno amico, Messer Cerettieri (2);... che peraltro si mostrò di cuor più magnanimo nell' affare della dote.

- In quale oceasione?

- Quando si trattò di maritar la sua prima figliola. Egli trovavasi assai stretto: e Niccolò lo consigliava, senza tante ceremonie, a chiederla al Papa, coll'esempio di Paolo Vettori , che aveva avuto duemila ducati , e di Filippo Strozzi, che ne aveva avuti il doppio.

- Filippo Stroszi? ... - Ohl che maraviglie? Filippo Strossi die-

i) Lettera suddatta.

gliuola, quattromila ducati; e quattromila più gli chiese ed ebbe in dono dal Papa.

- Non lo sapeva , e me ne rincresce. - L'intendo ; ma non è meno vera la co-

sa. Sicebè con questi esempi, lo animava ad esser franco al domandare , e confidente ad ottener le dimande (3). Il Gnicciardini se ne vergognò; sicchè vedete che l'uso di trattare i più gravi affari politici , ed il consorzio coi grandi , gli ha conservato almenn la nobiltà dell'animo, in mezzo all'ambizinne e all'interesse, che gli banno corrotto e inferocito il cuore più che a nessun altr'uomo del mondo.

- Ma qual credete, che sarà il giudisio dei posteri su quel Lisno net Paincara?

- Tutti coloro, i quali ammireranno il grande ingegno di quest'unmo, unico nella politica, e nell'arte della guerra, cercherannn con i possibili medi di fare illusione a lore stessi per non credere quello che incredibile dec parere. Le opere sue getteranno intorno un tale splendore , che abbarbagliar farà gli occhi della moltitudine; chi vorrà giudicarlo per l'intenzione: chi col parallelo delle sue mirabili Deche; e chi finalmente dira, che giunta la Fiorentina Repubblica al grado stesso della Romana, salvar non potendo la libertà, coll'ultimo capitolo di quel libro, tentò di salvare l'indipendenza. -

Cosi seguitarono a ragionare, finchè si arrestarono sotto Barberino per far prendere un po'di fiato alle bestie.

Rimessi anindi ip via : - Ma pernottare , dove dobbismo? dimaudo il Ciarpaglia.

- Dove si potrà: ma quante miglia abbiamo per giungere a Staggia?

- L'è una celia: c'è da allungare il collo; e quando verrà notte, come faremo? Vo'vedete, i nuvoli son così fitti, che fa hujo come

- Prenderemo una lanterna dal primo contadino che incontriamo. - E se non ce la volesse dare?

-La prenderemo per forza; pagandola s'intende, anco tre volte il valore

- (Fuggono i Toccatori, diceva il Ciarpaglia tra sè, come li vedessil Poveri Signori : può intravvenire a tutti.)

La lanterna fu trovata; e servi loro di scorta fin presso a Staggia. Evitarono la terra; e de a Lorenzo Ridolfi , per la Maria sua fi- si diressero verso l'alto. Era notte molto avan-

> (3) Lettera senza data, ma del 1525, ed è la LX tra le Familiari. T. VIII , dell'edizione del 1813 ,

16

zata quando giunsero al Castelle. Le nuvole ai Gracchi, se vissuto fosse al tempo degli Apsi diradarono, e verso l'occidente bella si mostrava la Luna ad illuminar quelle colline. Quando comparvero le torri, a cui Dante con si bella arditezza rassomiglio quei giganti dell'Inferno, un gran tristo pensiero venne a riempier l'animo de'due Fiorentini ; prevedendo, che presto o tardi Alessandro impadronito si sarebbe anche di quelle Termopili della Sancse indipendenza.

Dato un picchio alla porta; e udito il e Chi viva? rispose Luigi - Gavinana (1): e subito aperta fu'la porta, e alsata la saracinesca. Entrò primo il Ciarpaglia , e Francesco e Luigi di conserva. Ma non si tosto un uomo alto e traverso, e con nera e folta barba al mento. fu veduto venir loro incontro, che sentissi afferrare pel collo il Ciarpaglia, e con voce di Stentore gridare ai soldati che lo seguivano : - Si prenda, si leghi, e s'impicchi.

## CAPITOLO XIV.

### Incertezza e dolore

. . . Nessun maggior dolore, Che il ricordarsi del tempo felico Nella miseria. DANTE, INF.

Ginsto non sarebbe l'asserire che i fuoruseiti son crudeli; ma non anderebbe lungi dal vero chi dicesse che di rado le avversità fanno agli nomini cangiare il carattere. E siccome tra le sventure , quella d'andare errando lontano dalla patria è una delle più insopportabili , quindi avviene che pusillanimi divengono i timidi, e ferocissimi i fieri. Quest' ultima sentenza si avverava nella improvvisa condanna che data si era subitoche in Monte Reggioni apparve il Ciarpaglia.

Come all' entrata dell' Inferno del nostro sommo Poeta comparisce in messo agli altri, e al di sopra si eleva Farinata degli Uberti; così nel le storie Fiorentine di quei tempi smisuratamente grandeggia Dante da Castiglione. Mostratosi alla testa dei popolani, quando presero le armi, fra i primi, alto della persona, colle spalle quadrate, sbarrando due grandi occhi, e superando col tuono della voce lo stesso schiamazzare della moltitudine, nessuno più di lui somigliato avrebbe agli Icili ed

pj e degli Scipioni. I suoi cenni eran ordini , e le sue parole comandi. Animose per natura, e confortato dai domestici esempj , qual si mostrò nel primo tumulto, in cui fu preso il Palazzo (2); tale si mantenne fino al giorno, in cui pel sno valore fu da Stefano Colenna campato dalla scure, che percosse indebitamente (3) per gran vendetta lo sio.

Sfuggito sotto gli abiti religiesi d'un Minore osservante, si era ritirato pronto ad ogni avvenimento ai confini. Alloggiato con vari altri compagni, coll'annuenza tacita di coloro, che conducevano le cose della Repubblica di Siena, nella fortezza di Monte Reggioni, coll'avidità propria di chi raramente riceve novelle della patria, stava sempre attento, allorche alcuno capitava, per interrogarlo; sicchè non è maraviglia, se all' udir GAVENANA, ei saltasse giù il primo. E siccome alla aua Compagnia era in tempo dell' assedio addeuo il Ciarpaglia, quando udi ch' era disertato, ginrato avea di vendicarsi. Or dunque vistoselo comparir faccia a faccia, e dubitando che colà introdotto si fosse come spia, non si era potuto frenare dall'atto, e daile parole; che non lo spaventarono da primo come avrebbere dovute, perché le crede così dette per celia. Ma sentendosi arrestar per la gola, e quindi riconosciuto nell'uomo che avea di contro Dante da Castiglione ( quell'anima di cane , come l'aveva chiamato ) ... comincio a tremare da vero, e con voce alta e dole nte si rivolse a Francesco, perchè l'ajutasse.

Riconosciuto che Dante ebbe i due fuggitivi , quantunque nè l' uno nè l'altro appartenesse alla sua fazione; non ostante, perche sapevasi che Luigi Alamanni avea gran seguito ed autorità nella Corte del Cristianissimo, fece loro grandi carezze; e udito come il Ciarpaglia gli avea salvati, conducendoli a traverso i poggi fin là, comando la sua liberazione: non però senza farlo venire alla sua presenza, e fargli intendere una spaventevole intemerata: Non replicò verbo lo scaltro villano, coscendo, come suol dirsi, l'umor della bestia; ma quando fu libero ,

- Come mai ci siamo fitti nelle granfie di questo diascolo I disse piano a Francesco: oh l se lo sapevo , vi lasciavo alla porta , raccomandandovi a Diq.

(r) Luogo sopra Pistoja dove fu dal Maramaldo uccise il Ferruccio. Qui è posta come parela mi-

(a) Nell'Aprile del 1527. V. Varchi, pag. \$1. (8) Perche nei Capitoli era stata convenuta si nistia piena e intera. Le sio fu Bernardo.

- No, no: sta quieto; e abbi pazienza della paura. Ma... è ella stata grande ?

— Eh l ... piultosto... Ne più langamente mi tratterò sulle particolarità di quell'avvenimento, non appartenendo, se non per le conseguenze, alla sto-

ria che narro. Colla stessa segretezza e colla stessa facilità , colla quale scampati erano dalle ricerche di Ser Manrizio e dello Shietta, colla stessa buona ventura torno Francesco in Firenze. Solo prese la precauzione di passar l' Arno ; e vestito da prete d'entrar verso le ventiquattr' ore (1) in città per la porta a Pinti , col breviario alla mano , dicendo l' ufizio. Andato subito ad abbracciare il padre , fu da quel buon veechio riveduto colle lagrime agli occhi, e confortato a non mancar mai, dove potera , di soccorrere agli sventurati; ma d'ovitar quanto sapeva il pericolo di trovarsi ravvolto in macchinazione, rivolgimenti e sommosse. Non usci Francesco in quella sera di casa; e perchè il padre gliene mostro desiderio ; e perche da se stesso conobbe che meglio sarebbe stato di veder la Caterina da solo a solo, e senza la solita compagnia, per darle

dette gli aveva , lasciandolo. Ma la mattina, innanzi che si disponesse a uscir di casa, ricevè dal Guicciardini una cortese ambasciata, colla preghiera di volere iucomodarsi, recandosi da lui. Era egli gia stato creato uno dei quattro Consiglieri del Duca : onde alcon modo non v'era di sottrarsene. D'altronde, mostrar non voleva Francesco d'avere il minimo timore per la sua persona. Era l'ambasciata venuta per bocca d'un famigliare; sicebè ne fu informato Alessandro non men che Francesco: il quale salito dal padre , udi raccomandarsi la moderazione a un tempo e la dignità. Non ve n'era bisogno; ma preparato ad ogni evento, ando sollecitamente dal Guicciardini.

liberamente le nuove dello scampo dell' Ala-

manni, e ripeterle le tante cose , che per lei

Quantunque il moro Consiglier d'Alessandro saprese quel ehe il Nasi valera; pare, arendo straordinaria opinione di sè, lo accolse con quella cert'aria di proteziono, che ò tanto facile a prendersi, quando si ha in mano il potere, anche cenza avere i suoi meriti. Do pregò a passare in una stanza apparatas,

(1) Era in quel tempo la miglior precauzione. Narra il Cellini nella Vita, come egli fuggi da una condanna degli Otto, vestito da frate.

eome se di grande importanza giudicasse il colloquio; e fattolo sedere, e gravemente in una sedia a bracci uoli assid endosi anch'esso, comincio da premettere che quanto sarebhe stato per dirigi era solo per suo chere; quindi scese subito a dimandargli: —Che cosa era stato a fare a Monte Reggion?

Il Nasi conobbe subito da quella interrogatione che l'antico Governator di Rologna si era fatto discopolo di Ser Maurizio; e gli rispose che quando pur lo àvesse volnto intendere, dorea, inquazi ricibideggli: — Se era stato in un tale, o tal altro luogo; e quindi scendere a dimandare della causa, che ve lo avera condotto.

- E bene, siete, o no stato a Monte Reg-

 Scusate, Messer Francesco, ma con qual dritto me ne interrogate?
 Con quello del desiderio del vostro be-

ne, e onde consigliarvi pel vostro meglio.

— In tal caso, scusate, ma debho dirvi che alla mia età , non si ricevono consigli se non

quando si richiedono.

— Voi andate immaginando una cosa; e ne riuscirà certamente nua diversa.

— lo non immagino nulla, di quello che voi sospettate: e la mia condotta, in tempo dell'assedio, debbe aver dimostrato chiaramente che non m'illudo.

- Fu effetto di prudenza, o non piuttosto di qualche no di dispetto?

Di che? del non aver voluto chi governave prestare orecchi a mici consigli? Uno stollo sarci, se fossi indispetitio per si poco. Del resto, avrei più da rammaricarmi per cagiono di loro, la cui fine mi o acerbamente doluta... si... nè ve lo nascondo... che da covar l'ira contro quel reggimento, per sola cagione di mor.

- Ma in somma non volete dirmi, se siete, o no stalo a Monte Reggioni?

Se io vi fossi stato, certamente non pensereste che andato vi fossi per cospirare.

lo forse no ; ma se lo pensassero gli al-

tri?... e se mi dolesse l'animo di vedere un valente giovine come voi siete prendere nna mala vita?

— Siete troppo savio, per pensarlo... e

avele poi troppa autorità fra quelli della vostra parte, per farli ricredere, quando occorresse, sopra una cosa impossibile.

— Ma in quel focolare d'insurrezioni e di macchinazioni di cose nuove, non si va certo per interessi privati!

- E chi vel dice? Quando fosse pesto in essere che io vi fossi andato, tenete per fermo che per qualunque altra causa essere andate vi potrei, fuorchè per affari di Stato. - Ma il dirlo non basta, c'hisogna pro-
- varie.

   Cioè, conviene provar prima che vi an-

dassi per certo.

— Francesco, non questioniame soora ana

cesa, che presso a poco è sicura..

— Cioè che si dubita...ma dal dubitarne a

porlo in essere... oh l la distanza è infinita.

— Voi sieto stato fuori di Firenze otto giorni.

— E quando ciò fosse ( lo che non sapete ), siamo già ridetti a tale, che non potreme ascentarci dalla città, senza chieder licenza? — In momenti di sospetti, e perchè ne?

 In tal caso, fate chiuder le porte : starem tutti prigione; e la cosa sarà più semplice.

Queste sono esagerazioni.
 Come le vostre, scusate, sono per lo

mene indiscretezze.

— Per non esserdunque indiscreto, vi dirò
che il Governo ama la vostra famiglia; che
lo ha dimostrato col non inquietarla mai, no
pure per la semplicissima e necessaria ricerca
delle armi.

— Perchèla cantina nostra non ha feritoie: senza che, quegl' iniqui, che voi hen como secte, cel e avrelbero fatte gettare, e quindi avrebhero mandato i birri a ceglierci in falle. L'infamia è troppo nota, perchè se ne possa dabitare.

- Or non si tratta di questo, ma della benevelenza del Geverno per la vostra fami-

Ed io ve ne son grato; quantunque speri che nen n'avrò mai di hisogno. Intanto siate certe che non sarà da nei fatta cosa, che possa non dirò meritarne, ma nè pur destarne la malevelenza.

 Ma quello, che fatto avete negli scorsi gierni di misterioso e d'arcano, potrebbe assai giustamente provocarla.

— Ahl . . . intendo per la massima, che ehi nen è con nei, è contro noi: massima infernale, dietro cui non vi sarebbe più sicurezza pel monde.

za nel monde.

— Ma perchè volete dara dell'inquietudini al Governo?

- Siete voi, che lo pensate.

- Dunque, per togliere e i nuovi e gli antichi sospetti, dite liberameute deve foste in questi otto giorni.

 Trovate chi mi accusi d'avere in questi commesso un delitto; recate le prove, o gli indizi; e a me starà lo scolparmi.

Questo non è il mode da tenersi per viver quiete o tranquillé.

. — Il modo, che ho tenuto, lo terro sempre; e questo sarà di non mancar mai finche in possa alle leggi. Quando vedrò di non potere, converrà cercar altri lidi, e recarsi a vivere tranquillamente sotto meno inospito cielo.

E pensate che vi sarà permesso?
 E credete che non potrò sottrarmene?

Amico, poichè tale veglio essere . .
 Vi risolvete un pe' tardi . . . io son più sineero; dico che tale non vi sono, a credo

la parte popolare, or che siete disceso a più moderati sentimenti . . . — V'inganuate: i mioi sentimenti sono sta-

ti sempire gli stessi.

— Le apparenze almeno erano diverse ...

ma lasciamo le questioni. Torno a ripeterri.
che voglia esservi amino; e quindi come tale.
venendo alla conclusiene di quello . per cui
da me v'ho invitate; vi dice che assi mal faceste a dar ricetto all'Almanni.

- Messer Francesco, male non feci, perchè nen gli diedi ricetto.

- E petete asserirle ?

— Al Consigliere del Duca Alessandro dice, che obbligato non sone a rispondere: a colui, che serive le Isterie, assicuro sull'enor mio che, non gli diedi ricetto.

mio che, non gli diedi ricetto.

— Ma che venne egli a fare? poichè in Firenze egli entro certamente.

— Ese io auche lo sapessi, un uome della rottra serte, e del vastro ingegno poù dubitar e un momento che ie fossi per rivelarle? Sichè, vi prego, Messer Francesco, tronchiamo questo discorse; e siate certo e come Considera del considera

Ma di voi si vorrebbe fare altra cosa;
e ove le desideraste, anco impiezarvi.

- Me? . . . su questo poi , certamente errate a partito : gode una mediocre fortuna , e son contento di quella.

- Non ricusaste però sotto il governo di quei rihaldi d'andar sotto-Amhasciatore al Pana?

- Setto il governo popelare ; e con Francesco Vettori ( che adesso è dei vostri ) andaudo, pensai di potere essere utile alla patria: ma l'esperienza che ne feci, me ne ha disgustato per sempre.

- E l'esempio di tanti cittadini, che godono e onori e favori non vi tenta?

Messer Francesco, so quel che si debhe al vostro grado, al vostro ingegno, e alla vostra elà: ma perdonale se vi annuazio a vorta elà: ma perdonale se vi annuazio che serete vittima dell'illusione e dell'ambizione. Villudete pensando che Cosiunio sposar voglis una vostra figliuola. . . .

- Come ?

Credete che tutto non sia noto?
 Abusi di fiducia. Ma se lo avesse pro-

messo, perebb mantener nol dovrebbe?

— Mal per voi, se non l'intendete; e v'illadeva Niccolò (1) quando viscriveva che Giliano de' Medici potesse sposerla. Voi altir vi
confidoste, inalzado i Medici, che vi avrebbero fatto seder con loro, ed or non vi accorgete che serviste lor di sgabelli. Lego negli occhi di Cosimino per lo men quatto Ti-

berj.

Voi lo calumniate!...

- Ed or che il sovrano potere, per la condiscendenza dell' Imperatore, fu stabilito in quel la famiglia; se qualche cosa di nuovo accadesse, vedrete ben dov' ei monta! Me non compiango, perchè l' ho da gran tempo antíveduto, e vi sono omai preparato; ma ben compiango voi, scrittore di tremende Istorie, nelle cui mani dovrà tremare la penna, quando narrar dovrete dei fatti, dove prendeste non bella , nè libera parte. E chi sa , se non sarete costretto a sciagliaria lootano, quando in sangue parra che vi si converta l'inchiostro, narrando tante proscrizioni e tante morti dei miseri cittadinil . . · che più ? forzato sarete a maledire l'opera vostra, quando non vi sarà permesso ne pur di serivere che un tale , o un tal altro fu avaro (2) 1 -

Rincrebbe acerhamente questo rimprovero al cinicicardini, hembe velato da modeste parole; pure, tente è la forca del vero, quando aon è accompagnato da jattanza, che non obe dimontrare inucrescimento. Bensi, facendosi torhido e grave, continuto parlando, a consigliar Francesco a lasciar le antiche amiritie, che non potanzo ad altro portarlo, che

a capitar male: a cambiar le abitudini, che conservar non si potevano col cambiato ordino di cose; e a porsi in capo che tutto dipendeva dall'autorità... Ma non gli permise questi di proceguire; poiché alzandosi, gli disse: — Serbate questi consigli per gli ambizioni. —

Quindi, pregando a seusarlo se le molte incombenze di quella mattina non gli permettetevano di trattenersi più lungamente con lui, parti, lasciandolo incerto, se aveva effettivamente data, o ricevuta un' udienza.

Questo fermo contegno maraviglio a un tempo, e sconcertò il Gniceiardini : perchè non potè credere che il Nasi così animosamente parlasse, se avesse temuto d'esser colto in fallo : d' altronde non sapea che pensare su quanto era stato riferito da Monte Reggioni, e sul nessun sentore del come e del quando era l'Alamanni scampato da Firenze. Infatti, per quante indagini fatte fossero, e per quanti luoghi avesse visitati con cento travestimenti lo Shietta, nessuno indizio avca raccolto, e nessuno dicea d'aver veduto l'Alamanni; solo sapeasi che il Nasi non era tornato a casa da vari giorni. Alle Porte della città erano siati osservati con diligenza, e sempre inutilmente, quanti passavano; e di li a tre giorui eran venuti avvisi da una spia sicura , essere in paa tal sera giunti a-Monte Reggioui due sconosciuti a cavallo, con nna guida a piedi: e che ugualmente a cavallo n' erano ripartiti, uno solo per Siena, el'altro colla guida montata a cavallo , per Firenze. Nella notte stessa, in cui Francesco torno, vi si era aggiunto il rapporto del viuajo, che il padron giovine era rientrato, alla bruna :

ma, fone cite noa lo avene reduto nel moneto in cui rientre f, fone dimentiama; fone concienza (ne cocienza posano avene la guie, no magnium che en reutini da pere te. Questa circustama sarebbe stata basante te. Questa circustama sarebbe stata basante doruto singgiredall'esame delle ganedio, cho espera de la compania del manuel del ganedio, cho espera posa del came del ganedio, cho espera posa del came del ganedio, cho espera posa del came del ganedio, cho espera del came del ganedio del came del ganedio del came del ganedio del came del came del ganedio del came del ganedio del came del ca

(1) Machiavelli, nella Lettere LX tra le Fami-

(2) Nelle Storie, scrisse il Guicciardini di Gio
7 i danari promessi
vanai de' Medici, Lib. XIV, anno 1522 > Nondi
5 meao stimolato dagti stipeadj, maggiori e più figlio di Giovanni.

s certi del Re di Francia, e allegaado (per colore 2 della sua cupidità ) il non essergli stati mandati 2 i danari promessi da Milano cc. 3 Le parole posto in parentesi furono sopresse per ordine di Cosimo I, figlio di Giovanni. nè se egli era, nè quando era uscito di Firense; moltomeno potevasi dedurre quando e come egli vi fosse rientrato.

Avera dunque potuto il Guicciardini cereare con dimaude suggestive di provare che Francesco fosso uno dei due sconosciuti giunti a Monte Reggioni; ma difficilmente si poteva esiger di più.

Quando Ser Maurizio, secondo l'impazienza usata , di trovar presto e sempre il colpevole, recossi dal Guicciardini, per intendere quello, che si era potuto discoprire nella conferenza col Nasi; erede bene lo Storico d'uscirne con una di quelle risposte, che fanno cessar le indagini degl'inferiori, rimproverandolo, ma senza asprezza, d'aver permesso che l'Alamanni uscisse di Firenze: che non avendolo potnto arrestare, ogni altra ricerca era inutile. E siccome ne sentiva Maurizio il più fiero dispetto, e avrebbe pur voluto qualche cosa discoprire, propose di far prendere il Nasi, e di dargli la corda, perche fosse costretto a indicare dove avea pernottato nelle sere antecedenti; ma un resto di pudore non permise al Guicciardini di condiscendere a sì fatta viulenza. Deluso Ser Maurizio ne' suoi desiderj. gli resto in cuere un'ira contro Francrsco, che facilmente si spicgherà quando si pensi che in uomini di quella tempra, il male che non han potuto fare, vien da essi riguardato come un debito, che resta loro a pagarsi.

Uscito dal Guicciardini, venne Francesco in casa del padre: il quale, benchè mostrato gli avesse molta ilarità quand' cra partito , non lasciava però di starne in pensiero ; cbò in ogni minimo atto della vita, e coll' incertezza e col timore si manifesta l'affetto paterno: sicchè fu contento d'udire come si eran passate le cose. E siccome sagacissimo egli era, e stato anch'esso al governo, e chiamato in tutte le Pratiche, innanzi che s' infermasse; agevolmente s'accorse che il Cerrettieri eveva tentato di levare un dado, che alla prova gli era fallito, e che in conseguenza potevano star emai quieti sulle incerte consegueuze di quella buona opera, per l'avvevenire. Un'ora innanzi al mezzogiorno, e eiascuno immaginar può con quale animo, dopo un' assenza che a lui dove parere un secolo, uscì di casa per recarsi dalla Ginori, e là iutendere le novelle della Luisa, e colla maggior convenienza che potevasi, farle al più presto intender le sue.

Quando fu sullo scendere del ponte a Rubaconte, rivolgendosi a manca, vide uscir

di cass Pier Vettori. Si soffermò per appetiarlo: ma dovi ci credeva d'asser salutato da accolto, come ci fatto avrebbe, con efficiente sione di cuoro, lo vido venire innanzi, cendo, como volgarmente si dice, tre passi sopra un mattone, quasi per ginoger più tardi che potevasi, a parlare con uno sospetto.

- Messer Piere , che non mi riconoscete?

- furono le prime parole di Francesco.

   Perchè non debbo riconoscervi?
  - Vi veggo così grave, e ritennto...
  - Non mi pare.
     E la Caterina sta bene?
  - Bene, spero.
  - Che non vi siete più stato? - Io?... voleva.. eredeva...

— Quel che veggo anch' io; Messér Piero, e quel che credo da un pezzo... che i letterati, cioè, quand' entra loro addosso la paura, sono come le Grechesse di Nestore (1).

A rivederci dunque a miglior tempo. Sospirò il Vettori; ma il terrore ne poteva più di lui. In fatti , quando erasi veduto il Bando (2), in cui minacciavasi la galera per chiunque avesse dato asilo ad un fuoruscito. e di più sapendosi che l'Arcivescovo di Capua non aveva osato di contradire, e che Maurizio non era uomo per compiacenza, da mancar di parola; la paura, che tanto più è forte negli animi , quanto più lentamente vi s'insinua, cominciato aveva dai piccoli ai grandi a prendere a poco a poco l'universale; e riflettendo alle terribili conseguenze dell'infrazione alle leggi, si andava disponendo ciascuno ad esser d'allora in poi più renitente nel correrne il rischio. A questo andava pensando Francesco; sicehè, lasciato che ebbe bruscamente il Vettori, compassionando la sua pusillanimità , veduto aveudo da lontano Bernardo Segni, e temendo un'accoglienza nguale, non solo non affrettò il passo per raggiungerlo, ma lo ritardo per lasciarlo dileguare. Non così avvenne di Michelangelo ; che scorto avendolo, mentre passava oltre dal Canto agli Aranei , benche fosse a gran distanza, lo chiamo per udir nuove di Luigi Alamanni, dolendosi seco stesso di non averlo potnto vedere; e maladicendo mille volte il Bugiardini, che l'avea costretto nella sera

(\*) Illiade, L. VII, che il Salvini traduce:

3 Greci no, ma Grochesse;
luogo imitato da Virgitio e dal Tasso.

(a) Vedi sopra, pag. 116.

del sabato innansi , a vegliar lungamente in bottega, per giudicare come era giustamenmente preso dal vero l'effetto della Notte (1), col lume del frugnolo dentro al pentolino. ... che avevagli tutti fatti sbellicar dalle risa : ma nata n'era la conseguenza di non aver potuto abbracciare un tant' uomo.

- Meglio forse per voi , risposto aveva Francesco, che non vi trovaste all'invasione di tutta la sbirraglia, di che certamente deve essere stata dolentissima la Caterina.

- Per me, poco rilevava; chè con que' manigoldi ci eonosciamo. Quando vennero per cercarmi, quel furboo di Bindocco raggiro Urbino con quante gretole aveva: ma perde l'olio e il sapone; e ogni volta che lo incontro, gli faccio sberrettate, che psiano archi di logge. S' accorge che lo burlo; ma risaluta, e tira via... E Ruvidino come si porto?

- E ehi ve l'ha detto?

- Nessuno. Ma quando intesi ebe si davan martello per non avervi potuto aver nelle mani; e conosceudo la lor vigilanza, pensai aubito a Dedalo; e al viaggio per aria. Non potete eredere poi quanti discorsi fatti si aieno su questa apparizione. . ma vi giuro, che mi è assai doluto di non poter abbracciare Luigi... ed ecco qua il Berni, a cui non è forse men rincresciuto che a noi. -

Veniva il Berni dalla via del Palagio; e lieto a un tempo e maravigliato di rivederlo, gli corse incontro per abbracciarlo. Francesco gli dimandò, sorridendo, se non avea paura di tingersi:... ma non gli narrò l'avvenuto con Pier Vettori, compassionando quel bell' ingegoo della sua pussillanimità.

Rispose il Berni , che in quanto a lui credeva che tutti questi rigori derivassero dalle malaugurate ire del Cerettieri, rincalzate da Ser Mauriaio, ehe quando potea dar la corda parea che andasse a nozze: che nell'ultima sera della gran festa , egli aveva parlato lungamente col Duea, e l'avea trovato tutt'altro uomo di quel che si predicava ; che gli avea fatte molte carezze ed esibizioni; e che anai . essendo morto un cape ch' egli amava, di concerto col Maggiordomo glie lo faceva trovar seppellito, coi segueoti versi per Iscrizione:

GIACE SEPOLTO IN QUESTA ORRANDA BUCA Un Cannaceio superao a TRADITORE,

CH'RAAIL DISPETTO, BFUCHIAMATO AMORE: NON BARRALTRO DI BUON; PUCAN DEL DUCA. E siccome tanto Michelangelo, che l'altro, tacevano soggiunse: - E chè non piace? - Badate disse il primo, di non dover presto cantare la palinodia.

- E quando sia giusto, e ehe il Duca mal si comporti, io mi sento uomo da cantarne

- Se pur vi sarà permesso di giungere alla secondal

- Ma , ditemi della Caterina , prese a di . mandar Francesco;... l'avete riveduta dopo il caso?

- La sera dopo ; rispose il Berni : e l'angascia in eui si trovava, e che continua sempre, è indicibile... ma in somma, l'Alamanni è in salvo?

- Lo è... ma vedete chi viene!

In fatti, compariva da lontano lo Shietta . venendo alla loro volta, per esaminare, come era suo costume, i visi delle persone che insieme parlavano; e da mezze frasi ( come avviene a ehi ascolta per via ) e dal mover degli occhi e delle labhra giudicar francamente della materia, e delle opinioni. Questo è quello, che allora facevasi; e che molte altre volte si è fatto. Si divisero però , senza mostrar di prestare attenzione a colui; no n senza rammarieo di Francesco, che non aveva osato dimandare al Berni novelle delle Strozzi: quindi si affretto quanto più poleva, per esser presto in via dei Ginori-

I corsi pericoli, la lontananza e il desiderio pare dispongan l'animo a ricevere le impressioni più vive : sicchè, quando ebbe battuto alla porta della Caterina tremando, e ebe odito ebbe che non era in casa; ed entrato dove stava la Giulietta colla donna che ne aveva eura, intese da lei che la mamma di buon ora si era levata per andar dalla Luisa, gli prese un sì forte palpito, che avrebbe discoperto il suo segreto; se ivi state fossero persone per intenderlo. E siecome poco mancava al mezzodi, conendosi a sedere per aspettarla, comincio la conversazione colla Giulietta;

- E sta bene la mamma?

- Ohl no: da quella sera che venne in casa tanta gente, e che quell'uomo burbero, burbere mi prese in collo, ha sospirato sempre. Povera mammal lo le facea le carezza, ma ella continuava sempre a sospirare.

- Ed or ch'e andata a fare dalla Luisa? - Per madonna Clarice, che ha male.

Qui si volse alla dorna; la quale, confermando quello, che detto gli avea la Giulioi-

(1) V. Cap. VII, pag. 65.

ta, le aggiunse che le Sirouzi dalla sera, in cià avrenue quel trambuto, non si erano più vedute. Sonosò di il a non molto mezzogioro; no, in rece della Casteria, a vener un serro della casa Sirouzi ad avverire che facessero pranare la hambina, perchi a la cercenimento, da far trenare. Francesco accorse: volle da sò interrogare il servo; udi che il pericolo era grando, e che si era pariato di ammisirate il Secennosi ella giorata. Mebiane le nuove della famiglia; eg fi fa da lui rispatare la Secennosi ella giorata. Mebiane le nuove della famiglia; eg fi fa da lui rispatare per seguinto della famiglia; eg fi fa da lui rispatare la Secennosi ella giorata desolutione propusale.

Come? la mamma non viene? dimandato
avea la Giulietta; e s'era posta a piangere.
Cercò con ogni modo Francesco di conso-

larla; e al servo di casa Strozzi raccomandò di dire come trovavasi là; che dolentissimo era di quanto intendeva; e che, siccome non dubitava che donna Caterina sarehbe rientrata la sera, egli vi ritornerebbe sul tardi: non senza peraltro esser innanzi passato a udir le muove della salute di madonna Clarice. Abbracció la Giulietta, e sospirando partl. Quantunque ne avesse udite allora le nuove, quando fo sulla piazza di San Lorenzo, gli venne in pensiero d'andare esso pore al palagio degli Strozzi; ma, riflettendo che doveva in breve tornarvi, per non dar sospetto, se ne astenne. Quando la sera vi si recò, crescinto era il pericolo a dismisura. Fatto chiamare il servo; col quale parlato avea nella mattina, udi che il Paroco preparavasi pei Sacramenti; che tutti erano intorno all' inferma; e che la Ginori avrebbe là passata la notte.

# CAPITOLO XV.

## Funerali

Intanto i bigi, i bianchi, i neri frati, E tutti gli altri cherci seguitando, Andaran con lungo ordine accoppiati Per l'alma della Donna Dio pregando, Che le donasso requie tra beati.

Di rado avviene che, quando i morhi del corpo naturalmente si presentano, non abbia sul loro andamento gran parte lo stato dell'animo: e quello che avvenne alla Clarice Strorai n'è ad un tempo l'esempio e la prora. La matina, che venne dopo all'irrumone fatta dal Bargello colla corte in casa della Ginori,

dopo aver passato una notte agitatissima, pensando seco stessa come potevasi, se non vendicare, impedire almeno per l'avvenire che nelle abitazioni degli amici, o aderenti della loro famiglia, più non si rinnovassero simili insulti ; e fresca troppo avendo in mente la memoria del tempo, in eni, vivendo suo fratello Lorenzo, la potenza degli Strozzi bilan-ciava quella dei Medici, se in fatto pur non la superava; dopo aver mollo ondeggiato sui varj espedienti da prendersi, e se doveva ricorrere a mezzi secondarj , o parlarne direttamente a Fra Niccolò, risoluto aveva d' attenersi a quest' ultimo. La deferenza in molte occasioni mostratale da lui potevano farle sperare che, quando trattavasi de' cittadini principali, o dei loro amici, potesse dar ordine che si usassero più rignardi; e che non si corresse il rischio, com'era avvennto, che le figlie dei gentiluomini mescolar si dovessero colla sbirraglia. Alzatati con questa risoluzione, e riandando colla mente su quello che avevn immaginato; due ore innanzi mezzogiorno le fu annunziato Fra Niccolò, Si rallegrò tutta la Clarice, poiche senza farlo pregare , veniva da se stesso a offcirlene l'occasione : quindi mandato a dire a Piero e Lione che acendessero per oporar l'Arcivescovo, lo ricevè colla più gran cortesia. Ma grandissimo fu il suo stupore, quando ,

dopo la parole di ceremonia, l'udi cominciare:

 Vengo, madonna Clarice, a ricevere le vostre commissioni per Roma.

Per tornar presto ? spero.

— Questo è quello che non so. Gl'interessi di Santa Chiesa colà mi chiamano con gran premura: nè più affettuoso e pressante potrebbe essere il Breve di Sua Benitudine.

- E qui intanto, chi rimane al governo?
- Vi sono i Consiglieri di S. E. V'è Ser
Maurizio...

- E avete enore di laseiare i Fiorentini all'intera balia di costui?

La mia presenza, madonna Clarice, non poiera esser che passeggiera: poi, vedeste oome incominciò S. E. a far tutto da se ? . . egli è giovine . . . egli è animoto . . : nè ha più bisogno dei consigli, o degli ammaestra-

c'illuda talvolta, sino al punto di farci credere che altri non si accorga di quello, che si tien racebiuso nel più cupo del euore, non ostante qui era stato il richiamo si repentino ed inaspettato, che non v'era luogo a illusioni. Senza parlar delle continue, benehè false o leggiere accuse, non che dei lamenti che in suo dauno mandavano a Roma i Palleschi, la volontà di Alassandro era decisa per levarselo dagli occhi; Clemente non avea saputo negargli un si lieve favore; e di più, malcontento non era di vedere come avrebbe sapoto condursi da se. Il Breve dunque, col pretesto ivi esposto, l'obbligo di affrette rsi, che il Duca in Firenze nol trovasse quando fosse stato di ritorno dalle Chiane. E come Alessandro desiderava fu fatto. Ciò essendo, e vivissimo sentendone la Clarice il dispiacere, non le parve cosa prudente di mover lamenti contro Maurizio, elle rimaneva per allora padrone in Firenze; molto meno avrebbe voluto, che la cosa giungesse agli orecchi del Duca: siecliè, frenando il dispetto, ma da quella donna d' aeuto ingegno ch'ella era, vedendo nella partenza dell' Arcivrscovo mancar l'ultima speranza d' un moderato reggimento, si ristrinse a pregarlo caldamente, per l'affezione che mostrato aveva sempre alla sua casa, di dare opera perche Filippo si recasse il più sollecitamente che poteva in seno della famiglia. Promise Fra Niccolo di operare quanto era in lui: ma le fece intender come pensava che gl'interessi, che allor si trattavano in Roma, fossero di momento grandissimo. Piero bene intese dell'uno . . . ma ne egli immaginare, nè uomo di senno avrebbe mai potuto pensare, dell'altro. Ché che ne sosse, dopo la partenza dell'Arcivescovo, ebe avvenne il giorno di poi, ritornando ad agitarvi nel petto della Clarice tanti sentimenti, tutti differenti si tra di loro , ma tutti rivolti a mostrarle la certezza dell'ingrandimento di Alessandro , e della depressione della propria famiglia ; considerando , come dopo la morte di Alfonsina era stata perlino defraudata della materna (1) eredità ( siechè veniva facilmente a dedurne che sin d'allora riguardavasi come fondamento dell' elevazione dei Mediei l'abbassamento, se non la ruina, degli Strozzi ) tanti pensieri e considerazioni, tanti sde-

gni e desiderj di vendetta, repressi dall'affetto verso dei figli , eagionarono in lei tali moti, che nella sera si manifestò benche molto leggiera la febbre.

Chiamato subito Francesco de Montevarchi, fisico eccellente, che nell'arte Ippocratica aveva in Italia, in quei tempi, pochi pari, o nessuno; dal colore del volto e degli ocebi si accorse che minacciata era da una sollevazione di bile; sicebè prescrisse i farinaelil, e raccomandò la quiete e la tranquillità dell'inferma. E le prescrizioni furono escauite per dur giorni; una nel terzo avvenne cosa , ebe difficile a prevedersi, era quindi impossibile a prevenirsi.

Si è già detto ebe due grandi progetti, per dare stabil fondamento alla famiglia de' Medici , covavano nell' animo del Papa; e per ambedue necessario gli era Filippo: ma scaltro ed avveduto, penso di far service lo splendore e la considerazione, ch'egli stesso riceverebbe dal prime; come potentissimo mezzo a renderlo più decile per l'approvazione del secondo. Ciasenno intende, che il primo era il matrimonio pressochè stabilito tra la Duchessina e il secondogenito del Re di Francia; del quale aveva Filippo fatto inteso Piero suo figlio, con espressioni, che disvelavano quanto l'importanza ei sentisse di veder posta alla distanza d'un sol gradino dal soglio di Francia questa sua vera (2) nipote : ed il secondo era di fabbricare, e, come dieon gli storiei , d' inalzar sul collo de' Fiorentini una fortezza, che servir potesse ad un tempo e per difesa di coloro, i quali fossero al reggimento, e per offesa contro la città, quando le accadesse di tumultuare. Fu interpellato Filippo per l'assenso, e lo diede : gli furon chiesti danari per fabbricarla, e li promise: gli fu dimandato un a conto, e l'offerse. La qual tanta facilità vedendo e considerando Jacopo Salviati ( dal quale oramai, dopo che solo aveva contradetto all'elevazione del Duca, più che d'ogn' altro guar-davasi il Papa ) ebbe a dire: « Filippo, Fi-« lippo, tu fai come il tarlo, che con questa c fortezza ti vai generando la morte. 3 Parole terribili, se le avesse il misero sapute intendere a tempo l E consisteva l'a conto riehiesto in una polizza di pagamento, ehe di

(1) Pare che le spettassere 4e mila durati, che ella non ebbe. Dicesi nella Vita di Filippo Strozzi, scritta da Lorenzo suo fratello, che fino a qual tempo egli era intrinseco del Cardinal Giulio, ma ca di Urbino, di cui la Clarice era sorella.

Rosini - Strozzi

che depo la morte d' Alfonso si guastarone gli u-

(a) Vera, perché figlia legittima di Lorenzo Du-

nistro generale, come si è detto, del suo Banco.

Se strana maraviglia e gran dispiacere fatto aveva l'apparizione del Libro DEL PRIXcipe colla Dedica allo Strozzi; se dispiacere anche più grande stato era pe' suoi figli l'ordine di mostrarsi cortesi ed affottuosi verso il Duca Alessandro; si pensi qual·fu lo stupore , quando la mattina per tempo , e innanzi che Agostino Dini venisso, Pier Francesco da Viterbo, maestro reputatissimo di edifizi, trovato chiuso il Banco, sali le scale, e dimandò di madonna Clarico, o di Messer Piero, per intendere se poteva far comandare mille coatadini per iscavar fosse; lo che fatto egli non avrebbe senza il pagamento d'una polizza di trentamila ducati, della quale era il portatore. In mancanza della madro, che giaceva in letto ammalata, essendo alla dimanda di Pier Francesco accorsi e Piero e Lione ; e udita la richiesta di somma si rilevante, senza che il padro (il quale temeva forse del dissenso della famiglia ) unlla scritto ne avesse; si guardarono in viso l'un l'altro, colpiti da uno stesso spavento; come presi poi furono dallo stesso disdegno, all' udire che l'ordino veniva trasmesso col mezzo del tesoriero del Duca Alessandro. Ma chi potrebbe convenientemente esprimere, e coi giusti e veri colori rappresentaro il furore, da cui furono agitati, quando interrogato il Macstro sull' uso di si gran somma, udirono ebo pagar si dovevano con quella le fosse per gettare i fondamenti ....

 Di qualche nuova chiesa? dimandò Piero impaziente; credendo che Alessandro unir volesse alla tirannide, che gli aggravava,

l'ipocrisia, che per ancor pon aveva ... - Non d' nna ohiesa, rispose il Viterbe-

se , ma di una fortezza.

- Forterra ! e dove ? ... e perchè ? - Il percho, Messer Piero, meglio di me l'intenderete : in quanto al dove, non è stabililo; ma tra pochi giorni arriva il Duca: e

debbesi il luogo concertar seco lui. Iutanto comandar si debbon gli opranti.

Secondo la senteaza di Seneca, che i dolori quando son grandi istupidiscono lo anime, non fecero i ligli di Filippo Strozzi molte altre parole al Maestro Viterbese: ma dettogli di tornare verso il mezzodi, che data gli sarobbe risposta; con un dolor concentrato, e schizzando ira dagli occhi, non pensando alle prescrizioni del medico, si recarono

suo pugno egli fece sopra Agostino Dini, Mi- dove ora la letto giacente la madre. La Luisa era discesa in quell'istante medesimo, sicchè i fratelli entrarono mentr'essa, dopo averle baciato la mano, l'abbracciava e baciava

in volto. - Che mai ci è? ( disse tutta impaurita , vedendoli in quella grande agitazione ) che mai ci e , figliuoli miei?

- Non credeva ( esclamò Piero iratissimo, e quasi fuori di sè, ed ansando, e rompendo le parole ) non credeva che nostro padre ci dovesse far malodire il momento che ci ge-

- Ohime ... replieo la madre, a questa impreeszione; e, com'era debolissima, svenne. La Luisa le su intorno per farla ritornare nei sensi ... e dubitando di qualche grau causa, poiche si terribili ne vedeva gli effetti, ancorche molta forza facesse a se stessa, non potè impedire allo lagrime di spuntarlo violentemente dagli oech:. - Non dirò questo , soggiuase Lione al-

l'imprecazione del fratello; ma nostro padre a tal condizione ci vuol condurre, cho l'andar volontari in esilio sará la più gran fortuna per noi.

- ( Pur troppo , dicea tra se la Luisa , il

- E non è questo un inalzar le mura, che ci debhoao imprigionare? un fabbricar lo catene, che ci debbono avviacere? - E noi i primi? noi gonerati dal più grau cittadino d'Italia , noi presentare umilmento a questo figliuol d'adulterio la sferza, che ci debbe percuotere!

- Piero, diceva la Loisa, tacete per on istante , finche almeno vostra madre respiri-- Ah! non so, se non invidj la sua sorte; che ia questo momento almeno non vede l'aspetto, e non sente il peso di taato obbro-

- Calmatovi : è in fine nostro padre ; ... e a lui tutto dobbiamo. - Tutto, fuorcho l'onore della famiglia,

e la servitù della patria. Non m' oppoago ad un reggimento civile, sia pur anco d'un solo: ma non voglio una tiraanido; e molto meno voglio, (e vi riuseiro si ... chè lo giuro per quella spada che bo stretta, poiche il Papa m' ba defraudato del Cappello ) ... molto meno voglio ed intendo, che i danari nostri servano a scavar la fossa che , se qui rimaniamo, ci debbe tutti ingbiottire. -

A quelle imprecazioni , a quelle ire , sentendo la Luisa sorgere uno straordinario con-

trasto in cuor suo, e per la rovina della famiglia che nascer vedeva, e per l'affezione che al padre portava ; noo sapea darsi pace, che egli medesimo ne fosse l'istrumento. Nè io ciò potca dirsi che ingiusto fosse, o esagerato il suo timore ; poichè stabil fondamento prender non poteva la famiglia di Alessandro, se non abbassando la loro. È determinati erano specialmente Piero e Lione ad impedire che Agostico Dici pagasse; ma quando ei venne al Banco, e mostro le lettere, e gli ordioi precisi di chi era solo il padrone, modo non vi fu di ricusare : sicché non è da dirsi come gli sdegni crescessero, e per esser più intensi più vivamente sentir si facessero; dopo averc veduto specialmente i facchini colle maoovelle asportar taoto danaro, che sopravanzato sarebbe alla dote delle tre figlie (t).

Da quel giorno la lievissima febbre, che appresa erasi alla Clarice, ercbbe a dismisura : e erescendo ogni giorno . la coodusse al sepolero. I figli , che l'amavano e rispettavano, ne furoco così stranamente colpiti, che parean fuori di loro: e la Luisa, che al dolore della ineertezza per quello che era accaduto a Fraocesco, aggiuoger vedea quest'altra apgoscia; frenaodo, e se possibile stato fosse. cacciaodo dal euore il primo ( chè l'affetto verso i genitori negli animi beo fatti è sacra cosa ), tutta interamente datasi all' assistenza della madre , non mai le usci di camera , ne mai si corico fiocbe fu ioferma. Presso di lei vegliava, e preso di lei sopra un guanciale si assopiva ; poichè sonoo chiamar uoo potevasi quella leggiera quiete de scosi, che dileguavasi ad ogoj moto d'inquietezza, e al più piccolo agitarsi di lei. Per sua grandissima sorte l'inferma passo gli ultimi gioroi di vita, fuor de' sensi : e non provò quiodi il più gran dolore, che possa seotirsi dagli uomini lasciando la vita, quello cioè di abbandonar degni ed amatissimi figli. La Caterina Ginori più che l'ufficio di amica, quello esercitò di sorella; tante le cure furono per feqtare di farle recuperar , se potea , la salute in principio, e di renderle meno grave il morbo the men cocente la doglia, in appresso. Quando fu spirata; secondo l'uso, che le altre bazioni, e forse non a torto, agl' Italiani rimproverano, l'intera famiglia parti per la villa delle Selve.

(1) La Maria aveva avuto di dote 8 mila ducati. La Clarice sua madre ne aveva avuti dai Medici soli seimila.

La moltitudine dei cittadioi, che accorsa era da ogni parte nei primi giorni della malattia, continuò sioo agli ultimi istanti di quella: ed essendo essa spirata verso il mezzodi, più numeroso fu il concorso nella mattina di poi per vederla, per piaogerla, e suffragare l'aoima sua, depochè fu posta in sul funchre letto. Non volle la Caterioa cedere a mani mercenarie l'opera di porgere gli ultimi uffici alla spoglia mortale dell' amica estinta; e presocodo l'alfanno (come alla Luisa promesso aveva), chbe la forza di compierli. Abbracciatala quiodi, e datole piangeodo l'ultimo addio, nella niù grando omarezza si ritirò da un palagio, dove tornar dovera, dopo molti mesi, a compiere un ufficio ugualmente doloroso e più tristo-

Intanto le mortali spoglie della nipote di Leone X, ( accomodate come nel tempo l'arte permetteva ) eraoo state esposte nella grap sala, come per gli altri personaggi costumavasi (2), riccamente abbigliate, io abito di velluto nero adorno di frange d'oro; come di oro guernite erao le trine della cuffia, che le ravvolgeva la testa. Un vesso di grosse perlo intorno al collo; varie fila di esse raddoppiate alle braccia; e gemmo rifulgentissime alle dita, indicavano la magnificenza, e la ricchezza della casa. Ceoto e ceoto fiaccole risplendevano all'intoroo; e oci quattro angoli, in grandi vasi di argeoto ardevano gli aromi, che riemievano di profumi la sala. Le damigelle della defuota in abito di lutto, noo che molto povere donoe, alle quali solita era di largire le suo carità , vestite di puovo pure a lutto a spese della famiglia, stavano intorno orando, e piaogendo.

Il sileozio religioso della moltitudioe, che vi accorrenzi i segni di dolore verso una donna generona; e il compianto per la sua perdita, erano generali. Le spose de principali cittadini della fazione Medicea vi si recarono in grio lutto, mostrando di osorare in lei lo spleodore di quella schiatta, che arevano tanto elevata sopra le sitre.

Né in questa circostanza, mancò la cariosità di richiedere come da Roma oon era veouto Filippo a rivedere per l'ultima volta, la sua donna; e alla maligoità piacque d'aggiuogervi (chè la maligoità ooo rispetta nè pur il dolore) che ogai scusa cra buona per

(s) Le famiglie anco principali esponevano i lor defunti, prima di mandarli alla chiesa, in una stanza terrena, che serviva solo a questo ullicio, e chiamavasi La STANZA, Q. SALA DEI MONTA. un uomo come Filippo: mn la verità su che infermo in una gamba (1), per cui non avrebbe potuto sopportare neilmotodel cavallo, ne quello troppo accelerato della lettiga, venuto lentamente, come aveva potuto, dai cavallari, che si succedevano colla stessu celerità colla qualo inficriva la malattia, ricevà presso ad Orvieto il tristissimo annunzio che la sna donna non era più. Non gli resto dunque che a piangerla, e ad ordinarne sontuose e splondidissime esequie. Verso le ore ventidue del giorno di poi cominciarono a vedersi accorrere le immense Comunità religiose, che insieme al Clero secolare, invitato furono ad accompagnarne processionalmente il corpo in Santa Maria Novella, dove era il tumulo gentilizio della famiglia. Dalla morte di Lorenzo Duca d'Urbino suo fratello, non erasi veduta sl gran pompa in Firenze. Preceduti dagli araldi sui cavalli abbrunati, si mostravano trenta Prigioni, cavati per largità dalle Stinche, con corone di olivo, vestiti di nero, e accompagnati di qua e di la da trenta coppie di torce. E ugualmente accomp gnato da quaranta di esse, portate a mano da ottanta vestiti di nero, e col velo a gola, compariva lo stendardo di Santa Maria del Fiore.

Coll'umile croce di penitenza, poi venivano i Cappuccini della Concezione e quelli di Moutui; quindi i Girolamini di Fiesole e i Frati del Paradiso andavano innanzi ai Miuori Conventuali ed ai Minori Osservanti. Seguivano quindi gli Agostiniani di Santo Stefano, di Sant Jacopo tra i fossi e di Santo Spirito: e i Carmelitani di Santa Maria Maggiore e del Carmine precedevano i Servi di Maria. Non celando il manifesto dolore, per la perdita d'una donna, che riguardavauo come la più gran protettrice del loro ordine, succedevano i Domenicani di San Marco:e, invertendo l'ordine della regolar gerarchia, rimasti crano gli ultimi quelli di Santa Maria Novella, che ricever dovevano il corpo per tumularsi. Ad una qualche distanza si vedevano i Monaci. Andavano innanzi gli Olivetani, i Celestini e i Cisterciensi;e dopo, seguiti dai Camaldolensi edai Cassinensi. i Vallombrosani di San Pancrazio e di Santa Trinita. Passati gli Ordini religiosi , seguitarono i Cleri: prima

quelli di Sant'Ambrogio e di Santa Felicita; indi gli altri di San Frediano e di San Pier Maggiore. In fine col suo Prioro mitrato, quello di S. Lorenzo; e coll' Arcivescovo di Firenze, il numeroso Clero del Duomo.

Innanzi che comparisse la bara si vedevano sulle aste le Armi degli Strozzi, con quelle de Medici a destra, e quelle di casa Orsina a sinistra in mezzo al numero immenso dei servi in sontuose livree col velo a gola, e portando fiaccole intorno al feretro. Sopra di esso, ricoperto di velluto, adorno di galloni, e con ricche frange d'oro all'intorno , a far prova della vanita dell' umane grandezze, in tuttă la pampa compariva la defonta, conservando sempre nel volto quella nobiltà di sembianza, che onorar la faceva o riverire in vita-; e che tanto plauso destava quando mostravasi in mezzo alla sua bella e numerosa figliolanza. Erano già state affisse alla chiesa di Santa Maria Novella, con grandissima pompa dedici filse di drappelloni (2), ove dipinti vedenvanni San Cosimo, preso a protettore della famiglia Medicea , e Santa Chiara , per la memoria del nome della defonta; e volle Piero che vi si unissero San Paolo e Sau Giorgio, come per indicar a chi sapeva intendere, che l'ultimoloro appello sarebbero state le armi. Quantunqua in grandissima frettn , erano quelli- stati con gran bellezza effigiati dai primi artefici, che volentieri concorsero a render questo tributo di affezione e d'enore ngli Strozzi. La armi poi della famiglia, e quella dei Medici ripetute, e quindi quelle di Savoia e di Boulogne per le mogli di Giuliano o di Lorenzo, uon che quella degli Orsini per la madre della Clarice, e quella dei Gianligliazzi por la madre di Filippo, e tutte con graudi ornamenti d'intorno , furono date a dipingore a Jacone tornato in quei giorni da Roma, o a lui affidate per la familiarità della casa (3). Ma egli, al solito, chiamando per farsi ajutare il Bachiacca , il giovine Vasari , e il Salviati , ottenno lo scopo di ritirare la più parte del danaro per sò, lasciando quello, che ei chiamava il fueno dolla gloria, per gli altri. Per onorar Filippo, dietro la bara abbrunati, e portando una grossa fiaccola in mano, si vedeano

Si ha dal Varchi questa particolarità, verso quel tempo. V. pag. 478.
 (π) ε Un de costumi antichi della nostra città è

<sup>(</sup>a) a Un de costumi antichi della nostra città è a il donare alla chiesa ornamenti, che per esser

e di drappo, Darputtom si chiamaso, e forse perché e sono una moltitudine, e per dir cosiuna

t schiera di pezzi di drappo l'uno a canto all'altro
e spiegati, deriva il loro nome dalla voce prapertto, e le arma par che l'accentino, e i Santi,
e che in essi dipinti e ordinatamente spiegati si
pongeno 5. Sonzana.

<sup>(3)</sup> V. Cap. III, pag. 36,

Francesco Vettori, Baccio Valori, alcuni Salviati , i Pazzi , i Ridolfi , i Capponi ; e, a cagion della famiglia Medicea, il Giucciardini, l'Acciajuoli, e col solito pedante da Prato, strascicando il lucco, il Signor Cosimino.

Ma quello, a cui nessun s' attendeva, tornato la sera innanzi dalle Chiane, rolle intervenirvi circondato da' suoi cortigiani anco il Duca: e con tal aria di finto rammarico vi comparve, che molti crederono che cogli altri ei concorresse veramente a dolersi, piuttostochè a rallegrarsi della morte di quella sua fiera nemica.

## CAPITOLO TVI.

#### Potenze

Panem et Circenses. Tac

La partenza di Fra Niceolò da Firenze lasciate avea più libere le mani ad Alessandro: la morte della Clarice Strozzi lo facea più liberamente respirare. Sapeva egli ehe in ogni altro della famiglia si sarebbero addormentate le ire fuoriche in lei. Ed ora inleicolla morte cessando, nessuno av venimento poteva essergli più grato e più propizio di questo. Lo dissimulo non pertanto; e al Vettori, amico di Filippo, e al Valori amicissimo (fingendo dimenticare il passato, e tenersi al di sopra di tali miserie) ne parlo con dispiacenza e rammarieo. E questa stessa dissimulazione, benchè non ve ne fosse di bisogno, usò con Ser Mattrizio (che fu la seconda persona fatta chiamare la mattina dopo il suo ritorno); pensando che gli uomini come lui dovevauo indovinare, piuttosto che attender gli ordini e i desiderj del padrone; e che in line v' era sempre tempo a scoprirsi. Quando egli giunse , stavano già in anticamera il Nori , Ottaviano de' Mediei , il Valori , l' Acciajuoli , il Gnieciardini, e il Vettori. Giomo, che sapea le intenzioni del suo Signore, ma che volea pur for intendere a tutti che-senza sua permissione non entravasi, dimandò a Ser Maurizio quel che gli occorreva.

- Sna Eeccllenza: rispose il burbero Cancelliere, aggrottando le ciglia: e l'altro, fingcudo di non accorgersene, disse:
  - Or, or passeremo parola. - Ma S. E. mi ba fatto chiamare. . .

  - (1) Giomo era nativo di Carpi.

- Sta bene : ma ora non si può. Qui tacque : indi con grande indifforenza si pose a sedere.
- E poichè da quel giorno comineio questo reo Carpigiano (1) a mostrare, per dir eosi le punte delle ugne, cho shrauar dovevano tante famiglie, uon sara discaro a chi legge di averne su queste carte uaturale il ritratto. Giovine d' età , ma dotato quasi d' un'eguale perfidia di Maurizio, la sapeva Giomo nascondere sotto mentite apparenze. Alto della persona , con bruni eapelli , con occhi vivi e indagatori , pallido nel volto, e composto nella bocca, difficilmente dai moti di esso potea discoprirsi quel che covava nell' animo.

Un vecchio Fiammingo, cameriere del Covos (2), che l'avea preso in grazia, gli aveva insegnato a non riguardare, nè stimar gli nomini se non per quello, che si può cavare da essi; dagli amici col proteggerli, dai nemici col minacciarli: in quanto ai Grandi, a non mescolarsi mai nelle loro querele, se non per comando espresso del padrone. Veduto avendo in Fiaudra, che tutto si otteneva coll' oro, avea di buon' ora stabilito di accumularne quanto più potea eol favore; e di mantenersi in favore, non risparmiaudo mai l' ero, Maurizio nel nuocere agli uomini era guidato dall' istinto e dalla passione: Giomo dalla riflessione e dall' interesse. Il bene, o il male era indifferente per lui, purehè il bene non nuoecsse, e il male giovasse ai suoi fini. Dotato di gran forza nella persona , bisogno non aveva di esecutori ne' suoi disegni. Accorto . intelligente e sospetteso, mentre stava in un canto dell' anticamera, credevasi che non ad altro pensasse, fuorche ad aspettar le chiamate, per accorrere solleeitamente a udire gli ordini del padrone; egli tendeva le orecebio a quanto si andava dicendo.

discorso molto imprudente di Baccio Valori, che come il più vano, mostravasi anche il più saccente degli altri, quando Ser Maurizio era comparso. Stava il Duca riucliuso a consiglio col Maestro Viterbese; che dopo avergli esposto lungamente il piano, col quale intendeva fabbricar la fortezza; vencudo a parlar del luogo dove inalzarla , concluso aveva non esservi altri ; che potesso determinarlo meglio di Michelangelo. - Lo faremo chiamare per dimattina , risposto aveva il Duca; indi, licenziandolo, e ( siccome gran bisogno

Ed era in atto di teuer dietro appunto a na

(a) Era il Covos uno de' Ministri di Carlo V.

aveva di lui ) facendogli carezze, accompagnato l' aveva sino alla porta. Là, visto Maurizio, a Giomo accennava di farlo avauzare.

- Ora entrar potete, gli avea detto il Carpigiano; e in picdi crasi soffermato, mentre ei gravemente passava; considerando la uera veste risplendente, che aveva in quel giorno indossata, le calze di panno rosso, e le pianelle di velluto nero, che circondavano i grossi e rotondi suoi piedi. Andatogli quindi dietro, e chinsa la porta ; udito che dai Palleschi parlavasi dei meriti dell' Arctino, del quale aveva il Duca, come si è detto, portato dalla sna patria seco il Ritratto, frammishiandosi ai lor discorsi, come da paro a paro, sentenziò che valeva più una scena del Maniscalco, cho tutta intera la Spiritata del Grazzini.

Si guardarono quegli in viso, quasi per dimandarsi se anco letterato volca mostrarsi colui; ma forse non sapevano che cotali camerieri , ben affetti a cotali padroni, sono e possono esser tutto? Frattanto, ricevuto con lieta fronte Ser Maurizio dal Daca, e dandogli conto di quanto era ultimamente accaduto, si accorse come volentieri udiva le accuse portale contro a Fra Niccolò: come approvava il biasimo sulla tepidezza usata in varie occorrenze; in fine, quasi gli paresse un gran pensamento, gli espose che nello stato attuale invigilar più si doveva sugli amici che sui nemici di casa sua.

Ma questo non erano che le prime linee di quanto aveva il Duca appreso in Fiandra ed in Roma : e se l'impetuosità del suo carattere, e il fuoco della natura affricana, che ritraeva dalla madre, non se gli fosse opposta, egli era destinato a rinnovar gli esempi del Valentino. Ne Maurizio invecchiato nelle torture e nei supplizj sospettar parea, non che comprendere, quanto era il Duca valente. Poco è vero di lettere intendendo, non avea potuto imparare come per mezzo delle scritture colla lista in alfabeto de nomi .... dar si possa un colore, contrario a quello che hanno, alle cose: c come una parola usata . o variata a proposito, possa cambiare il senso delle premesse; ma di lunga mano appreso avea come far credere quello che diceva, e cosi prendere all' amo delle sedusioni anche i più scaltri. E in ciò maravigliosamente gli giovava l'aspetto i dove non apparivano i co-lori, che mal celare si possono nei sembianti Europei , quando un lungo uso , o una gran forza di mente non impedisce gli effetti delle subite impressioni del cuore. Sicuro egli era

dunque del sno volto , come delle mani e de' piedi In tal modo, facendo credere quello che voleva, e nascondendo quello che pensava, rinniva le due qualità più importanti fra le molte altre, che necessarie sono per vincere, per sedurre, e guidar gli nomini secondo il proprio talento. E poichè non rincrescevagli che quei superbi Palleschi ( i quali, come cra paruto anche al Muscettola, volnto avrebbero vendero, e non dare al Papa e al Duca Firenzo ) lungamente aspettando in anticamera, sempre più si accorgessero che non eravi più bisogno di loro, molto con Maurizio si trattenne parlando di loro medesimi . e cominciò, dimandandogli di

- Baccio, e di quel che intendeva di fare? - É irato per dover tornare al governo di

Romagna, dove gli mancano pretesti di cavar danari.

- E il Bartolino quando riavrà i suoi? - Quando V. E. si farà frate. -
- Sorrisc il Duca , e continuò ; - E il Guicciardini ?
- Si può contar sopra di lui.
- E il Nori , e l' Acciajuoli?
- Fedelissimi. - E Francesco Vettori ?
- È vano, è amico sempre degli Strozzi, ma tien fermo. - E tra gli amici di coloro, chi credi che
- tenga men fermo deeli altri?
  - Oucl cabalone di Baccio. - Va sorvegliato.
- Come sorveglio gli Strozzi Ne Baccio. in Firenze o in Ravenna, nè gli Strozzi a Lione , in Firenze , o a Roma , fanno passo, che non sia segnato.
- Nè si risparmi danaro. E per ogni cosa non solo tener beno a mente, ma scrivere ... - Si scrive.
  - E nn Ragguaglio converrebbe farne . - È fatto , Eccellenza ...
  - É fatto ? ...
- ( E qui lo cavo Maurizio di sotto al lucco,
- l'offerse agli sguardi del Duca. ) - Bravo Maurizio I questo non me l'aspettava. -
  - E aprendo la prima carta, - Oh! .... e che significa questo ? leggen-
- dovi : a Lorenzo de Pien Francesco de Memer s. Di questo rispondo io (1).
  - (1) Che fu quiadi il suo uccisore.

- Quando V. E. lo dice , starà bene; ... ma non è qui senza causa.

- E FRANCESCO NASI il secondo: e perclie? mi parve un giovine ouorato e dabbene (1). - Quindi più pericoloso degli altri. Tien corrispondenza col Muscettola: è amico de-

gli Strozzi, e di quel fiero vecchio dei Guidetti. É certo, ch'egli salvò Luigi Alamanni; e se mi si lasciava dargli un pe' di corda , si sarebbe veduto se gli cavavo il cocomero di

corpo.

Non rispose il Duca sul conto dell'Alamanni , ne gli dolse che fosse scampato dalle ricerche de' suoi sottoposti; perchè sospettava, come in fatti era vero, che la Corte di Francia, colla quale andavano i Medici a stringer parentela, lo vedesse assai di buon occhio; e che se ne servisse nelle negoziazioni degli affari d'Italia. Proseguenda a percorrere il

- E il più tristo frate, che mi conosca, Gli ho mandato a dire che ari dritto : che finora non mi è riuscito di coglierlo in fallo : ma la prima che fa , malgrado i suoi ottanta anni , lo fo cacciar via di Firenze.

- E Fra Ristono?

- E il portinajo di San Marco, Conosce tutti i piagnoni : quelli di Firenze , di veduta ; e quelli di fuori , all' odore.

- Sarebbe un ottimo strumento per noi. - L' avevo tentato ... ma è professo.

- MICHELANGELO BUONARROTI ... QUESTO dovevate metterlo il primo.

- Ve lo porrò , quando avrà finito le Se-

Lo riguardo fisso il Duca senza rispondere. ebè non attendevasi a tanta sagacità; sempre più intendendo qual conto dovea farsi di quel furfante, dal quale compiacevasi d'esser si bene indovinato. Termino con grandi lodi; e senza continuar più lungamente a percorrere i nomi segnati in quel Libro; ma rendendo-

glielo, concluse: - Briglia sul collo dei piccoli ...

- Ho inteso: e una mano di ferro sni

- Si , ma ravvolta in un guanto di seta. Fece il Duca quindi passar gli altri; e già prendendo l'uso di parlare senza dire , e co-

(1) V. Cap. XI, pag 104. (2) Fabbricata da Niccolò Acciajueli gran Sini cal co di Napoli.

(3) Esiste una relazione antografa di detto Viaggio posseduta dal Sig. Carlo Salvi, reputatissimo

me notato si è del Muscettola, di replicare senza rispondere , all' Acciainoli parlo della Certosa (2), opera dei suoi maggiori; al Vettori del suo viaggio di Alemagna, fatto vent'anni innanzi (3); al Guicciardini della statua di Papa Giulio, e dei birichini di Bologna ; e al Valori parlato avrebbe de' Visacci del suo palazzo, se allora ei fossero (4) stati. Poco dopo gli licenzio.

Alle vaghe e disperate dimande del signore, avcan risposto come sapevano meglio quei politici bacalari, ciascuno vergognandosi coll'altro di mostrare apertamente a qual misera condizione erano condotti. Fra tutti pero, colni che meglio degli altri considerava le cose era il Guicciardini , che nella difficoltà di governare tanti umori disparati, e nell'aperta inimicizia del generale, sperò sempre che Alessandro avrebbe avuto bisogno de' suoi libro, vi lesse Fra Celestino. O questo? .. consigli. E questa inimicizia e questa difficoltà con chiarezza l'aveva riconosciuta specialmente nell'udienza data per conto dell' Alamanui a Francesco Nasi. A lui , dopo quella, null'altro avvonuto era di spiaccvole, che riguardasse la fuga dell'amico; ma bene amareggiati erano stati i suoi giorni da una inesprimibile ansictà provata nella malattia della Clarice. Morta ch' ella fu, con molti altri, che solo per affetto ne seguirono il cadavere, intervenir volle da lontano agli ultimi onori. che tributati le surono, innanzi di scendere nella tomba degli avi di suo marito, nella cappella gentilizia dogli Stronzi. Avrebbe voluto il Zeffi dirne le lodi , ma non gli fu permesso. Quando i Palleschi, terminata la religiosa fuuzione, a terce spente tornavano indietro; il Guicciardini, voltosi a mauca, vido e riconobbe in un canto della chiesa Franceseo. Si guardarono entrambi: l'uno come per dirgli che si specchiasse in quello che avveniva, onde convincersi che intio doveva ecdere al potere; e l'altro come per rispondergli che forso la stessa sorte ( di scender nella tomba, senza onore di laude ) riserbata sarebbe a lui stesso l

Infatti non passarono sette anni , che avvelenato il Guicciardini sia per ordine, sia col consenso, ma certamente con saputa di colui , che aveva sperato di ottenere per gene-

bibliografo, che al propone di pubblicarla.

(4) I Termini di mezzo-rilievo alla casa Valori, chiamati dal popolo i Visacci, furono posti molto

ro (1), diede il più terribile esempio della sorte degli ambiziosi, che dopo essere stati utili hanno cessato d'esser necessarj ai potenti. Recato privatamente al sepolero ,per multo tempo s'ignoro per fino dove posavano le sue ossa : e queste furono le nozze , colle quali fu gratificato da quell'iniquo, che enme attesta il Segni (2), non divise co'suoi maggiori ne pure la protezione verso i letterati e le lettere.

Uscito Francesco a passi lenti da Santa Maria Novella , e antivedendo già la sorte che lo minacciava, di trovarsi cioè più raramente colla Luisa, poiche mancata era la madre, e confidandosi solo (come fu sempre il suo folle, ma pur lusinghevol pensiero) che gli avvenimenti gli aprissero una via di poterne chiedere la mano, senza temere un rifiuto; si recò quella sera medesima per la prima volta dalla Caterina. Ne due giorni antecedenti non avea volnto frastornarue il dolore. Quando l'amica dell'Alamanni e delle Stroz-

non si trattiene da quegli atti, dove non potrebbe esser vergogna, perchè non v'è intenzinne di colpa , gli si gettò fra le braccia , diffondendosi in parole di riconoscenza e di affezione per quella, che avea fatto per lei-Volle intendere la parrazione di quanto eragli avvenuto: torno ad interrogarlo più volte, come accada in quello che molto ci preme , sopra la cosa medesima; e se il dulore, che vivissimo sentiva per la morte dell'antica sua, glielo avesse permesso, avrebbe anche dato luogo alle risa , quando colla più gran semplicità, ma colla grazia che gli era propria, Francesco gli riferiva i disensi del Ciarpaglia sul conto del Machiavelli : la persnasione in cui era, che fossero due mercanti falliti; e i suoi terrori alla voce minacciosa del Castiglione. Finalmente, quando credè di poterla interrogare sulla Luisa, lo fece con brevi e modeste parole : e la Caterina , entrando nell' animo sun, tutto quello gli disse, che potea consolarlo: ma gli tacque il rimanente, quello cioè che un lungo convivere nella famiglia, le avea fatto sospettare dell' orgaglio smisurato di Pietro e di Rober-

(1) Questa fu opiaioae generale ; e si disse che il veleno gli fosse propinato da un Luca degli Al-bizzi. Ciascuso però intende che di tali delitti non si hanso mai chiare le prova: za quello che è corsi hanno mai chiare le prove; ma quelle che è cer-to, e che acssano pone in dabbio, è il fatte d'essere stato portato alla tomba privatamente; e tutti gli storici si accordano a dire che morì disperato.

to. Lione amava più teneramente la sorella : e per compiacerla, si sarebhe piegato a quanto ella poteva desiderare; non così cortamente gli altri, per quanto almen le parea.

Tanti dolori accumulati frattanto non e maraviglia che cagienassero un assalto non lieve alla salute della Luisa ; e che dopo pochi giorni si manifestasse la febbre. A gunsto annunzio accorse subito nella villa delle Selve la Caterina, che le presto nella malattia le cure di un'amica coll' afficzione di una madre. E tante queste le furono più necessarie, in quanto che Pietro e Roberto erano stati dal padre inviati a Linne; e il Priore di Capua

chiamato a Roma con sè. Savia e modesta la Luisa, quando in lei principiò a cedero il morbo; e che, passate più e più settimane, comincio anco la natura a spargere quella calma nei sensi, che a poco a poco si propaga nell'animo, e la quale, non cessando di tener viva la memoria della persona a noi cara che si è perduta, sembra che zi lo vide, con quella franca cordialità, che ne permetta di riandare sulle circostaure che ne accompagnarono la perdita: richiese la Luisa le novelle dei fuggitivi all'amica. Ed essa, dopo averle narrato quanto avvenne a Luigi Alamanni; e per dare slogo alla riconoscenza, e perchè intendeva bene come sarebbe stato questo un infonderle molte gocce di balsamo sul cuore, si diffuse nelle lodi che meritava colui , che n'era stato l'indivisibil compagno nella fuga. Le eggiunse, che da gran tempo ella credeva esser Francesco la persona, in eni si rinnivano tante doti, da renderlo il giovine più distinto di Firenze; ma che la sua condoita, da quella fatal sera in poi , le n'aveva somministrata l'intera convizione: che taceva sull'affetto filiale . del quale egli offriva il modello; sull' amor della patria, a pro della quale si era dato volontariamente come istatico in mano degli Spagnoli (3); ma che la fermezza e il coraggio con cui s'era esposto alle conseguenze d'una azione meritoria si per le anime elevate, ma rischiosa e quasi col pevole per le basse, aveva di che far lieti tutti coloro, che a lui in qualche modu appartenessero sin per vincoli di sangue, sia per legami di stima.

> (2) Per ismentire tutte le bugiar le favole degl adulatori, si pesino bene le seguenti parole del Segni: c Pareva bene che amasse i virtuosi , e ne fae ceva segao alcuna vnita piuttosto celle parole, e che co fatti ; conciossiachè essendovene paro alc cuni , nessuno ne fu da lui ajutato , onorato , o « sollevato , se non leggermeate , ec. 3 Pag. 301, (3) Vedi Cap. 1, pag. 16.

poggiata ad un guanciale, avea rivolta un poco la faccia verso l'amica a sinistra. Circondavale il capo nna leggiera cuffia di trina chiusa sulla testa da un nastro di color eeleate, che terminava i due peneretti d'oro. Due nastri nguali le stringevano ai polsi le maniehe di una veste, che lasciandole scoperto il collo e parte del seno, mostravano che la malattia non le avea rapito che i colori. In fatti di quel hianco, che più alla cera che all'avorio somiglia . si vedevano le mani (ove in un sol dito risplendeva la piccola gemma , che per memoria le avea lasciata la madre ); e della stessa bianchezza erano il collo ed il viso, ehe faceva però più vivamente risaltare la vivace nerezza degli occhi.

Quando la Caterina cominció a parlarle di Francesco, le si andavan colorando le gote di quel leggiero incarnato, che suol essere il segno più espressivo della verrecondia e del pudore. Fu incerta per un istante, se doveva o no richederle qual fosse allora il suo stato: ma troppo aborrendo anco l'umbra dell'ipoerisia, con quella schiettezza che l'era propria, ma pur sentendo accendersi più vivamente le gote, glielo dimando. E la Caterina, colla più gran semplicità cominciò a dirle : che fino dal suo ritorno, dopo aver eercato iuutilmente di lei, quando stava iutorno a madonna Clarice, senza mancare un sol giorno di recarsi alla sua casa , poiche il Cielo erasi opposto ai desiderj comuni, Francesco era stato il consolatore dei suoi dolori, e il compagno della sua solitudine. Egli leggera le lettere, che dalle Selve le pervenivano colle notizie della famiglia Strozzi; eg-i cra sempre presente quando ne scriveva le risposte. E, siccome per la memoria della sua cara madre, aveva fatto nelle sere interdire agli amiei stessi più affezionati la sua porta, Francesco non trovava che lei: pure non se ne mostrava scontento. E qui , pensaudo alla lontananza in che viveva da essa , senza mollo riflettere, agginnse - poichè la riguardava come il solo compenso nella disgrazia,...

- Nella disgrazia? replicò subito la Luisa: e che dunque gli è avvenuto di sinistro ? Non seppe da primo come rispondero la Caterina, poiehe la Luisa parea non intendere, e forse per modestia non intese il significato di quella parola: ma, siceome avea ingegno, dopo un istante, senza mentire, prosegui : - Che disgraziato potea veramente dirsi lo

Rosini - Strozzi

Era la Luisa, mentre la Caterina tenenle stato suo, considerando alle circostanze che questo discorso , sollevata sul letto , ed ap- l'avevano involto nei sospetti del Governo (1): che aveva dei timori e pur troppo fondati, che Pier Vettori e il Segni gli avesser mostrato tepidezza dopo il suo ritorno: che la salute di suo padre andava peggioraudo. lo che d'assai l' accorava; come accorato crasi, e che quasi stupido e fuori di sè l'aveva lasciato, quando. poco innanzi di partire, all' annunzio della sua malattia, lo aveva fatto chiamare, per repderlo inteso della spiacevol cagione che la eostringeva all' assenza. Non potè la Luisa qui resistere, udendo gli effetti, che nell' animo dell'amante avea prodotto la trista notizia della sua salute; sicche le riebiese apertamente se glie ne aveva date almeno qualche volta le nuove?

> - Qualehe volta? le rispose, sorridendo. Amica mia, eredete dunque che vi si possa conoscere da presso, come ed io e Francesco vi conosciamo: e che, sapendovi ammalata, si possa stare un sol giorno senza di esse ?

> Pronunzio la Caterina queste parole con tal tenerezza; che a tenerezza maggiore mosse come dovea la Luisa, la quale rivolta come era verso di lei, le stese al collo il braccio; e a lei con nguale affetto stendendolo l' altra, non senza che sountasse dai loro occhi una lacrima, teneramente si haciarono...

> Infelicel Non sapea ehe quella laerima era il preludio di mille.

> Dopo un hreve silenzio, che la Luisa non osava interrompere per chiederle di più . la piccola Maddalena venne a metter fine ad no colloquio, che se continuava, svelato avrebbe quello, ehe per altro, più non era per l'amica un mistero. Dopo pochi altri giorni, essendosi ristabilita interamente in salute, venne la Caterina in Firenze. La, col ritorno del Duca, erano cominciati i divertimenti , de' quali goduto egli avendo in Arezzo, e veduto come la moltitudine immersa in quelli si può facilmente distrarre, mentre seguiva la sue inclinazioni , trovava in essi un modo di tener quieto quel popolo, che pochi anni avanti aveva coll'armi alla mano si valorosamente fino agli estremi resistito alle forze dell' Imperatore e del Papa conginrate a suoi danni. E in eiò fu mirahilmente secondato dal Campana, e dal Salviati: dal primo , che destro nel trattar gli affari della plebe, immagino di far rivivere le antiche Porenze; dal secondo, che avendo accompagnato il Duca in Arezzo, e

preso piacere alle rappresentanze teatrali, e alle danze, che dopo ue succedevano, era stato eletto capo delle feste, che da lui dar si volevano alla nobiltà Fiorentina.

Erano le così dette Porenze certe riunioni di giovani del popolo, che guidate da comandauti, ai quali davasi il nome latino d' lapre-RATORI, s' escreitavano in giostre, in tornei, ed altri simili giuochi. Erano esse state se non istituite, almeno ricomposte, l' anno 1342, nella tirannide del Duca d' Atene (1); quindi nel principiar del secolo xvi andate in disuso (2). Erauo esse allora non più che in numero di sei, ma volle il Duca che si aumentassero; e alle nuove fece dar nomi adattati ai lnoghi, dose tenevan la sede, come La GATTA, per quella di San Pier Gattoloni; Il Coyone, per quella dal Canto alla Paglia; La GRATICOLA, per quella di San Lorenzo; e La Pecona, per l'altra de Lanajoli. Ed ai capi variò pure i nomi, e tribuendo loro un solo IMPERATORE, diede ai battilani il Re net Bar-71: il Duca nel Canno agli Scardassieri; il CONTE MOTA a quel de Renai; così seguitando pel resto. E siccome tra quelli, che si offrivano come Rappresentanti nel Consiglio delle Potenze, uno ne apparve occhizlajo di professione, e quasi nano, volle che fosse fatto Re, e lo intitolò RE Piccinino.

Venuto il giorno deputato alla distribuzione delle bandiere , le sece il Duca inalzare presso le finestre del proprio palazzo; ed egli assister volle a quella funzione, in mezro alle gnardio del Vitelli, tutt' armato di corazza e di asta, iu sulla porta. E poiche nascevano liti di precedenze, e d' altro, si fecero bandi dagli Otto di guardia e balia, che e nessuna a di dette Potenze, quando fossero adunate, a passar potesso dalla residenza dell' altra. nè accostarsi a dugento braccia, o in battaglia, in radunata, se per quattro ore avanti non le avrà chiesto e ottenuto il passo, sot-> to pena alli Re, Signori, Duchi, o altri » Principi, e loro Consiglieri e Officiali d'esa sere, ipso fatto, privi della dignità e più dell' arbitrio del Magistrato, con altre pres scrizioni sulle armi da adoprarsi, sui giorni da festeggiarsi, e sugli abiti da vestirsi,

(1) Villani, Lib. XII, c. 8.

(a) Ammirato, Lib. XXXI.
(3) Luigi Guicciardini; gugino dello Storico, era Comminario in quel tempo in Arczzo.Una compagnia dei più nebili giovani recitò benissimo, e con coddisfazione di chi la vide, una Commencia di M. Giovanni Pollastra, poeta Arctino, guidata da

z colle comminazioni delle pene, in cui suz rebbero incorsi i trasgressori ... Le quali cose bo voluto sommariamente narrare, per mostrar eon quanta facilità, per la scaltrezza di chi li guida, possano gli uomini divenir fonciali.

Avea egli veduto come, a gara cogli Accademici Intronati di Siena a bella posta accorsi in Arezzo, crano state applaudite le Commedie, che recitato avevano gli Aretini (3); sicchè dietro il loro esempio, fatti far gli apparati ad Aristotele da San Gallo, diede opera perchè si recitassero le commedie più scostumate, che in quel tempo si conoscessero. Ricomparve dunque fra le altre l'Assiolo del Cecchi, la Mandragola del Machiavelli, la Cortigiana dell'Aretino; e si preparò la recita dell' Aridosio di Lorenzo di Pier Franceseo dei Medici: per la rappresentansa della quale avendo esso avuto l'insolenza d'invitare la zia (4), si udi rispondere dalla Caterina, che andasse a far gl'inviti in Baldracca.

Ma non si sgomentavano per questo quei corruttari della publica e privata nonsie: che dove l'ambinone non tace, s'abbellicon oi vigi, es acushinon toma ille cose. Ni quelle accadalone rappresentanna furoso in quei tempa le solte ma quanti argomenti respectatione della compignata del compignate, e dove le sacre vergini astesse non craon rispettate, tutti servirano alle secuiche farse ed al riso concitato di quei susperbi dispegnient d'ogni victi. Alle rappresentazioni intecederano lo dannet: alle dampresentazioni succederano lo dannet: alle dampresentazioni succederano lo dannet: alle dampresentazioni antecederano lo dannet: alle dampresentazioni antecederano lo dannet: alle dampresentazioni antecederano a d'abriella.

lui medesimo. L'altra fu quella degl'Intronati. Niccolo Soggi, celebre discepolo dal Perugino, fece l'apparato.

(4) La Caterina era zia di questo Lorenzo, conosciuto nelle storie sotto il nome di Lorenzino, perchè sorella d'una Soderini madre di lui.

vra moglie di Giuliano Salviati , per quanto mostraroco almen le apparenze, l'arbitra del cuore del Duca ; il quale agevolmente sazio e stanco di lei , si rivolse con assiduità maggiore alla Mozzi Sacchetti : e il mostrare di desiderarla ed il vineeria, fu presso a poco lo stesso. Ma la Ginevra sealtra ed ambiziosa, fiogendosi di noo accorgersi della palese infedeltà dell' amante; pensò di riserbarsi l'impero sopra di lui , prestandosi non solo a dissimularne, ma quando anche bisognasse, a favorirne le inclioazioni. Ella sapea come i viziosi potenti si legano ; e letto aveva in Tacito gli esempj, che le potean servire di gnida in quell' infame si ma doviziosa carriera.

Non cosi avvenne alla sventurata Sacchetti. Benche inclinata, come si disse, ai piaceri , aveva uo'anima tenera; e quantunque l'ambizione fosse stata il primo anello, che legar la fece ad Alessandro; in progresso di tempo, sia che gli si affezionasse veramente, sia che l'amor proprio degli uomini abbia la forza di trasformarsi , o di preoder le sembianze di qualunque altra passione; non sopportando cosi pazientemente l'abbandono, come lo sopporto la rivale , scrvi d'esempio a Firenze d'una erndeltà senza pari. E qui è il luogo di fare alle donne riflettere come la causa, per eni la più parte delle mal caute si conducono a rninare, deriva per lo più da uoa soverchia fidanza in loro stesse. Era omai noto il Duca per l'instabilità negli affetti; se ne conoscevano e gli amori volgari, e i vagamenti notturni: e pure tutte si coufidavano co' lor favori, e colle lor grazie, di fermarne l'istabilità. Tardi e vani saranno i lamenti, accompagnati solo dai sospiri di qualche anima ben nata, che si confonderanno fra le risa di chi si studierà d'emulare il disprezzo d'ogni pubblica e privata virtà.

Ma in mezzo di ggin puonicie e privata virua.

Ma in mezzo ggis spasi, non trascurava il Duca però su quei principi gli, alfari più rilevanti per fas tempre più profondare le radici dell'assoluto suo reggimento. La Sirena, per altro (mi serrirò d'un antico proverbio) non mostrava che la dolcezza e il riso del volto; e nascondera agli ciacuti la terribilità della coda. Lo conosceran gli accordi; se ue dolevano i savi; ne tremavano i moderati; ma

Per tutto il carnevalo del 1533 fu la Gineil giogo era imposto; forza non vi era per ia moglie di Giuliaco Salviati, per quanto scuoterlo; aè valevan rimostranze, o pregbiestrancoa almen le apparenze, l'arbitra del re per farselo levar di sul collo.

È in mezzo a'divertimenti e agli spassi si comiociarono le fosse per gettare i fondamenti della fortezza. Invitato Michelangelo, per mezzo d'Alessandro Vitelli (1), a recarsi cavalcando seco e col Viterbese , onde scegliere il luogo dove comodamente inalzar si potesse, rispose che tal commissione non aveva da Papa Clemente, al cui servizio solo intendeva egli di essere: lo che grandissima collera desto nel Duca, che forse ordioato avrebbe di manometterlo, se non avesse avuto timor del Pootefice. E siccome varj spericolati fra gli amici soci, gli stavaco intorno perchè andasse, e che considerasse quel che poteva costargii, risposto egli aveva con quella fermezza, che non ammette repliche: No. Risposta degna d'un tanto uomo, della quale Clemente stesso non pote adontarsi (2): perchè intendeva che aderir non poteva all' invito del Duca , senza un' anima bassa; e ebe con un anima bassa non si potea divenire quel che divenuto era Michelangelo.

A'veotisette giorni di Maggio (di quel mese medesimo, in cui per la ricorrenza delle sue Calende (3) , si era dovuto il popol l'iorentico rallegrare e divertire ) si cominciarono a cavare le fosse ; e si procede poco dopo a porre la prima pietra. Accompagoato dalla sua Corte, dai Secatori, dai Cusiglieri, dal Potestà, dai Giudici e da tutte le minori Magistrature volle il Duca porla colle sue mani medesime. Un frate del Carmine (4), peritissimo Astrologo a quel che credevasi , avevane dichiarato il puoto: vi si gettaroco varie medaglie : e inalgato presso alle fosse un altare in cantata una messa solenne per invocare il favore del Ciclo; che protegge gli ottimi Re, ma che raramente lascia seuza pa-

nirione i matvagi.

In questa guisa pasyō il primo anno dalrassonione di Alessaodro al Ducato di Firenne e Toscana; come nella solitudine delle Selve passare le volle la Luisa, finchè vesitia resiò degli abbi di latto. Sieura in cuor suo, che nè per tempo, nè per lootanaoza poteva estioguersi i alfecione, che aveva ispirata a Francesco, come sentiva che non si entiqueva il aus; volle colà terminare

<sup>(1)</sup> Condivi, XLVI.

<sup>(</sup>a) « Rispetto Clemente quest' nomo come cosa « sacra . » Corperi. lb.

<sup>(3)</sup> Il primo di Maggio è per la plebe giorno di letina e di gioja.
(4) Giuliano Baonamici da Prate.

tutto quello spazio di tempo, ebe la società umana, interprete dei sentimenti delle anime delicate, ha interamente eonsacrato al dolore.

## CAPITOLO XVII.

Caterina de Medici

Nostro saver non ha contrasto a lei: Ella provvede, giudica, e persegue Suo rogno, come il loro gli altri Dei. Danta, Iar. C. vu.

Fino da quando Piero Strozzi su inviato dal padre, insieme con suo fratello Roberto, a Lione , come si è detto ; e che innanzi di partire si era recato a visitare l'amico Francesco Nasi per rinnovargli le offerte della sua più viva e particolare affezione ( poiche nascondeva l'oggetto si , ma non l'importanza dell' oggetto, pel quale a posta colà s'inviava ) cominció per Firenze a mormorarsi che Papa Clemente andava ravvicinandosi al Cristianissimo. Intendevasi che una commissione per Lione, la quale non poteva essere in quella città trafficante , che una commissione di procurar danari , e per cui da Filippo si mandavano i propri figli, esser doveva di momento grandissimo; e riguardato egli essendo come il Tesoriere principale del Papa, si tenne per fermo che si cercassero i modi per cominciare una nuova guerra. Poi le voci di guerra a poco a poco svanirono, e si parlo d'alleanze : in fine troppo era il contento di Clemente per la conclusione del parentado della Caterina col secondogenito d'un Re di Francia, perchè non ne confidasse il segreto a' suoi familiari; che per loro mezzo, trapelato fra i più curiosi di Roma, pervenne sino a Firenze. Da principio non fu creduta la cosa , tan-

to straordinaria ed impossibile pares; à che quando giunte agil orecchi dell' Imperatore, egil stevo la credette una baja, e disse che del Papa. Ma nella politica oversite i giandel Papa. Ma nella politica oversite i giancerismili cose son vere. I primi a crederlo in Firenze son furono già i Pallecchi, mai popolari, perchò si credo sempre facilmente questo dec di pisce. Esa i perzono che con con dell' la presenza del con conrebbe l'animo dell' lasperatore; che le nome con Margherita sua figlia naturale non si ch-

fettuerebbero col Duca Alessandro; e che in consegueuza si darebbe luogo a qualche mutamento nello Stato di Firenze. Non ostante. l' universale non vi prestava fede. Ma quando poi, senza poterne dubitare , si seppe che davasi mano a preparare il Corredo, e che dovevasi comporre in modo, da superare in magnificenza quello delle figlie dei più grandi Re: quando si videro le auticipazioni, che Ottaviano de' Medici, a ciò preposto, faceva numerare agli argentieri, giojellieri, cesellatori , smaltatori , ed artelici d'ogni sorte , che all'opera del Corredo concorrer dovevano ; svani subitamente ogni dubbio per dar luogo allo stupore ed alla maraviglia. In fatti , non può negarsi , che se a Clemente VII molto ha da rimproverare la storia, per gl'inselici avvenimenti del suo Pontificato, non abbia da lodarlo grandemente per aver saputo afferrar l'occasione, onde immaginare con audacia ( lo che sembrava il più difficile ) e quindi per proporre , e condurre a fine con scaltrezza questo matrimonio, il più straordinario forse, che abbia composto mai la For-

I Francesi accusano Caterina de' Medici di molte loro sventure, e soprattutto le rimproverano la simulazione, e la falsità : nè io vorrò certo difenderla; ma dirò, che le circostanze difficili , nelle quali dove trovarsi nei primi auni della sua gioventù , facendo germogliare quei semi di simulazione gettati dalla natura nel suo terreno, non abbiano poi nell'età sua matura contribuito a farle usare più l'astuzia che la forza; e a dare una tinta di sfavore a quella politica da lei adouata, che gli Scrittori Francesi hanno distinto col nome di politica Italiana. Che che pensare si voglia di ciò, quando ebbe la Duchessina la prima notizia di quello, che per lei si maneggiava, ricordando i pericoli corsi, e sagace anche come ella era, paragonando lo stato di cui godeva suo padre ( incerto sempre e precario, henchè tranquillo ) allo splendore, alla grandezza e alla maestà della Casa di Francia; il primo pensiero fu quello di non credere a si gran fortuna : ma poiche intese la conclusione del parentado, ebbe ad andar fuori di se stessa dalla gioja. Tardi data le ne fu la notizia; perchè il Papa non vol-Ic annunziargliela se non quando ne teneva iu mano la ratifica ; e quando , per i paști stipulati, ella dovea prepararsi alla partenza. Accompagnata da madonna Maria Salviati vedova di Giovanni dei Medici, che re-

<sup>(1)</sup> Tutti gli Storici,

cossi a Roma, e da Filippo Strozzi, sul finir della primavera si pose in via per Firenze.

Era intanto compiuto lo spazio del duolo per la morte di madonna Clarice; e presto annnnziavasi il ritorno della famiglia Strozzi in città. In tempo dell' assenza ne avea ricevute Francesco costantemente le novelle dalla Ginori; varie volte avea voluto pregarla di seco condurlo ; ed un giorno fra gli altri, avendola lucontrata, che verso le Selve cavalcava, essendo anch' esso a cavallo, avea cominciato da lontano il discorso per indi scendere a farle l'offerta di accompagnarla. Ma, poichéeonobhe che le risposte non erano quali esso le desiderava, seppe deviar la conversazione; ne tento più di far eosa, che forse ottenuto non avrebbe l' assenso della sua incomparabile amante.

Giunse la Luisa colla picciola Maddalena due giorni prima, che arrivasse in città la Duchessina; e ad alloggiare ando provvisoriamente in casa Ridolfi dalla sorella Maria. Ponendo il piede în Firenze, il primo pensiero fu pel padre; ma fu per l'amante il secondo. Era oltre un anno che veduto non l'avea; ma non che il timore della dimenticanza, non mostravasi in lei ne pure la possibilità del più lieve languore. Anime come quelle , allorchè conceduto hanno la stima, i sospetti ne sono handiti per sempre. Quando smonto da cavallo, per entrare in easa, fatto avendo un salto, come snella era, e fidavasi alla sua leggerezza, o che non misurasse bene la distanza, o che si avviluppasse nell'ahito, cadde sulla soglia, e hattè fortemente il ginocchio. Si rialzò suhitamente sì; ma non potè a meno, sorridendo peraltro, di di dire a Lione sno fratello, ch' era venuto seco: « Se eredessi ai prognostici, mi sarebe be quest' accidente d' nn gran tristo augurio. 2

- Spero che non sarà niente, aveva risposto il fratello: ma , come destinato alla marina , studiato avendo l'astronomia , quale allor s' insegnava agli influssi credendo degli astri, e quindi alcun poco agli auguri, pe-na gli fece quel caso. E pur troppo se ne risovvenne due anni di poi l

Essa intanto facendosi forza, saliva le scale zoppicando, si che quando fu giunta in sala dal dolore si accorse ebe hattendo sulla pietra viva , il male doveva esser più grave di quello, che in si fatti casi, la speranza fa creder sempre in principio ehe sia , quando

accidente allora si seppe ; e intanto la città preparavasi a rivedere Caterina figlia di Lorenzo dei Medici. Per una di quelle stravavaganze, che non si veggono se non derivate da parzialità vergognose, mentre dovevasi alla donna di Ottaviano de' Medici , o a quella del Guicciardini, o a qualche altra matrona di costumi illibati l'incarico e l'onore di andare incontro alla Duchessina; insieme con dodici donzelle delle principali famiglie, belle tutte, e ugualmente abbigliate , e ridenti di grazie e di gioventù , fu da Alessandro prescelta la Ginevra Salviati. Molto di ciò mormorossi; e madonna Maria, quando apparire la vide poco innanzi a San Gaggio . se brusca cera; ma l'ordine veniva da chi darlo poteva, e conveniva quindi dissilare. La Duchessina, non sapendo quali erano i costumi suoi , l'accolse cortesemente , poiche la conobbe officiosissima; e più cortesemente Filippo, che rinnovo l'amicizia con un' oechiata.

Poco dopo, con tutti i Cortigiani, venne il Duca Alessandro, ehe seco usò d'un ceremoniale, come se non fossero stati parenti. E tale certamente non si teneva la Duchessina, istrutta per viaggio (quando aveva potuto un poco da solo a sola parlarle ) delle principali particolarità di famiglia da Filippo. Erano col Duca i figli di lui ( non esclu-si Piero e Roberto , tornati da Lione ) che abbracció con l'usata paterna tenerezza: era con lo sposo vonuta la Maria Ridolfi: e, poichè mancava la Luisa , udito quel che l'era avvenuto, chicsta licenza ed ottenutala, si recò subitamente ad abbracciarla.

La Duchessina intanto, dopo esser giunta ( seguitata dal numeroso corteggio , e da grande afflueoza di popolo, che in folla sempre si reca dove son cose nuove ) fino alla casa di Ottaviano, dove l'era stato preparato l'alloggio , ringrazio , e licenzio tutti , non escluso il Duca, dicendo che avea bisogno di riposo. Tutti si maravigliarono, fuorche madonna Maria, che aveva già discoperto nel viaggio l'indole della giovinetta, in cui sopra tutto le altre, due cose principalmente trionfavano, nna grande alterezza, ed nn fermo volere. E queste cominciarono a dimostrarsi nella mattina di poi, quando fra i primi, e nella speranza d'essere accolti, come lo crano quando erano nel convento delle Murate, si recarono a visitarla, Messer Franceseo Campana Prior di San Lorenzo con Monnon è veramente gravissimo. Nulla di questo signor Leonardo Buonafede , stati suoi compari, e il Padre Fraocesco Antonio di Arezzo, che l'avea hattezzata. Non solo ad essi fece poche parole, ma palesemente dimostrò di sgradirii, quasi vergognandosi d'aver con

loro quella sacra parentela.

Nella sera innanzi Filippo, appena smontato da cavallo, e tutto ancor polveroso, salite velocemente le scale di casa Ridolfi, quando colla Luisa, ehe zoppicando alzata si era per andargli incontro e baciargli la mano, si trovo circoodato dalla intera famiglia, pensando che quella era la prima volta, che i figliuoli rivedeva senza la madre, e rammentando le molte virtù che la ornavano, e il grand'animo di lei, che mai non si era io verun incontro smentito, lacrimò per dolore, nè ai figli oascose le lagrime, si cho ne furon tutti commossi. E poichè dal pensiero della madre non poteva disgiungersi quello della stirpe di che nasceva, ne seguiva la considerazione sullo stato presente, che tacitamente tutti fecero; e natural cosa fu, che profondamente se ne affliggessero tutti. Pure, siecome il matrimonio colla Casa di Francia della Duchessina, della quale essi erano i primi veri parenti, accresceva di tanto lo splendore della casa loro; fidaodosi nell'avvenire. e lieti intanto di trovarsi tutti insieme in famiglia, diedero a poco a poco tregua alla tristezza, e aprirono l'animo a meno tristi. se oon a più lieti peosicri. Molti fre gli antichi amici, e fra i nuovi ambiziosi, che sapevaoo come Filippo era stato dichiarato Nunsio per le nozze, o Tesoriere per numerare al Cristiaoissimo la dote, concorsero io quella sera medesima per visitarlo ed onorarlo; ma non su ricevuto che Baccio Valori, poichò pel matrimonio stabilito (1), era già come pareute riguardato da Filippo.

Nella diversità delle vicenda", colle quali torvate cerai, anche contande dalla Ospiolazione line a quel giorno, molti erazo tatai i dottori el dispiareri, che amarggini el avedottori el dispiareri, che marggini el avedotte di fonziglia son doppi, ma quando l'indodre di fonziglia son doppi, ma quando l'indole el dei di eligli sono in perfetto accorda coi costii sentimenti, doppi anche sono i dietti. Se Filippo anava teneramente i sono ligli , d'era con solo con un' egual tenerezza, della con le di contra di contra di conposto. El fra tulgi di d'adorinare corrisposto. El fra tulgi di d'adorinare corriposto. El con solo con un' gual tenerezza, sa. Caodida, e i guara di molte con el el mondo, ella con potoran è anco de lostosno figu-

(1) D'un suo figlio colla Maddalena Strozzi.

rarsi, non che imaginare o sospettare quello che gli altri sapevano; e quindi celandosi i vizj, a lei non comparivano nel carattere dolco del padre che i pregje le virtu. Non è dunque da dirsi come io quella sera ella fu prevenente, amabile, cara; e come l'amabilità si accrebbe quando udi che il padre chiese ai figli novelle di Francesco, dicendo che recavagli da Roma i saluti di D. Antonio Moscettola. Rispose il Priore di Capua, che veduto lo aveva, con crano molti giorni; e che non dubitava che venuto sarebbe nella mattina di poi per visitarlo e salntarlo; poiche tra quanti avevano amici e clienti , noo credeva che alcuno ve oe fosse più devoto di lui. Le parole di clientela e di devozione abbastanza eran chiare, per far conoscere alla Luisa quello che pensavano, e l'aspetto in cui tenevano il Nasi; ma quando la mente dell'uomo è occupato da un prediletto pensero. difficilmente si lascia indurre ai dubbi , e non iscorge la verità, se oon quando è certa e petente. Infatti, nella mattina di poi si reco Fra acesco al palazzo Strozzi, fu accolto da Filippo con molta cordialità , con amicizia da figli , ma non gli parve che serbassero seco quella tal aria di fratellanza, che fa intendere d'essere tenuto poco meno che per uguale. E for-se che i modi erano presso a poco gli stessi ( meno sempre quel colore d'alfascioamento, che ioveste gli uomini anche loro malgrado, allorchè si trovano io casi, che dao moto ad ambiziose speranze): ma troppo Francesco desiderava la mano della Luisa, per non esser dispiacente, e sentirsi offeso io qualche modo da agni minimo atto, ehe mostrasse di essere opposto al compimento dei suoi desiderj.

Uo si lungo spazio di tempo, trascorso oella lootanaoza , non solo oon aveva dimionito l'affetto; ma poiche la Luisa passato aveva i gioroi cella solitudine per piacger la perdita della madre, e onorarne la memoria, questo aggiungeva molto alla devozione di Francesco per le sue virtú. E come mai non cresce l'amore, quando l'ammirazion lo nutrisce ! Dai fratelli detto gli fu della sua cadota: e più grave credendola che oon era, se ne afflisse acerbamente: ma oulla poteva contristarlo maggiormente del pensiero, che per la famiglia degli Strozzi ei non parea più lo stesso. Quando il cuore è pieco, non vi è che l'amicizia, ma vera e caldissima, io seno a cui slogare si possa: quindi, uscendo di là ... recossi Francesco dalla Caterina Gineri, Cammin facendo, andava ondeggiando se doveva o no, senza veruna restrizione, parlarle della cansa che l'affliggeva; e cauto e sincero a un tempo, come egli era, non sapea risolversi di svelare un segreto, che almeno per metà non era suo. D'altr nde, a chi dimandare nu consiglio, se non a lei ? e come dimandarlo, sensa esporre lo stato del suo cuore ? Giunse in questa incertezza, e, tostochè le fu davanti, abbracció la Caterina con una tal effusione di animo, ch'ella s'accorse subitamente, che qualche cosa di straordinario gli si aggirava nella mente. Nonglielo c'iede per altro a divedere; ma, prendendogli la mano e stringendogliela più teneramente dell'usato, parca fareli coraggio a maggior confidenza e fiducia. Pare, cominciò Francesco vagamente parlando e della visita fatta agli Strozzi, e della caduta della Luisa, e del rammarico di non averla veduta, e del desiderio ardentissimo che ne aveva, e.... Ne qui andava più innanzi, e alzando gli occhi verso quelli della Caterina, che s'incontravano coi suoi . . . .

- Volevate forse, dimandarmi, rispondeva, se la Luisa, molto avr\u00e1 da penare a ristabilirsi?
- Anche questo ....

  Anche questo? dunque v'è qualche altra cosa?
- Che dir vorreste?
- Che so da un pezzo, Francesca, quello che chiudete nell'animo. Ma perchè vi amo veramente come una sorella, credo che sia tempo di venire, in vostro soccorso...

   In mio soccorso?
- In vostro soccorso si... Voi amate... e siete anco riamatol...
- (E la fisonomia di Francesco si faceva tutta serena).
- Ma che pro? la famiglia è tapto superbal...
- Ma non ha promessa la pieciola Maddalena in isposa al figlio di Baccio Valori?
- Consigliere del Papa... Governator di Romagna... stato Commissario in Campo...

   Meglio per lui, che stato nol fosse!
- Per l'aner suo, ac convengo; non per la diguità, no pel gardo. Francesco, con rammarico ve lo dico, debl non inaltate il cuore a troppo liete speranze. Se vissuta fosse madonna Clarica, appunto perch ell'era dei Medici, e credeva che nulla potesse aggiungersi al lustro di si gran nome, fores.. colle preghiere... colla devazione... e colla mostra di un affetto starordinario... si asrebbe posteto un affetto starordinario... si asrebbe posteto.

sperare, non Filippo, che passa or Nunzio in Francia, conduceudo una Nipote, che ad assidersi va si presso al Irono... Ma che ave-

te? ... M: pare che vi sentiale venir meno?-In fatti, quantunque semplicissimi, e facili ad offrirsi alla mente di ciascuno, fossero i discorsi della Caterina, recavano no angustia mortale nel cuore di lui, si che trasparivagli nel sembiante. Non osava dirle che tutto sperava dal bell'animo, e dalla ferma volontà della Luisa: sicchè le rispuste furono brevi , disparate, ed incerte; e dalla Caterina si congedò più afflitto e dolente, che inuanzi non era. Pure, uscito appena dalla Ginori, ebbe nou picciol sollievo, incontrando Pietro Strozzi, che in casa non era cogli altri, e che andava a visitare le Caterina; il quale, presolo affettuosamente per mano, e parlaudogli della sorella, termino coll'invitarlo a recarsi presso di lei, che accolto ne sarebbe con favore, come quegli, ch'era stato particolare amico e tanto affezionato della lor madre. Questa clausula fatta non era per dargli larghe speranze: ma di che mai non si lusingan gli amanti? Dalla sua cara lo invitava un fratello, e bastavagli. Tutto lieto di ciò, traversando per tornare a casa la via Larga, non ponea ne pur mente all' affluenza del popolo, che verso le case di Ottaviano s'inviava mosso dalla euriosità di veder comparir fuori la Duchessina.

Fino dalla sera innanzi, Alessandro quando incontrata l'aveva, erasi accorto del favore e della parzialità sua verso gli Strozzi, e divenuto tosto n'era geloso; ma non ostante, considerando come questo parentado inalzava lui stesso, stabili di dissimulare, d'esserle sempre intorno, e corteggiarla, ed onorarla quanto poteva. La mattina dunque, poco dopo che licenziato ell'aveva quei tre; ando alla casa d'Ottaviano per farsi annunziare; ma udi che venuto Filippo Strozzi, accompagiata da madonna Maria, era uscita seco loro. Poichò Filippo era vano di esser preferito visibilmente s tutti gli altri parenti dalla Nipote , una delle prime cose che gli vennero in pensiero , fu di condurla da Michelangelo , in apparenza per visitare il Sepolero destinato al padre, ma in sostanza per mostrare al popo-lo come egli andava innanzi a tutti nella sua grazia.

Ammirò essa (ma cen quegli occhi co'quali una giovinetta ammirar può i portenti dell'arte) i Sepoleri del padre e dello zio. Si dice, che a veder l'imagine del padre vivo iu vero e spirante, ella sinceramente ne lacri-

masse; se pure quelle lacrime non erano principio di una vita, dove la sincerità si manifestò sempre come il Sole a traverso le nuvole. Filippo lodò assai Michelangelo: e molto quindi ei fu lodato dalla Nipote. Gli richiese per seco recarla in Francia qualche opera di sua mano ; e il Buonarroti le promise , come in fatti alcuni giorni di poi recò da se stesso, uu Disegno, dove giovandosi del primo pensiero, che aveva improvvisato al Boschetto pel Muscettola (1) effigiato avea con molto intendimento a profondità la Pauperza. Quando tornarono, il Duca non solo, ma i principali Cittadini l'aspettavano per complimentaria. E tra i primi , vedevasi Cosimino figlio di madonna Maria col suo pedante Pratese. Egli era di bell'aspetto, ma con una cert' aria negli occhi, che annunziava qualche cosa di sinistro : siccome per altro , guardandosi allo specchio , Caterina viscorgeva nu non so che di simile a lui, lo accolse con bontà ; non sospettando che per le vicende seguenti egli dovesse divenir l'erede delle sue patorne sostanze (2). Gonfiava di boria quel goffissimo Chirone, credendo che delle carezse di si gran Signora ne spettasse a lui la metà ; no dandosi allora il meno del mondo a sospettare, che i posteri, per opera del Cellini (3), non dovessero udire il suo nome senza ridere.

giata e nella figura e nei medi , più severa , più imperiosa , e più ardita ; come a lei parve che quei barbassori Palleschi si dessero l'aria d'aver tutto operato , tutto stabilito, tutto macchinato, per rendere Firense alla sua famiglia. Ed essi, a quelli principalmente, i quali formavano il Consiglio segreto d' Alessandro, dopo la partenza dell' Arcivescovo di Capua, con dispetto vedevano come sovente a Filippo Strozzi rivolgevasi , al cui solo parere, in quello che mon dipendeva interamente da lei, sembrava qualche volta rimettersi. In quanto alla figura , grande non era della persona, e visibilmente tendente alla pinguedine. Non affatto rotonda avea la faccia, giusto il naso, vermiglia la bocca, e cor-

to e grave il collo. I piccioli piedi peraltro e le picciole mani, non che il mover della testa, le davano una certa grazia. Ma rignardandone le sembianze, sparivano i pregi del sesso gentile, per dar luogo agl'indizi delle qualità più maschie, che in tempi antichi, o moderni abbiano possedute mai donne regnanti. Spiando quella fisonomia, leggere vi si poteva e la forza straordinaria, con cui divenuta Reggente di Francia, senza partecipazione del Parlamento, ne l'assenso pur del Consiglio, ando da se stessa a liberar di prigione il Conde (4); e il marziale coraggio col quale tolto seco il figlio, incamminar la fece all' escreito che espugnar doveva Roano (5): e l'astuzia in fine , colla quale servir facendo ai suoi fini la magnanimità stessa più grande verso i nemici, prender fece un traditore. che giovar le voleva, per darlo in mano a quello stesso, che esser doveva tradito (6).

Quando i complimenti furono terminati, fu annunziato che aperto era il grande appartamento, dove stava disposto il Corredo che avanzo in sceltezza, in magnificenza ed in rarità qualunque vantar si poteva per magnifico e raro in quei tempi. Tutti in sua compagnia passarono ad ammirarlo. Tacerò degli abbigliamenti, a'quali la Fiorentina industria e la Romana grandezza era concorsa. M numero delle vesti, dei lini, delle cinte, del-La Duchessina parve a tútti d'assai canle cuffie dei nastri, de' guanti, e di gnanto in somma formava il mondo muliebre era infinito. Ma quello, che sorpassava qualunque anche non volgare immaginazione, erano eli oggetti di Belle Arti, cha concorrevano ad oruarlo ed ingrandirlo. Seuza parlare delle opere dei minori , tre fra i più grandi Artefici erano stati chiamati a concorso, onde recare in Francia la testimoujanza delle Arti Italiane: Giulio Romano, Giovanni dalle Corniole, e Valerio Vicentino. Aveva il primo dipinto il Cimbalo : aveva col Piloto concorso il secondo agli ornamenti dello Specchio z ed aveva intagliato il terso l' Acerra, o Capsula per i profumi.

Intendendo Valerio Vicentino quello, che dovevasi alla sacra qualità del donatore, avo-

(1) V. Cap. VIII. (a) Afforché divenuto Granduca ebbe tutti gli ali Medicei (3) Vedi La Vita aelle discussioni sul prezzo del

(4) Brantome. (5) Anno s56a.

(6) s Fa molto dissimile l'operazione della reina madre, alla quale avendo offerto un capitano Us gonotto, che si chiamava volgarmente la Motto, a di trovar modo di levar la vita ad Andelotto, ela fattolo prendere dalle sue gnardie to fece cona durre legalo at medesimo Andelotto, permettens dogli che ne prendesse quel supplicio, che più gli a fosse a grado. a. Davila , anno 1563.

con eleganza in diciassette compartimenti, figurati in incavo i principali fatti della vita del Redentore. Poiche il tempo a le vicende han rispettato quell' unico e prezioso portento, soverchia cura sarebbe il descriverlo : ma non cosi de' dua zitri (1).

'Nella parte dove il Cimbalo si chiude, avea maestrevolmente Giulio Romano effigiato, e dipinto con un colore si magico, che mai forse non n'ebbe l'uguale, il Ballo delle Muse (2) con Apollo : e tanta fu la perfezione , con cui potè nel viso di quelle imprimere il carattere proprio a ciasenna, che la posterità rignardolle come l'emule di quelle r che ci ha conservate l'antica scultural

E cosa ugualmente bella e maravigliosa . ma di più rara invenzione, fu il di sopra dell'istrumento. Vi figuro il Pittore, con adorne composizioni , l' Italiano Parnaso , a guisa di un monte acuminato, dall'alta cima del quale scorgavano le acdue immense, che la Greca mitologia finse aver fatte scaturire il Pegaso, Ivi presso, stavasi l'Alighieri in piedi , sicuro di sè , guardando all' intorno ; e disdegnoso godendo in vedere che nessuno ardiva salire per quella scabrosa ed erta via, che a si grandi passi egli aveva percoras. Poco più sotto, ma dalla contraria parte, dov'era meno ripido l'ascendere, con Amor che gli accordava la fira, sedeva il Petrarca; che melanconico in vista, ma colla fisonomia ispirata, guardando il cielo, dove rifulgeva la stella di Venere, parea che dicesse : 500

C Deh I perche tacque, ed allargo la mano? Una schiera immensa di seguaci , le braccia stendendogli, era de basso; ma tutti ravvolti in langhi e larghi panni, che parevano ritardar loro il cammino. Un poco più innanzi degli altri era il Poliziano, ma impedito a proseguira da un masso, dov era in Greci caratteri scolpita Envorzrone. Di sotto al luogo, dovo assiso stava il Patrarea, un poco. più a destra, in un prato smaltato di fiori. con varie donzelle , che gelsomini a rose coglievano, colla testa posata sulla palma della mano , con un libro aperto su i ginocchi, dov' era scritto - Gronnava V Novella I,

(1) Dei diciassette compartimenti iz ne traviamo ubblicati con intaglio dal d' Agiacourt, a van dal Cicognara. Essa è la sola opera , che possa venire in confronto colle Porta del Ghiberti. Trovasi nella R. Galteria di Firenzo, ne si è potuto di scoprire come ne quando sia tornata di Francia?"

Rosent - Strozzi

va nella Capsula di cristallo di rocca, divisa e coma compiacendosi d' aver dato si grandi armie si straordinaria possanza ad Amore (3). vedevasi Giovanni Boceaccio. Era effigiato nell'età , quando , passato il decimo lustro. debbesi nella peregrinazione amorosa ritirare le sarte e raccoglier le vele : ma una corta nuvoletta , che ne oscurava gli occhi e la fronte, indicava che più dispetto eagionato gli aveva l'inganno della vedova (4) di quet che retato gli avesser compiacenza e diletto i trionti della sua gioventù. E molti seguaci egli pure aveva : da lui non tanto lontani . come i suoi dal Petrarca; ma riuscito non era ad alcuno di porra le orme tra quei fiori . che sono l'emblema delle grazie delle parole. Se non che spedito e leggiaro, e per sentier non calcato da altri , e lasciando lontano il Bojardo , quanto l' occhio appena permetteva di scorgerlo, verso il brave ripiano dove sole stavasi l'Alighieri , animoso già era presso ad avvicinarsi l'Ariosto, Ornato aveva le tempie di quel lauro, che dal crine degi' Imperatori passò ad ornar quello dei Poeti, onde il premio stesso fosse comune ed a chi grandi cose operava, ed a chi, degnamente cantandole, le faceva immorta li. Conto vaghi fantasmi, rinchiusi in trasparenti nuvolette; di qua e di là comparivano, come per far fede agli occhi de' riguardanti, della iù feconda immaginazione, che producesse la natura, e che mai pudrisser le Muse.

> Questi concetti erano stati a Giulio Romann suggeriti da Baldassar Castiglione, che ricordandosi di essere stato alla Corte di Urbino in grande amieizia col Magnifico Ginliano dei Mediei, prozio della Duchessina; per affetto verso la sua memoria, concorrer volle all'ornamento dei tanti donl, che accompagnare dovevano in Francia la nipote. Presso a quella mirabil pittura stava Francesco Pagni da Pescia discepolo di Giulio: che andava spiegando l'intenzione dell'inventore, e additando i pregi dell'arte. E quantunque sempre av-venga, che i discepoli benaffetti esagerino alcua poco sul meriti del loro maestro, qui potevasi andar d'accordo, chè ingiuste non erang le lodi, perchè dopo la morte di Raffaelo nessuno poten deguamente tenerne il luogo più di Ginlio.

(s) Questa maravigliosa pittura trovasi sal R. Palazzo dei Pitti.

(3) E la novella dove il rozzo e Ignaro Cimena divien colto o gentile per forza d' amore. (4) Fatto noto nella Vita del Boccaccio di una vedova che le burlo.

E nn miracolo dell' arte potea riguardarsi ancora lo Spacchio, Iatorno al cristallo più grande, cho avessero da anni ed anni saputo distendere la officine di Murano, aveva il l'ileto adattata una cornice larghissima di oro, che d'ore avea pure il frontone, e cha riposava quasi sostenuto sul dosso di dna elefauti di argento. Nell'alto del frontone, ed in argento effigiata erano le tre Grazie : le quali velate però comparivano, per indicare che il più bell'ornamento femminile esser dee la modestia. Tre Amorini da un lato eran posti ad indicare il trionfo della grazia e della bellezra sulla forza. Uno a gran pena sollavava la clava di Ercole; uno come in trionfo sorreggeva l'elmo di Marte ; uno spiegava il Cinto di Venero, che aveva domato il Tonante. E tre dell' altro lato avevano gli emblemi, che Pausania ci marra essere stati i simboli delle Grazia, nel simulaero che di esse ammiravasi nel tempie di Elide; il Dado per l'incertezza , la Rosa pel sacrifizio , il Serto di mortella per l'unione. Venere, che sorge dal mare , quale il Poliziano ee l'ha descritta , ugualmente in argento vedevasi scolpita dal destro; e Minerva, ehe accarezzava Cupido. dal sinistro lato dello Specchio. Nella parte inferiore erano le armi de' Medici con quelle di Francia: L'Arno da una parte , la Senna dall' altra, coi simboli della Concerdia, del Commercio e della Pace.

D'intorno posati sulla picciola tavola di ebano, che adorna di trine sosteneva lo Specchio stavano i vasi per gli odori, per l'essenze, per la pomate: e tutti bizzarramente figurati con qualche arbusto al di sopra. In altre tavolette pur di ebano, accomodate nei loro astucci erano le giojo, e bianche e colorate di tante foggie , misure e qualità , che le donne ambiziose, elle seguivano la Duchessina , non ei potevano abbastanza saziar gli occhi: e le perle, le collane, i pendenti, la armille , le libbie , gli anelli in sardeniche , agate, amatiste, diaspri, elitropie e corniele superavano quello che potevasi immaginare non che vedere. Venti candeglieri pur d'oro, erano stati dal Caradosso intagliati, e compievano l'eleganza di quel veramente straordinario Corredo,

Agli ornamenti era mita ogni sorte distrumenti armoniei, per servire al bisogno a di lei stessa, cha in Roma aveva incominciato ad apprendere la musica, e a quello della sue damigelle. Lutti, apicordi, viole, lire, salteri ed organetti si vedevano brillare per la lueidezza delle madreperle, e pel fulgore dell'argento e dell'oro.

Resti contenta la Duckessina di gnanto errala dastianto, e de dinanti gilo cochi apparivale ; ma siccona inaltato aveva la mente a dice straordinario, non lo apperoi fosse quello cha meritava. Con cortesia si, ma dimonstrando qual immensa distanza interdeva de inpassàcida di consultario di consultario di consultario di participali ; peco agli uomini: nè tampoca cidente ed alfabile fu al courist, e he sontantissimo le reune quiada appressato: sicclè nel gorno medesimo rari e diferenti discorsi si fecero sul conto di assa. Tutti però farono di di gran lunga i derirore alla esquine Luisa.

A quella sola peusanda, dopo aserea e casa a toranto Francesco, con qualla ben liere losisga derivata dalle parola di Piero Streat; come di topra reduto abbiano, me che pur grande parevagli; dopo aver passato vario or modiando, a lingendosi nel distruo di rivedera la una felicità senza pari, udi alla ebiasa di S. Niccolò Sonare la campana delle ventitri. Trenando, come tremato uni uno avera, si mosse per cerera in via llaggio mode visitaria. Li qui este della compania della considera della

Non chiese Francesco el padre spiagazione di quella sentezza, ma grandamente lo affisiese: indi lentamente si mosse, e più lentamente si mosse, e più lentamente ca, agitato da mille, vari a non giocondi pensieri, ginnse al palazzo l'idolfi. Incontrò Piero sulla porta, che gli sorrise, coma fatto Piero sulla porta, che gli sorrise, coma fatto antuna; e gli disse amichevelmente:

— Salite, che la Luisa è cola con la Maria.

 Non vorrei disturbarle, ( sogginnse modestamenta ) che forse banno da parlare iasieme . . .

- No, no: salite pure; tutti sappiamo quali affari son quelli delle donne.

- E Messer Filippo ?

— Ha pranzato dalla Duchessina, e neu si è più rivisto:—
In questo lasciatolo; mentre saliva le seale, il cuore gli batteva cosi fortemente, coma se

lo avesse investito la febbre. Rivederla, dopo tanto tempol Riparlarle, dopo tanto atteuderel Riudirna la vece, dopo che tutti gli oggetti, da che riveduta nen l' aveva, erano stati muti pur lui l

Ceme avviene nelle. famiglie, deve segue

qualche cosa di straordinario, e dove le funzioni dei famigliari non sono precise, nessuno di essi era in anticamera, sieche Francesco irroltrandosi, col solito: - Si può? - la Luisa intese la sua voce prima di veder la persono. Era in una stanza interna: i servi non a vevano per anco recato il lume: sicche la sorella non pote accorgersi del colore subitanco, che le venne elle gote. Francesco, al contravio, era pallido; e mostrava nel volto, benchè leggiero, un cambiamento.

-Passi, passi, chi e disse la Maria: o levatasi per chiamar qualcuno che andasse in auticamera; s' incontro faccia a faccia con Francesco, che quasi scusandosi, a narrar comiuciava come l'avea Messer Picro invitato a salire: ma essa lo interruppe, sorridendo, o prendendolo per mane,

- - Venite, venite, ecco là la Luisa, distesa sul sefà . . . Chiamo qualcuno che porti i lumi, e son da voi. Non so dove i servi si sieuo caeciati. Abbiamo avuto a pranzo tutti i fratelli , Baccio Valori, molti altri, e forse son

dietro a riporre le robe. -

E Francesco intanto, poco badando a quello che la Maria dicea, si appressava, ma con passo lento, incerto, tremante là dov' era distesa colei, che rivenuta dal primo turbamento, e stendendogli la mano, ma fredda però come ghiaccio, senti baciarsela innanzi ch' egli articolasse parola. La Maria, chiamato avendo i servi dalla so-

glia della stanza, era già tornata, e sedevasi, invitato Francesco a far lo stesso.

- La salute di vostro padre? - Cominciò la Luisa.

- Non migliore certamente ( rispose sospirando) di jeri, come jeri miglior non ora dell' altro di. - Me ne duole. E la Caterina Ginori da quanto non l'avete veduta?

- Da stamanc. - Ne godo: e che cara fancinllina è quella

Giulietta ! - Carissima.

- Con una figlia come quella, credo non vi possa esser madre che non sia felice.

- E però felicissima fu madonna Clarice.. ma perdonate se ridesto amare rimembranze.

- No, no, Francesco, la memoria di nostra madre ( rivolgendo il viso alla Maria ) che abbiamo sinceramento pianta, non può in noi ridestare che il seutimento delle suo virtù. - E vedeste la Cugina? .

- Non per anco.

- Si dice che non vi somigli.

- Sua madre era picciola di statura. -Ma io non parlaya di questa somiglianza.

- Ella è giovanissima-

E così, come ognuno si accorge, andavano divagando colle parole in quei comuni argomenti, i quali permetteva lo stato d' entramhi. Appena vennero i servi coi lumi, la prima loro occhiata fu tale, che più tenera, più soavo, più oloquente non fu quella medesima. che tanti mesi inuanzi svelato aveva il loro segreto. Un forte sospico di Francesco l' accompagnò: lo seguitava uno più represso della Luisa: e forse prossimi erano a svelarsi loro malgrado agli occhi della sorella; se un gran frastuono di cavalli, e il batter fortemente alla porta, e l'accorrere sollecito dei servi, è il venir d'una delle donne della Maria, loro non annunziava, che il Duca giungeva colla Duchessina, e ch'erano già smoutati in terreno.

- Tosto me no vado, disse subito Francesco: riguardo di nuovo la Luisa , che gli corrispose con molto affetto; e facendosi condurro dalle donne per un giro interno di stanze, senza incontrare alcuno sceso sospirando le scale, ed usci. Quando fu verso il Ponte di S. Trinita incontrò la Ginori, la quale, udito che il Duca era là, dispiacente tornò indietro. Si accompagnarono insieme, e per un fatale presentimento soli passarono insieme, con molta tristezza, la sera. E certamente, senza sospettarlo, avevano ambedue cagione d'esser tristi; perchè in quella sera formavasi appunto il primo anello della catena di tante sventuro, che condussero quella rarissima donna alla tomba. L' agitazione, che nasce in noi da qualche cosa di straordinario, ugualmente che interrompere i piaceri, suole spesso dar tregua ai dolori, richiamando la mento a oggetti disparati, che se non fosse altro, la distraggono colla novità. Rincrebbe alla Luisa di veder partir subitamente Francesco: ma certa di presto rivederlo; o più ancora certa cho l' affetto per essa non si era diminuito, ma bensi accresciuto; compose l' animo e il volto

a ricevere la Cugina. Erano sette e più anni da che veduta non l'aveva; e siccome quando la famiglia Strozzi parti nel 1527 per Lucca, essa ne aveva meno di otto, potca ben dirsi che vedeva una persona nuova per essa. La Duchessina udito avea della sua bellezza; sicchè la prima occhiata quando entrò si rivolse al volto di lei, non curando la Maria, ch' erale andata incontro nell' anticamera; e il suo primo concetto fu

( come spesso avviene alle donne ), cho non v' crapo poi maraviglie. L' abbracció per altro affettuosamente; le si assise accanto: e il Duca insieme col padre c con Baccio Valori si pose di contro. Ma non l'obbe Alessandro veduta, che da quell' unione di modestia, di bellezza e di grazia, che risplendeva nelle sue sembianze, restò così maravigliato, e così nel tempo stesso infiammato e percosso; che il vederla o il desiderare di possederla fu un punto. Quello, che udito n' aveva, e per cui mesi innanzi a salutar la mandava per suo fratelle, parevagli un nulla (1). E siccome l' ammirazione quando è grande fa stare in silenzio; nelle poche parole che il Duca le rivolse, ella fu lieta da prima nel pensiero d'esser liberata dal dispiacere di rivederlo sovente. Ma di gran lunga s' ingannava la misera, e ben poco continuò l'illusione. Meotre che le due cugine andavano percorrendo le varie cose che avevano da dimandarsi, e da dirsi; ribollendo nell' interno del Duca il fuoco ingenito della sua natura Affricana, mostro a Baccio, che se ne accorse il primo , o alla Luisa, che non potò non accorgerseno, e cogli atti e coi moti e collo sciutillare degli occhi l' impeto o la violenza de' suoi desiderj. E Baccio, che aveva la sventura di creder sempre quello che più gli giovava, fu assai contento di scoprire manifesta nel Duca un' ioclinazione, la quale ( ora che la Duchessina si alleava colla real casa di Francia. di cui presto si aspettavano le armi a guerreggiare in Italia) potuto avrebbe spingere Alessandro a fare alleanza col Re Francesco, lo che rotto avrebbe il matrimonio colla Margherita figlia dell' Imperatore. Ciò posto, nulla di più utile per lui quanto lo stringersi cogli Strozzi, ed ajutato dalla sagacità negli alfari, e dal gran credito di Filippo, parte col danaro, parte coi maneggi, farsi dal-la Francia permettere la conquista di Siena (2), della quale, già s' intendeva, che sarebbe stato esso Baccio il primo Governatore. Con questi bei sogni in testa, quando usci-

rono, parlando col Duca, mossé discorse sui meriti e sulle doit della Luisa; a cni ampiamente corrispondeva il Duca, lodandone la bellezza: e siccome per i fini di ambedue non poteva esservi materia più feconda e graderole, Alessandro già coll'immaginazione ne possedva i favori, e Baccio già unuerava i ducati di oro, che rapportato gli arrebbe il governo di Siena.

-Il giorno di poi, Baccio era in anticamera il primo; e il Duca, immaginando di far di lui, per questa straordinaria conquista, quello che faceva di Giomo per le ordinarie; quando ebbe disbrigati gli affari, disse che voleva recarsi a visitar la Luisa: che nel giorno innanzi egli aveva inteso d'accompagnar la sorella: ma in quella mattina voleva e intendeva che la visita fosse interamente per essa. Si rallegrò Baccio, e partirono. Ma la Luisa, che ma-le aveva sofferte le dimostrazioni della sera antecedente ( le quali erano sfuggite a Filippo e alla Maria, perchè intenti erano ad esser gentili e prevenenti colla Duchessina ) si turbo quando le annunziarono il Duca con Baccio Valori: non ostante, pregato avendo la sorella di non partirsi , si contenne col Duca in modo, che senza essere scortese, avrebbe fatto desistere chiunque altro, che non fosse stato Alessandro, de' suoi temerari progetti. Ma egli al contrario vi si ostinò maggiormente; mentre Baccio interpretava il cootegno della Luisa per onesta vergogna e pudore. E partitisi , furoco da entrambi tennti al ritorno pressochè i discorsi medesimi della sera innanzi.

La mattina di poi, poiche nulla più facile ci pare di quello , che ardentemente si desidera, Baccio recatosi per tempo da Filippo Strozzi, detto cho avea da parlargli, e ritiratosi sceo nel suo gabinetto, gli espose eome aveva riconosciuto nei Duca un affetto straordinario per la Luisa; che se a lui riuscisse di concludere questo matrimonio, non porte rebbe per sua conseguenza niente meno, che un cangiamento totale negl'interessi e nella politica d'Italia : ed aggiunse tutti quegli argomenti, che un uomo di feconda immaginazione come egli cra, e pratico del mondo e degli affari, suole a tempo adoprare non solo per far parere facile il difficile, ma probabi-le ancora quello, che per ogni conto è impossibile. Filippo da principio l' aveva udito. come si ascolta cosa , che non solo ci par di natura inverisimile, ma ben anche trista e sgradevole. Condotto quindi a poco a poco a riflettervi, como forse anche egli credeva che il matrimonie con la figlia naturale dell'Imperatore non s'effettuirebbe; cominciò a pensare che quando la sua nipote sposava un figlio del Re di Francia, la sua figlia faceva un onore, e non lo riceveva, sposando Alessandro. Sorgeva, è vero, la difficoltà de'natali del Duca, e delle ire che segretamente covava-

(1) Vedi Cap. XII.

(2) Desiderio costante della famiglia Modicea.

no tra loro: ma per i primi, sentivasi inchinato a passarci sopra; e per le seconde, il matrimonio avrebbe potulo farle cessare.

Restava nell'animo di Filippo la difficoltà più grave , sulla quale il paterno suo cuore uon sarebbe stato capace di transigere, il consenso cioè della Luisa. Ma Baccio, tutto facendosi facile, gli rispose che sopra di sè prendeva d' ottenerlo, ma che intanto non ne parlasse : e aggiunse che questo avrebbe ridotto le cose per la sua famiglia com'esse erano al tempo di Lorenzo suo cognato : e elie presto ritornerebbe come padron di Firenze; aicche Filippo terminò colla conclusione solita darsi da molti: - Amico, fate voi - E la mattina dopo, per tempissimo, Baccio era dal Duca. Dopo avergli fatto un prospetto delle forze militari, che si andavano ogni giorno aumentando dal Re Francesco; dipintogli coi più vivi colori d'indignazione, che in cuor suo manteneva Papa Clemente contro l'Imperatore; rimostratogli che disposta com' era certamente Sua Santità di recarsi a Marsilia, in apparenza per esser presente al-le nozze della Duchessina , ma in fatto per abboccarsi segretamente col Cristianissimo ed esporgli i suoi progetti, non poteva questa andata sua non destar sospetti gravissimi in un animo tanto sospettoso com'era quello di Carlo V: concluse, che per la forza degli avvenimenti, cgli si troverebbe costretto a can-

giar di politica.

— Siechè?

— In tal caso, mio consiglio sarebbe di prevenirli , e mi legherei fin d'ora con Francia.

Quindi?
 Abbandonerei l'idea di sposare la Margherita d' Austria.

- Per essa , potete ben credare che non ne sono innamorato.

- E per ciò, vennto era, onde proporre la mano della Luisa Strozzi... - Per chi ? per Giomo ? credo che non

 Per chi? per Giomo? credo che non siamo più in tempo, perchè è impegnato colla sorella di Lorensino (1).

Conobbe Baccio da queste sole parole qual nomo era colui ; che dati si erano per Signore, ma non potendo dissimulare abbastanza il suo sdegno, disse che in ogni caso sarchbe stato necessario la protezione della Duchessina, onde ottenere a Giomo il gran Cordone di Francia (2).

Finse Alessaudro di non capir l'ironia . e rispose che su tutto era da pensare; che qualunque fosse l'aspetto con cui si presentereb-bero le cose, sicuro egli era di farvi fronte; e perchè godeva della protezione dell'Imperatore, e perchè sua sorella Caterina sposavasi al figlio del Cristianissimo, e perche aveva Consiglieri capaci, com'era egli stesso, di far fronte ad ogni sinistro. Resto Baccio scornatissimo; ma fin d'altora meditò di far mal capitare il Duca; lo che due anni di poi sarebbegli a Napoli riuscito, senza l'accortezza e la fermezza dell'Acciajuoli e del Guicciardini. A Filippo rispose che Alessandro non era disposto a cambiar politica; quindi parlar non si potea di rompere il matrimonio: e resto segreta la cosa.

Intanto si preparavano le festo, che la città di Fireoze apprestavasi a dare all'ultimo rampollo della surpe del Gran Lorenzo. Nelle Murate, dove fu la Duchessina ricevula come Sovraoa, rappresentossi una sacra azione delle nozze di Rebecca e d'Isacco. La vointo avendo ella rivedere tutte le Suore, che che vi si trovavano quando vi fu cavata da Silvestro Aldobrandini, non si astenne dal manifestare if sue dispetto verso quelle, che mostrate si erano di parte popolare. Il Duca sempre rivolto alla Luisa, che accompagna-va sovente la Cugina, indicava chiaramente agli ecchi indagatori di Baccio, quali crano gl'iniqui suoi progetti. Ma nel comparire come essa fese, guarita che fu del ginocchio , alla prima danza che si diede in casa d'Ottaviano, destò coll'ammirazione il desiderio d'averla per isposa , in tre giovani , che appartenevano alle principali famiglie di Firenze. Il primo, che si dimostrasse, fu Francesco dei Pazzi. Amico dei fratelli, considerata molto l'aveva nella festa data due anni innanzi da Filippo (3); e se n'era fin d'allora invaghito.

E amico pur dei fratelli, e lontano parente era il secondo: ma d'assai meno avvenonte aspetto del primo. Possedeva peraltro uno di quei fermi e decisi caratteri, che tanto

<sup>(1)</sup> Notizia arcana, che trovasi nel Priorista MS. a carte 581. Lorenzino dovea naturalmente far finta d'accondiscendere a questo desiderio del Duca di far grande Giomo, per ingannarlo maggiormento, onde pervenire al suo fine.

<sup>(</sup>s) Ironia, per ribattere l'imolenza del Duca. Il gran Cordone, allora di San Michele, non davasi che a grandissimi personaggi.

<sup>(3)</sup> Vedi Cap. IV.

piaeciono alle donoe, da che sono conosciuti. Era Temmaso Strozzi. Il terzo veduto l'avea per la prima volta pochi giorni avanti . allorche a cavallo tornata era dalle Selve. Incootratala mentre veniva per i fondacei di Santo Spirito, l'avea ella talmente colpito per l'avveneoza, che l'aveva seguitata, ed era stato testimone della sua caduta. Da quella sera, la bella figita dello Strozzi era stata il suo primo pensiero. Era questo ben nato giovine Luigi Capponi. Di aspetto avvenente, non che di bella persona, d'uoa iodole mito, timido per conseguenza, aveva na candore e uoa bootà senza pari. Apparteneva per famiglia, e più per educazione, alla parte Pallesca, ma più particolarmeote a quella degli Ottimati. Egli però moderatissimo e traoquillo abborriva le fazioni, e desideroso di un governo ginsto, sperava ehe il tempo dato avrebbe sicurezza ad Alessandro, e quiodi la sicurezza ispirato gli avrebbe mansuetadine e moderazione.

Questi tre giovani adunque forono iotorno alla Luisa; e come in simili circostaoze avviene, eiaschedooo di essi, secoodo l'indole propria, le dimostro quel che peosava e sentiva di lei. E posto ell'avrebbe naturalmente attenzione ai pregj diversi di loro, se lo stato del soo euore glio lo avesse permesso. Non vedendovi Francesco, stette per gran tempo sospesa, e incerta di quel che pensare; ma per accidente, con molto rincroscimento seppe che la malattia di suo padre aveva da due gioroi fatto uo ineremento ootabile. Ciò le fa confermato nel giorno di poi dalla Caterioa Ginori. Nelle feste consecutive che date farono alla Duchessina , e dove alla Luisa , per riguardi di famiglia coovenne intervenire . meotre quei giovani continuarono a dimostrare il loro affetto sempre crescente per essa, il Duca Alessaodro eoo modi tanto di lei poeo degni si coodusse, che il padre con dolor grande se o'avvide, e coo Baccio se oc dolse; meotre essa, senza svelarne la cagione, ma eol paterno conscoso, d'allora in poi coo una lieve scusa s'astenoe dal mostrarvisi.

La manacora di lei fu notata; e con dispiacenza in ispecio dai tre giovaoi, i quali furono presi a parte da Baccio; ehe colla facilità che avera nei modi, ioterrogatili sul proposito, oco gli costò molta pena d'intendero da ciaseuno, ehe fortunato si erederebbe se ottener potesse la mano di quella rara donzella. Baccio avea troppa pratica delle coste del mondo per nona vedore, che se Alessandro conti-

nuava nel sno proposto d'insidiar l'enore della Luisa, si sarebbe dato luogo ad un incendio, che, innanzi la morte del Papa, reeato avrebbe la ruina degli Strozzi, e quindi la sua , poiehè eon quelli si era già legato colle promesse di parentela, Immagioò dunque che l'unico modo di frenare almeno le palesi dimostrazioni del Duca era di maritar soflecitamente la Luisa; e. a cagione della grandezza e della dignità della famiglia, e per La considerazione anche ehe godeva in tutta la parte Medicea, di preferire agli altri il Capponi: E siccome eredeva che l'ilippo non disdegnerebbe, giovandosi della familiarità , che (a motivo della picciola Maddalcoa che visitando andava soveote come suocoro futuro) aveva colla famiglia Ridolfa, agevole gli fu d'introdurre Luigi presso Maria. Era esso (egli-dicea) uo giovine, che poco istrutto nelle cose del monda , desiderava di cooosceroe gli usi e i costumi; ed era eertameote quella easa un modello di saviezza, di deceoza, e di

onestà. Pieno Luigi di belle doti, quando fu dalla Luisa conosciuto da presso, e vedutane la modestia, e il candore; se io lei noo fece tacere l'affetto per Francesco; e se lo riguardo coo iodifferenza: dir ooo si potrebbe ugualmente che lo riguardasse con antipatia. Baccio, poichè svanito era il governatorato di Siena, fu di ciò lictissimo: oe tenoe proposito coo Filippo, Filippo coi figliuoli; e in famiglia tutti la proposta ne fecero alla Luisa. Siccome o presto, o tardi ella si aspettava di essere da qualcono dei tre giovani dimaodata, non le giuose improvvisa la novella ; ed esseodovi preparata, coo molta modestia rispose, che sineerameote riograziava il Cappooi dell'onore che le faceva , ma chiese tempo per consoltar beoc se stessa inoanzi di far una promessa, che più non si potea rivocure.

# CAPITOLO XVIII

#### Matrimonio

- Cradelissimo Amer! perchè si raro
   Corrispondenti fai austri destini?
   Aniosto.
- Sul fioir di quel giorno medesimo si recò la Duchession dagli Strozzi, onde passar la sera in famiglia. Per quaoto, a motivo della presenza della Cugioa, la Luisa facesse grandissima forza a se stessa; non isfuggi al padre

di rado si ottiene di celare quando il cuore è afflitto profondamente. Pure a lui non cadde ne pure lontanamento in pensiero che la figlia fosse di altra persona juvaghita; e no attribut la cagiono al rammarico di non far nozze abbastanza illustri, ora che coll' esempio della Caterina potova molto in alto olevar le speranze: nou sospettando che il giovine piacer non lo potesso, tante le doti essendo che lo adornavano. Determinato però di non forzare la ana volontà , non vi furon carezze che non lo facesse, o le raddoppiò quando venne nd abbracciarlo innanzi d'andare al riposo. Furono esso un po' di balsamo per la ferita : sicehe imagino ella di consigliarsi subito la mattina veniente colla Ginori; ne pote impedire a se stessa che alla mente non le si affacciasse il desiderio di veder Francesco, ancorchè sapesse qual sacro dovere lo ritenera presso al letto paterno. Ma la riflessione reprimeva in lei quel desiderio; o coll' animo per allora detorminato di non daro ad altri la mano, se non accompagnata dal cuoro, tristamente si corico.

Furono inquioti, brevi e interrotti i suoi sonni; e l'orologio del vicino convento, che destavala ogni volta che batteva, le facea misurar in quella notto lo oro, che le pareano d'una lunghezza interminabile. La Ginori fatta per sempo avvertiro che da lei si recasse, subitamonte accorse: o la trovo levata nella sua camera, colla pouna in mano, in atto di scrivero una lettora; ma como sopra pensiero arrestata, dopo aver scritto Mia Cana Giu-LIA (1). Lascio la ponua subilo che videla entrare; le corse fra le braccia, e con un tuone lamentevole, in breve lo nagro quanto i' era avvenuto circa lo sposo proposto. La Caterina, cho già lo prevedeva, rispose cho come in tutto le altro azioni della sua vita, in questa, ch' era la più importaute, dovea farsi guidare

dalla prudenza. - E così duramente mi rispondete? - Duramento ?... Ma che mai dito ?... Oh! mia cara, io vi rispondo come un' amica vera lo debbo. Forse durezza vi paro perchè larga

e profonda è la piaga. - La piaga?

- Amica, ho rispettato il vostro segreto; ma da gran tempo non era più tale per me.. Qui la naturn no pote più della femminil verecondia, e caddero alquante lacrime dagli

(1) L' Aldobrandini, amica sua.

quolla segreta malineonia, che si tenta si, ma occhi della Luisa. Mostrò la Caterina di non accorgersene: e le dimando se doveva clia parlarno a Francesco.

- Che mi consigliate?

-... Di farlo. - Duoque ? . . .

- A voi non converrebbe; a me si, tanta è l' amistà che ci lega. - ( Rispettando il suo dolore non volle disperaria cosi subito: ma già oredeva opera perduta qualinguo tentativo. ed illusione qualungue speranza. )

- E poi ?

- Vedro Francesco, ... gli faro intendere dol parentado che vi si offre ... e udiro quel che peusa,

- Poteto dubitarno?

- No, no ... ma....

- Ma cho?

- Ma se egli temesse un rifiuto?. . . - Un ributo?

- E voi, Luisa cara, non penso . . . si non penso che vorreste fare un matrimonio contro i' espressa volentà di vostro padre! -Ma questo è quello, che non so oredere.

- E credere ne pur io lo vorrei . . . ma ri-

mettiamoci alla Provvidenza.

- Alla Provvidenza sì, cho vedo il mio cuoro.... E qui di nuovo abbracciava l' amlea: che dopo brevo silenzio, quasi per alfrettarsi a compiere quanto ell'avera promosso, affettuosamente baciandola, si licenziava.

Strana ed incomprensibil fatalità, che perseguitava quella rara donzellal Quando la Caterion pose piedo nol vestibelo di casa sua. udi osser venuta la notizia che Alessandro Nasi era morto. Grandissimo fu il suo doloro, non solo perchè con tutta l'irenze amava ed onorava quel ottimo cittadino, ma perchè da si fatto caso ritardavasi il momento di poter parlaro di matrimonio a Francesco. E per quanto nulla sperasse, puro a lui parlar si doveva. Egli dall' istante, cho il padre si era più gravemente infermato, può dirsi che non lo ab-bandonasso giammai. Meno qualche breve spazio di tempo dato nol giorno alla necossità del riposo, e qualche momento involato quando il padro riposava, onde recersi a respirare no aria più fresca, sia nella piazzetta, sia nol pratello presso l' Arno: mai non si parti dalla sua camera, aborrendo di lasciarlo anche per poco alla cura di gonte mercenaria. Per quanta grave angoscia ne sentisse, al solo pensarlo, risoluto era di non permettere clic altro mani che le suc, gli chiudessero gli occhi nella pace dei giusti,

Era il padre assistito dal celebre Francesco da Montevarchi; che como Il primo fisico della città, chiamato ed accarezzato dai più grandi e potenti, era in caso di dare, e dava di quando ju quando novelle delle feste, cho si facevano alla Duchessina: e aggiungea che quando la Luisa Strozzi vi compariva, tutte colla sua bellezza e colla sua modestia ecclissava. Ne godeva tacitamente in suo cuore Francesco; ma il padre, che già tutto sapeva, ( perché Fra Niccolo della Magna per mezzo di certi suoi confidenti, innanzi di partiro, glie lo avova fatto intendere ) fissando gli occhi nel suo volto, mentre il Montevarchi parlava, cercava di andar discoprendo quel che in cuore covava, e imaginava frattanto il modo di rendergli meno penoso quello, che innanzi di morire, avea prefisso di dirgli. L'idrope pottorale da cui era afflitto avea fatto da pochi giorni spaventosi progressi: ma lasciavagli però tutte le facoltà della mente. Sicchè la mattina innanzi n gnella, in cui la Luisa parlato aveva alla Caterina, fatti ritirare tutti, e chiamandolo affettuosamente, e mentre da presso gli stava seduto, presolo per mano, cominciò in questa guisa a parlargli:

- « Figliuol mio, pochigiorni, e forse « anche poche ore mi restano da vivere: sioe chè m'odi attentamente, che i detti di un « moribondo son sacri. —

Sentia reniral meno a queste parole Franceco; mai pader più dret la mano stringondogli , proveguiva. « Tu sai, como dai tuol più teneri ania ho voluto da me stesso prec aedere a quella educazione, che non ui di, e non voill, e nei trattenimenti, e al passeggi e nei dovert, e e diporti, abhandonarti e non voill, e nei trattenimenti, e al passegci gi enti dovert, e e diporti, abhandonarti con la compania della di para di para di contra di para di para di para di para ci di più e di para di para di para di e hervi tuoi passi, una festa mi facea di condurti, e d'impirati a puoca porce, e senza e farteno accorgere, i sensi di ginstina, di empananinti di, di compassione.

« Tu sei cresciato solto i mici occhi; e dir a posso che non vi è stato giorno, nè ora quasi vi è stata, che il mio cuore non abbia a palpitato pel tuo ben essere. Quando co-

(1) Printivalle della Siufa nel 1510 renne a parlargli per rimetter i Medici in Firenze. Filippo gli disse tornare la sera; è tornato gli rispose che non potera aderirri , e che partisse. Parti Printivalle; na nella sera medesima Filippo recossi da Leonardo Strozzi , uno dei Dicci , o lo denunziò. Vedazi

e mineiava la gioventů; non ti ho dall'cee chio ahhandonato un istante: e dopo le t tante vicende, che han contristata questa misera patria, ho permesso che tu frequentassi la compagnia degli Strozzi, percità e l' alto animo dolla madre m' era pegno sicuro, cho dispregiando i vizi di Filippo, da lei apprender non avresti potnto che virtà. Qual sia Pilippo tu il sai: come dai ine biti guadagui poco aborra; come a veruna parto el nou tenga; e come poco mancusso, che sotto il Soderini non facesso mal capitare; con incredibil bassezza, lo Stus fa (1). Sicehè quanto è lontana la virth c dal vizio lontane debb'esser Filippo da le. c Dopo la morte della sua donna non t'ho e porduto mai di vista. So hone quello che

e pensi, so quello che desideri nel segreto « dell' animo , e quindi in grazia di quel tuuto che feci per te, pregarti a rispettare la t mia momoria, e a non allearti agli Strozzi. « Taccio che da quella superba famiglia t'ee sporrosti ad un umiliante e doloroso rifinto: ma quando anche ciò non avvenisse sarebbe quello il più gran dolore che risentire potesse un padre, che ama teueramente il suo figliuolo. Filippo trovasi adesso in uno stato, in cui debbe o dividere e l'autorità con Alessandro, o ruinare: e « quanti sono i parenti suoi dovranno presto c o tardi seguitarne la sorte (2). Nel primo c caso dovrei piangerti come inique ; e nel secondo come eventurato. Sicche ti prego di nuovo, e ti scongiuro, come un padre può scongiuraro e pregare un figliuolo, rispetta la mia memoria, e non t'alleare agli Strozzi... Ne voglio pure che tu mi ris sponda: perchè desidero, che il compia mento delle mie speranze non derivi da ue na promessa, ma da un sentimento. Sarà s per te doloroso e l'intendo; ma le anime a forti, come quello dol figlinol mio , debbo-« no saper sopportare l'augoscia, per non

Morir s'era soutito hen cento e cento volte Francesco; e aveva sovente anco voluto replicare; ma il padre glielo aveva scenpre impedito. Sicebu or udendo troncarsi l'adito anche ad una risposta; e il tutto rimesso alla

mancare al dovere. 3

questo luogo nella Vita di Filippo scritta da Lorenso suo fratello.

(2) E così accadde. Il Ridolfi divenne fuorusci-

to: if Valori figlio di Baccio fa preso col padre, e con Filippo Strozzi a Montemurlo. ana libertà, erequer sentint l'affanno, e escentra la forza di opporsi. Resbi como di gelo; e di sulla sapea più favellare. Alexandero non elevan gli cochi da suoti, ma sia cho fosse venutu l'ora preseritta; sia che lo sforze fait to oppra le mediemo, a spendo certamente di dare un grave dispiacere al figlio; l'acceltaresse: sia che tenesse di non ottonere l'incetto; cominciarono a velarregli gli cophi; l'acceltare di discipiacere al figlio e della catche disse: "Piglicole cera, io mi moglo. Prorrappe l'rancesco in un pianto, e di stansioni e di catche di cominciare di cominciare di stansioni i l'avolto, accompagnato di auto genito profondissiono, nell'eccesso dell'angoscia, sectione di catche di cominciare di comincia di stansioni e di comincia di comi di contra di

O vere fotte, o che il desiletrio glie lo facesse pare vere , Alessandro dopo queste parole pare a Francesco alquanto calmato: il mano riperso gli avea nella sua; giloda stringeva di tanto in tanto: ma gli occhi più non billavano, ni el parole uservano intere dai labbri, lotanto il mo confessore e Fra Codenti della contrata di altanti di monta della della figlio, che abbandonar nati non lo volle, nell'alto della notte rese la spiriti al Signore.

E questo io penso ehe sia la sola maniera di mostrar l'affetto verso chi ci fu earo , e che s' incammina a una vita migliore : come penso ehe maggior conforto non vi sia in quegli estremi momenti; per ehi afflitto dal mor-bo è sll' istante di lasciar la terra, quanto, aprendo gli oechi , quello di non vedersi abbandonato a mani straniere. I suoi funerali non forono fatti con pompa; ma con gran profusione di elemosine. Molti ottimi cittadini lo accempagnarono alla tomba; e un immenso stuolo di poveri lo seguitava, non mentendo, come suole avvenire, ma esprimendo veramente il dolore. Pochi padri furono pianti sinceramente dai figli come lo fu Alessandro da Francesco. La novella di questa morte dispineque altamente a tutta la parte popolare, ehe ne onorava grandemente le virtà. I Religiosi di San Marco gli fecero

se ne affisse, in quantoché affiitissimo essere ne dovera Francesco.
Finché in vita rimase Alessandro, farono i passierir del figlio in lui tutti assorti; ma dopo che le spoglie mortali faron ritornate alla terra, e che per le ultime voci del padre, irremissibilmente perdendo la Luisa tyorayasi

spontaneamente un funebre ufficio : e agli

Strozzi stessi dispiacque , perchè lo credeva-

no dei loro. In quanto alla Luisa, tanto più

Rosini - Strozzi

come disperato; cominciando a poco a poco a riandare quel ch' eragli avvenuto, quasi non eredeva a se stesso. Come all'infermo agitato dalla febbre, i pensieri del passato andavano succedendosi nella sua meute, senza ordine, senza acçozzo; e senza stabilità. Qualche rara volta furente, ma più spesso melenso parca. Rinebiuso nella sua camera pertinacemente rieusava per fino i conforti dell'amicizia. Coll'imagine sempre davanti agli ocehi del gran sagrifizio ehe impegnato si era di fare , non s' udiva , quasi fuori di se , che di tanto in tanto ripetere; - Perduta | E nou ore, ne giorni, ma per seltimane continuò in questo stato: sempre ripetendo: - Perduta | E questo stato non veniva interrolto se non da qualehe breve intervallo, in cui tutto assorto egli stava, meditando sulle paterne virtů.

Proseguiva intanto Luigi Capponi a farsi da tutti della famiglia Strozzi e Ridolfi ed amare ed ammirare per la sua gentilezza e per la sua bontà. La Luisa sola non potca divider eogli altri questi sentimenti, poiche sa ciascuno che l'amore; quando merita questo nome , è nn sentimento esclusivo. Ella era per altro seco lui come con tutti gli altri gentile. ma non poteva in concorrenza colla bontà sua corrispondergli con altrettanta : e Luigi modestissimo e discreto, conoscendo i rarissimi pregj della donzella, temendo quasi di non meritarne le cortesie, che ne riceveva, contento mostravasi , e godeva nella speransa , che compiuti alfine sarebbero i suoi desiderj. La Luisa impaziente aspettava che la Caterina parlasse a Francesco; ma troppo era stato grande il suo dolore, sicchè gli permettesse di udire di qualunque altra cosa , che del padre non fosso. Per fortuna i venti ritardavano i legni, che dovevano giungere a Livorno per imbarearvi la Duebessina; e fineb'essa stava in Firenze, gli Strozzi er ano occupati principalmente di lei : ma una sera , che insieme con essa venne il Duca dove trovavasi la Luisa, fu si apertamente sfacciato nei modi seco usati , che Filippo stesso conobbe sempre più la necessità di prontamente maritarla ; sicche partito che egli fu , con quella doloesza, che ne usa un padre amorevole. la invitò a volergli dare una risposta su quello, che avrebbe fatto il contento della famiglia, Ella, sospirando, lo prego ad attendere anche un poco.

Era intanto scorso lo spazio, dopo il quale la Chiesa Cattolica suole suffragare di nuovo i defonti. E Francosco con nuovo opero di larga beneficenza accompagnò le ceremonie e le preci, cho imploravano pace all'anuna diletta del padro. Quindi un'altra settimana passo, senza che Francesco vedesse alcuno. Poco dopo, scrittagli una dolcissima lettera di consolazione, lo prego la Ginori per eosa prgentissima di voler quando poteva recarsi una sera da lei. Boné immaginò Francesco a che riferir si potea tal chiamata : quindi fattole sapere anticipatamento il giorno e l' ora in cui l'avrebbe visitata, o ciù per trovarla sola , col più afflitto animo vi si recò.

Como avvieno quando si rivedono per la prima volta, dopo una grande sventura, persone cho ci son care; acerbamente si afflissero quando si abbracciarono. Ella dopo aver lasciato dare sfogo al suo doloro, lodatolo del filiale affetto, e dettogli come ogni heue gli desiderava, poichè veramente pochi lo meritavano com' esso , gli espose quello che avveniva rispetto alla Luisa ... e gli aggiunso ( prima ebe a risponder prendesse ) . . . Ma quello,, che mi fa maggior pena, è cho anderete incontro indubitatamento a un rifiuto l

- Ad un rifiuto ?

- Pur troppol

- Ah! mia ottima amica! - E dopo molti sospiri, interrotto millo volte dai singhiorzi o dai gemiti . . . . narrolle quant' ora avvenuto col padro suo. Finito appena, non sapeva più quel che dirsi , e pareva invocare l'ajuto di lei perebè in sua vece a parlar proseguisso. Ma siecom' ella ugualmento sospirava e taceva ...

- Le preghiere d'un padre moribondo ... - Amico mio ( risposo allora ) più che non pensate, l'intendo. Si , le preghiere d'un padro moribondo ... son ordini. - In fatti, nel breve spazio ebe passa tra la vita o la morte, quando uno pronunzia pressochè l'ultimo addio, separandosi dal tempo per entrare nell' eternità , qualche cosa di si straordinario avvieno , d' insolito , o di tremendo, ebe ben fu detto esser la morte un mistero. E quanto era in quel momento estremo avvenuto tornando ad agitargli ed offuseargli la mente, fu costretta la Caterina di trattenerlo, o farlo guardare per quella notto, temendo quasi che attentar potesse alla sua vita. Parvo nella mattina più tranquillo; ma d'una tal tristezza , o d'un tale abbattimento, che accompagnar essa lo volle, e si trattenne lungamente con lui. Nè credè poterlo lasciaro, senza riparlargli del suo stato, concludendo, che

la differenza, nel grap sagrifizio, che era chiamato a compiere, in altro non consisteva , fuorche uel piangere colato ( poicho tutti l' ignoravano ) quello cho, staute un rifiuto certo, sarebbe stato costretto a planger paleso. - E qui seguirono le consolazioni o i eonforti da una parto ; o lo smanio, lo angoscie, o le disperazioni dall' altra-

Intanto erano venuto notizie e del giungere a Livorno di venti galere , cho eomandate dal Duca di Albania, dovevano trasportare in Francia la Duchessina; e del ritorno dall' Alemagua del Cardinalo Ippolito in Roma, d'ondo preparavasi ad accompagnare il Papa, il quale disponevasi di partirsi poco dopo , per essor presente allo nozze , in Marsi-lia. Tutti furono in movimento in Firenze per accompagnare la Duchessina. Cominciarono ad avviarsi i bagagli; fu stabilito il giorno dolla partenza : furono detti gli addio. Filippo si dispose a tenerle compagnia sino all'imbarco , ( perchè i danari della dote non erano anco pronti ) por indi seguitarla por terra ; o siccome la Catorina Ginori fatto aveva sapere alla Luisa, ebe nel giorno di poi lo darebbo la risposta di Francesco; allorchò il padre da lei prese congedo, e le parlo di Luigi Capponi, gli roplico modestamente, che al suo ritornar da Livorno, risoluta si sarebbe senz' altro. Nella susseguente mattina saper lo fece la Ginori, che sentendosi un poco indisposta, quando lo piacesso, l'aspettava in sua casa. Credè la Luisa che vera fosse la malattia : ma la Caterina preso avea quel protesto ( benchè ammalata potesse dirsi dal dispiacere e dall'affanno ) acciò maggior agio oll'avesse di dar libero sfogo al dolore. In latti, appeua fu entrata, ed abbracciatala. mentre figgeva gli oechi ne' suoi per leggervi anticipatamento quello che sarebho per dirle : o eho il volto dell' amica componevasi alla mestizia, e le pupille si abbassavano, e chiuse rimanevan le labbra . . . .

- Dunque , tutto è terminato per me l... eon un profondo gemito, esclamo . . . E poiebè l'amica non rispondeva, coll'animo pieno di cordoglio , prorompeva in un pianto dirot-

La Caterina creduto aveva col snocontegno di poterla disporro il più dolcementeche potevasi a sentir meno la forza dol colpo, che doveva portare al suo cuore. Ma, udito dalledonne che venuta era la Luisa, qui senz' essere attesa entro saltando la Giulietta; e correndo secondo il suo solito ad abbracciarla, non fu questa in tempo di frenare le lacrime, che a gorghi le cadevano dagli occhi. Si spavento quella fancinllina; e arrestandosi a un tratto; e tornando verso la madre, con un accento pieno di rammarico.

— Oh I ve come piangel ... e perché piange si forte la Luisa ?

 É partita stamane la sua cugina, che forse non vedrà più ( le rispose ), perchè è andata in Francia a prender marito: e non vuoi che le rincresca?

- Ma piange si forte !

-E se partissi io, e ti lasciassi, lu non pian-

geresui. — Oh I lasclarmi no , no (cominciando a piangere anch' ella, e attaccandosele al collo) no , no , lasciarmi mai, mai: ... .. E questa scena continuato a rrebhe ad affligger magginrmente la Luisa, se la madre, chiamando le donne, non avesse lore comandado, che ricoodu-cessero la hambina, e badassero bene di non far entarca elatino.

Quando fromo di nnovo sole: —Amica cara . . . dolce, ed incomparabile amica, una insormontabil barriera si oppone al conseguimento de' vostri desiderj. Nè dell' amico nostro è la colpa, ma d'una crudel fatalità. — E perchè?... quasi stopida dimandò la Luisa.

Non mel chiedete, vi prego: . . ma lo, si, io da gran tempo l'avea preveduto; e me ne accorava in segreto. Da principio, vedendo come lo stimava sinceramente e affettuosamente lo amava vostra madre, sperai che saretti felici; ma poi svanl l'ilinsione, e mi dolsi . . . scusatemi . . . 1, mi dolsi della vostra imprudenza.

- Imprudenza ?

- Si , mia cara , pur troppo !

- E non è egli dotato d' ogni virtù ? Non è savio, non è ricco? non è morigerato e dab-

bene ?

— E non è (perdonate) la vostra famiglia
la niù ambiziosa di Firenze ?

— E siete voi che lo dite? — E chi, fuor di voi, non lo vede ? A ebi si è data Maria ? al nipote d'un Cardinale. A chi si darà Maddalena ? al figliuolo d'un

Governatore.

— Ma non avete voi stessa tante volte lodato il cuoce magnatimo di Pietro? l' affetto ner

to il cuore magnanimo di Pietro? l' affetto per me di Lione ? — E per questo appunto, ma per diverse

cagioni, e l'uno e l'altro sposare non vi vorrebbero al figlio d'un semplice cittadino ... e

più adesso colle reali nozze d'una engina . . . — Nozze infanste per me l . . .

— Ma, come vi ho detto, sopra ogni eosa incolpatene la fatalità. Piangetene meco in segreto; ma non fate, ve no prego, agli occhi de matigni trasparir quello che v' accuora.

de maligni trasparir quello che v'accuora.

— E credete dunque che sia perduta ogni
speranza?

speranna ?

— All mia cara l (e qni l'abbracciava ):
come dubitarne ? . . . ma di grazia , non ne
parliamo più pèra desso, Passate meco la giornata , e la Giulietta vi servirà di diarraziono.
E subitio, como se consentito vi avesse, richiamò la figlia, che tutta dolente per essere stata rinviata, torana va ca lieta e con lenta, con

non so quai trastulli nelle mani. Nei caratteri non ardenti, i dolori non fanno tutta l'impressione che dovrebbero in principio, ma prendono forzadalla riflessione. Sieche, quantunque tutto in opera ponesse la Caterina per distrarla , e indirettamente acquetaria, quando veniva la sera, e avvicinavasi quindi l' ora di partire , più addolorata mostravasi della mattina. La confortava a farsi forza l' amica , per rispetto all' intatta fama , di cui goduto avea sin allora; e la pregava di mostrarsi animosa e grande contro l'avversa fortuna. In fine le aggiunse, che negli affanni inevitabili della vita, se il divenire sposa di un uomo, che non è il vostro amanto, è da primo un sacrifizio ; crediate , Luisa , e creder a me lo potete ; . . . sr . . . questo sacrifizio, fatto nna volta . . . risparmia molti. . . grandi . . . e non temuti dolori.

— Ma con qual animo porgerò la mano di sposa ad un tomo, quand' è utuo pieno della imagine di un altro? Con quali orecchie udirò le preci all' Eterno, acciò benedica un nodo, che legar potrà forse, ma uno stringer giammai, c con qual fronte potrò dar col labro un assenso, che sarà smentito dal cuore?

— E io ?... (e qui tacevasi.)
— Ho inteso, riprese allora la male avventurata donzella: ngualmente grande fu il.vostro sacrifizio; e credete ch'io debha dal vostro esempio imparare a sottomettermi, e soffirire.

E qui di nuovo tenerissimamente l'abbracciava la Caterina, non senza nua visinhi acgoscia, proseguendo: — Ben altro cordoglio, ben altra pena, ben altra disperazione fu la inia. Faggitivo, proscritto, condannato a morte, e insidiato, Luigi (1): posso io dire di aver-

(1) Alamanni. Egliera implicato nella congiara

vissuto. . . nei mesi e negli anni , che susseguirono alla sua fuga? Quando avvenne, mai che mi coricassi la sera, senza temere che fosse in quella notte raggiunto dalle insidie? Quando potei destarmi la mattina, senza il timore che giungesse nel giorno colla sua testa un sicario a dimandare il prezzo del sangue?... E restar tutta sola , senz' averne per si gran tempo novellel. . . E non aver potnto dargli ne pur l'ultimo addio ... sotto un padre severo, ed una eruda matrigna! Senza un'amica, nel cui seno versando il dolore, riceverne i conforti, e veder che ne divida le penel Infine si giovinetta, inesperta ed ignara, senz' udir mai una parola che lo ricordasse, senza vedere un amico, che di lui favellando, da quel torpore mi destasse, e da quell'assiderazione del cuore, ch' è peggio assai della morte. . . Così volle il mio tristo destino, che passassi quattro interianni: e così la stanchezza di soffrire dovè ne mieisensi recare un principio di calma, che conceduto non mi avrebbe mai la ragione l

Stettero entrambe per un istante in silenio. Considerava la Luius come grandi erano state in vero le pene dell'amios: e questa leviare le sue. . . quando annunisti furono. le leviare le sue. . . quando annunisti furono. e re d'apan, e la sorella Maria. Si feca anima allora; disso per altro che un poco indiposta sentira di a l'ante, per per de l'apan, e l'eli all'alle de se statog.

di Zanobi Baondelmonti. Fu avvisato a tempo, mentre si trovava fuori di casa, e polè salvarsi, fuggendo subite a piede.

Quando fu sola, ritornando su quanto avevale detto l'amica, e cedendo a poco a poco quello stordimento, da cui era stata compresa : cercando di farsi nu idea chiara . ondo qualunque speranza era perduta : riandando ad una ad una le risposta della Caterina : rimondando, e fermandosi a quelle arcane parole che una caussus fatalità si opponeva a' snoi desiderj; le parve tra l'ombra di quest' espressione di legger chiaro ch' ella era da Francesco rifiutata, sicebò al dolore per la perdita s'aggiungeva il rammarico per l'abbandono. E la sua mente vagando sulle cagioni possibili di questa strana non curanza (cha disprezzo certamente non lo voleva essa chiamare) non sapea fermarsi sopra nua sola, che avesse un apparenza di probabilità. In questi erramenti la trovo l'amica nel giorno dopo. Avendo manifestato il desiderio di restar sola con lei ; quando lo fu ; ... fissando gli occhi ne suoi . . .

Epnre, cominció a dire, tutto potera aspettarmi; fuorché un sierudele tradimento?

Tradimento?... mis cara: più di voi conosco Francesco, e non che di tradimenti d' un sol pensiero, meno che retto, quel sue bet enore è incapase...

— Tutte potca temere ( proseguiva , poco badando alle sue parole ) fuorchè un si fatte abbandono : e sopportar lo saprò... ma non dimenticarlo giammai. —

E la Caterina taceva. Ma l'altra, non ndeado rispondersi qui alzava gli òcchi come per interrogaria sulla cagione del silensio. — Aspettava, mia cara, che vi poneste più

in calma per udirmi.

— Ma come? dite . . . come? . . . potreb-

be seusarsi l . . .

— Cioè ; come potrà egli stesso sopportare eou animo abbastanza forte di vedervi legata ad un altro?

- E credete , che lo potrò ?

 ciarlo dalla mia presenza , dopo averlo cari-

- Ma questa cagiono ?

— na questa cagono r

Non me la chiedete : . . . solo vi basti
d'intendere che dopo aver chiamato il Cielo
in testimonio dell'ardore del suo affetto, giuramento mi fece di non legarsi ad altra don-

na giammai.

Possibilo?

- Ciò vi pravi qualche cosa di misterioso nel suo destino . . .

- Emon legandosi ini, come vorreste che io mi legassi . . . ?

- Ei lo vuole !

- Lo vuole ?

"— Fremendo , è vero , le mani stringendomi, e alla Providenza ehicedendo di dargli forzo basiante per sopportare si grando stentura , mi ha impostodi pregarri, che per quanto è in voi, obbediate si volori del padre vostro . . aggiungendomi ebe nessus sa più di lu quanto i desderj d'un padra son sacril —

Qui la Caterina si tacque; e riguardandola la Luiso.

ra in Duiso.

— Basta, disse, basta. Spero che mio padre non fornerie così presto: ed avrò trempo ancora a pensaro. — Ma iu eiò poraltro ingannavas; perchò, passati sei giorni, dopo aver posta sulla capitana del Duce di Albania la Duchessina, Filippo ginogeva improvvisamente a Fireno.

L' abbattimento, in che ella era non sarebbe certameoto sfuggito alla timorosa tenerezza d'una madre , ma i fratelli o non vi badarono , o lo attribuirone a tutt'altra cagione. Il fuoco dell' amore, guando ba veracemente aceeso un bell'animo, arde d'una fiamma tutta sua propria, che si può estinguere per maocanza d' alimento, ma è raro assai che si spengaper violenza: ed erra di gran lunga chi crede che ammetter possa compensi. La Luisa, che la prima volta amava, giunta in termine da non poter dare la mano di sposa all'amaote, andava immagioando e cereando nella sua mente i modi di vineerlo; e nell'estensione del gran saerificio, corcava di ricever forsa da quello. Sofetta nella sua camera, nel giorni, che procederono il ritorno dol padre , dominata dolla sola idea dell' impossibilità di sposar Francesco; avveniva che quanti pensieri le si formavano nell' immaginazione andavano tntu a infraogersi in essa, como i flutti contro nno scoglio. Ma nei mali dell' animo avviene quello ehe nelle malattie del corpo. Nella necessità di sopportarle, uno si abitua qua-

si a quello stato d'infermità. E questo accadde alia Luisa. Così fu troveta dal padre; o cosi nella sora medesima , quando la interrogo su quanto avea divisato sullo sposalizio del Capponi , rispose chedesiderava di cooogrerlo meglio. Quantumque l'autorità paterna fosse d'un peso assai maggiore a quoi tompi cho ai nostri; quantunquo tutto concorressea consigliar Filippo di stringere un nodo, per ogni conto utile e onorato ; e quantunque non fosse nogli usi delle Fiorontine famiglie di lasciar correre molto tempo fra la richiesta, l'assenso o le nozzo ; pure volte concederle alla figlia. o perchè dominando i venti di Ponente, credeva che la Duchessina iodugierebbe molto innanzi di partire, e quindi poteva esso ancora ritardar la sua partenza; e perchè, libera teocodola da ogni amoroso affetto, credè che una tal concessione, facendolo sempre conoscer meglio, non potesse cho ridondare in vantaggio dello sposo. Non è però eho non gli riperoscesso l'indugio; perche temersi auco poteva che tanta incertezza disgustasso Luigi; o sciogliere quel parentado sarebbe per lui stato spiacevolissimo, si per le ottime doti del giovano, si per la ricchezza, e chiarezza del sangue ; noto essendo che gli storici della Fiorentina Repubblica riguardono la famiglia dei Capponi enmo quella degli Scipioni riguardono gli storici della Romana. Oode non fu poeo imbarazzato una mattioa , quando la donzella della Luisa venne ad avvertirlo, che contro al suo solito avova ella passata tutta la notto in preghiere; e che trovavasi prostesa dinanzi all'imagine d' una Vergioe , ebe peodente avea presso del letto. Ed ecco come s' era oporato queste inaspettato caogiamento.

Aveva nella sera inuanti conversando con Loigi Capponitutti adoperatri modiondo isvolgere le più interne pieghe del suo euore, por messo di ragionamenti variati; ma si dal lato della pietà , che da quello della beneficenza, e del candore, tale eragli apparso quale desiderato l'avrebbe innanzi di cocoscer Franceeesco. Sicchè, non trovando in esso nè pure il più lootano pretesto per diniegarli il suo amore ; e d' altronde sentendo eke amar nol potea; delicata, leale e generosa com'olla ora, cominciò a fantasticar fra se stessa, che tradire l'aspettazione d'un uomo, che tanto d'essere amato moritava, in lei fosse per essere un delitto: o avea ribrezzo di consumarlo. E siecome non parea ehe altro rifugio vi fosso, per iscampare dallo insidie del Duca, fuorelie ritirarsi nelle Cappuccioe ( poichè osato non

arrebbe di violare quell' sailo di rigorota penienza a) Gl'elò i rivolte, onde le ispirasse volonia, e coraggio le desse d'affrontare on si tremendo tenro di vita. E poiche selle anine forti, com era la ma, nulla si opera a meiri passato ace l'interna totte in preghiere. Quaodo pian pian avea la doncella aperta la camera per iregliarla, citatona evera mirato il letto, accessi il unne dinanti alla Vergio, ed ella protesta ed imorbi en ashito pedi, avea ereduci. Pipo, come aparenta lo, de anticalo in camera, e corporato in quell' attitudine, dimando nifannosamente quel ebora avvenulo:

Non v' ha cosa le quale cangiar faccia prù agevolmente una risoluzione disperata, quanto l'interromperne il pensiero , innanzi che abbia avuto un principio d'esecuzione. - Faeca , rispose alzaodosi la Luisa , le mie preghiere del mattino. - Ed in ciò noa mentiva, poiebe l' ora era quella. Conobbe l' accorto oomo quento pericoloso sarebbe stato d'indagar più oltre; e tracodola di camera, por non aver luogo di dover cotare il letto non anco scomposto , con l'autorità, che ha sempre un padre sulla liglia , con quei soavi modi , che per giungere a' auoi fini sapeva usar Filippo; le fece intendere ebe obbligato a recarsi quaoto più presto poteva in Francia , per gl' interessi e pel decoro della intera famiglia, pregavala quante uo padre pregar può, di affrettarsi a stringere il parentado col Capponi, del suo consenso non dubitando, tante le doti esseodo, e le qualità ottime veramente di quel giovane dabbene. . . E senza atteodere la riaposta, abbracciavala affettuosamente, o baciavala contenerezza paterna. Ella con rispondeva , rifletteva , sospirava : e il padre non sapendo spiegarsi la cagione di cotanta incertezza, e cominciando a sospettare ebe invaghita fosse del Pazzi , o di Matteo Strozzi. le ne cominciava a far parola. Rispoodeva ella che dei tre, sarebbe stata ioginstizia, col euore libero , di non dar la prefereoza a Luigi : e come il padre insisteva che gli disse questa consolazione, l'assenso venne in eima delle labbra, ed era pronto ad useire, quando un servo entrava, portando una lettera, ebe dal carattere ella conobbe essere dell' Aldobrandioi. Si rallegrò on' istaote ; e apertela frettolosameote, si pose a leggerla. Ell'era di questo teoore;

BELLA CITLIA ALDORRANDINI ALLA LUISA STRUZZI.

y Voi non aspellate certamente, mia cara Luisa , d'intendere una novella tanto sols legita ed improvvisa come quella, che sono per darvi. Tra otto giorni mi marito ; quel-» lo eb'è più senza una fervente inclinazione s del euore. Quando viveva in Firenze , ne' miei più teneri enni , non l'avrei ereduto possibile. Resa esperta dai casi , or quasi mi par naturale Se i preparativi per le mie nozze me ne dessero l'agio, vorrei porvi a parte delle molte regioni, che mi banno a determinata; ma non mancherò di dirvi che one riflessione fatta da mia madre termino a di conviocermi; ed è che le condizioni del-3 l'amore sono uno stato di tempesta, e quel-» le del matrimonio di calma. Ciò non vuol dire che amar non si possa il marito, ma s che l'affetto verso di fui cangia sempre di octura, quando in marito si converte l'amante. Il giovine, che ho promesso di aposare , se noo è avvenente , non è oè pure » spiacevole ; è onorato , e reputato da tutti per buono. Queste sono le qualità , ebe mi s hannn vinta; e desidero , qualora vi trovaa ste nel caso, ebe incontriate la medesima sorte. L'uso generale d' Italia esige che noi s fanciulle prendiamo uno stato, e quando s vocazione non si ha pel religioso, siame s pressocrhè sempre destinate a servire a nolte convenieoze di famiglia : la più gran I fortuna è delle poche , ehe vi servono meno. lo posso dire che mi trovo fra quelle. Addio, mia cara Luisa. Sento che costà è I giunta vostra eugina per passare sposa in Francia. Il Cielo la guidi cel dritto sentiero fra tanti scogli , come intendo che sieno o io quella Corte. Siate certa che non l'io via dio : e così sporo che avvenga di voi. Addio , Addio 2.

La lettura di questa lettera produsse una impressione difficile a deseriversi nel cuoro di lei. Termionta e he l'ebbe, ricomineiò da capo, arrestaodosi ad ogni pnoto. Il padre non l'interrogava, nè dalla sua meditazione la distraeva. Quodo d'ebbe riletta.

— La Giulia Aldobrandioi è sposa, dime a lui rivolto . . . ma nel dirlo, aleune lacrimatte le spuotarono intorno agli orli degli occhi; ma non così, che Filippo simular non polesse di non accorgersene.

Ne godo, rispose: è una gentil faociulla
 E di altissimo animo, soggiunse la Luisa:

e, come per distrarsi, raccontò al padre il caso avrentole col Marmaide (1). Quando e la vide più queta, le richiese d'udire anchéese to la tiete e la figlia gliela lerse. Molto ne lodo Filippo il tenore: dasse che godeva della felicità dell'anica: e prendendo mativo da quella, soggiungera lasciandola, che disbrigati i più importanti segori, attenderebbe che stabilisse ella il giorno delle sue nozze, per ordinare i perparativi.

— Ma che suontosi non sieno, rispose pressoche involontariamente la Luisa ... meno che per dare al padre un asseuso, per esprimere, com'era suo solito, un sentimento modesto:

— Non y ha cosà che sia più cara quanto il compiacerti, replicò, baciandola il padre: e per non darle il tempo di pentirsi subitamete lasciolla, Quando fusola, ripensando a quella, che parevajo necessità si dispose ad othedirri come latto avera già la Caterina, e come adesso parcale che si liciamente facesse la Giulia.

Allorchè rivide poche ore dopo Luigi, premendo l'interna angoscia, lo riguardo lino da quel momento come il suo assoluto Signore: e poichè a visitarla in quel giorno medesimo venne la Cinori; pressa per mano, e animosamente tracudola seco, quando furono sole,

samente tracudola seco, quando furono sole, —Vo imi consigliaste a fare il gran sacrifico, e si faccia ma procurate almeno, e ne impegno la vostra fede, ch' io non lo rivegga

Riapriva quindi la porta, e come fuggendo dal pericolo di cedere la femminil debolezza, rientrava precipitosamente nella stanza doverano gli altri.

A viene sovente che le donne rettano più lungo tempo incerte prima di scogliere un partito in ad i rado, son meno animose degli unumini, quando lo hanno scello. La lor debnetam medicini pressa di cedere, le la sta in granda contro le sedunioni del cuore. E que sta qualità l'hanno tatto in maggior grado, quando è in nes più alo il sestrie. Poco dopo, udendo cien l'armata salpano avez di Lucorros, fu da prese sublimi di general controlle del controlle del controlle del controlle del controlle del controlle del cateriora, financosa a l'inaccero. Accède peraltro, che mestre la vittime are dissani all'altare, un tempo violentismo di elevane;

(1) Vedi Cap. X, alla nota 1. pag. 95.

e che cessata la pieggie e la grandine, contimasse un vento impettono di rerro Dancia. Le campane di Santa Trinità, sonando alloche di chiesa selvati a corteggio, con fingore insolito a festa, peccossero le orocche di Francecco. Un sarvo inservento in quel tempo, al quale pressochè setta pensarci, ditanado en ma venuira che Santa Trinita sonase coi à ditessa. —Pel matrimosio Strozzi e Capposi, rispose qualej; e tutto Firenzo y è andalo.

Ma non lo lascò Franceso terminore, che cadde in terrà tramorita. Per ore ed ore non diede che pocti segui di vita. Te chiamato un chirurgo, che gli presto l'opera sua; una solo verso la sera, in grado fu di rispondere qual-che vago parols; mentre, teneudo incerti gli astanti, se più infermo di mente fosse, o di corpo, Janat'assi dispogliare per coricaria.

## CAPITOLO XIX

Solitudine

Post equitem sedet atra eura. Hos.

Ma dopo no hreve sonno, preso in sul far del-'l'illa della matina di poi, e quasi ed ogni nomento interrotto, terribile ed angoscioso fu il irrevegliaris. Sessos da un forte palpito, e aprendo improvisamente gliocelui, balto testo, come per rea da un telto, che gir ridastava la memoria di tanti soavideliri, di tanti sogni beati. E se beca la forra atronofisaria, che avea superatori fafetto, fosse stata grande a bibarra, per fan-farente per e con preside namo di prosa ad no altro; ora, che da se la vedera di siguitata cou una Estricia fisorromothile; sentusa bene che non sarchies tato capace di rimovare una il gran sagrificio.

Oppresso, inecrito a khatisto, vagava per la stassa; eudendo il fremito dell'o onde presso le crise dell'Arno: E vivo ascora l'a sosti a sur ascora l'a sosti a stassa e a vivere posso mars come fuor di estasso e a vivere posso dell'arno dell'arno dell'arno dell'arno dell'arno dell'arno dell'arno avvolto nei suoi gorghi? Che più a tentest, dopo che un crudele falaliki mi jas tolto ogni bene per semper?

Je per la cominare mi riamane, dopo aver a predioto la patria, il padre, a l'ammint 7 con la cominare dell'arno dell'a

In questi simili pensieri andava ei divagando, in cento e cento esclamazioni andava prorompendo; allorche, dal sno proprio dolore arguendo qual sarehbe stato il dolore di Francesco, si reco velata da lui la Caterina Ginori. Quando gli annunziarono una Signora, che velata, non volca nominarsi, e cho facca molta istanza d' entrare . . . gli halonò in mente un pensiero...un pensiero di cosa impossibile...ehe discaeciò come l'apparizione di un mostro . . .. Ed era in quel fremito d'attenzione, di desidorio, e di timore quand'entro manifestandosi l'amica. Al dolce apparire di quei neri occhi modesti; al potgergli di quella mano affettiuosa e tremante; all'atto ineffabile di chinar verso di esso la gota, con tenerezza, lesse le parole di consolazione e di conferto, che non esprimevano ancora le labbra; al che ansiosamente riguardandola, e la mano prendendole con amba le spe; fra quello stringendola, e recandola al volto: ahl mia cara, singhiozzando . . . mia caral . . . che abbiamo mai fatto?... ma poeo a penare mi reata.... perehè io ne morro di dolore.-

Sedevasi quella, sospirando, e tacendo. E, quali ringraziamenti, proseguiva Francesco, quali ringraziamenti non vi dobbo, per la dolce cura di visitarmi nell'afflizione, per divider meco l'angoscia l . . . ma per poco . . . ai per poco la dividerete ... che la mia morte è vicina ... la sento approssarsi .... la veggo apparire . . . senas spavento la guardo . . . . e con rassegnazione l'aspetto.

-Francesco, gli rispose quella donna incomparabile, so a cuore vi sta, come sporo, la pace e quiete di quella sventurata, non ne accresceto il rammarico, facendole intender cosa, che a dismisura no accrescerebbe il do-

-E potrebh'elia pensare anco a me, dopo che l' ho barbaramento tradita?

-Se voi foste un uemo volgare, direi che non ci pensa; ma dotato d'alti spiriti come siete, dovete intondere cho si è sottoposta al-

la sua sorte, per darvi l'ultima prova d'affetto -E come? -Quando ha inteso che come sacre riguar-

davate per essa i voleri paterni. - E ciò non debbe accrescere il mio rammarico?... Ma comprende almeno la forza.

che ha spinto me stesso ad obbedire al più onesto, al più caro, al più amoroso de' padri ?

- ? E nell' angoscia in eui si trova, volevate che gliel dicessi, non per fargliene odiare, che di odio non è capace quella bell' anima , ma renderlene amara la memoria ?

- Sa cha la cagione era invicibile. . . ma ignora quale essa si sia. E in ciò tanto più grando e sublimo mi è apparsa , quando più si è sommessa ai miei detti, che impegnata le hanno la vostra fede. Alle vostre promesse si affida : se che non amarete altra donna , o ebe vivreste contento nella sola memoria di

- Potrò dunque rivederla ?. . .

- Francesco ! ... - Oh! me misero l che ogn' aura fallace di desiderio si convertirebbo nella speran-

- Quest'ultimo sacrifizio anai ella attendo da voi , che non cerchereto di rivederla mai più.

- Mai...dunque...mai...più?

Pronunzio queste ultime parole con tale accento di tenerezza, che senti straordinariamente commoversi la Caterina, e per divagarne, se le fosse stato possibile, il pensiero da quello ehe più l'affliggeva, mossa discorso sul ritorno di Pietro Strorzi da Lione e come narrava preparativi che in quella città ai facovano per ricevere la Dnehessina: e quanti e drappi, o broecati, o tappetr, erano stati colà fabbricati , e inviati a Marsilia per acerescere la magnificenza di quelle nozze. Gli insinuò, che quando i civili rispetti glie lo avesser parmesso, egli avrebbe dovuto recarvisi , onde tegliersi almeno alla vista di molti oggetti, ehe non gli poteano esser più dilettevoli in Firenze; ma eesso dall' insistere, quando si accorse, si era per anco lontani da quell' istante, in eni poteva l' anima distrarsi, con ornate parole, da quell'nnico doloroso pensiero , che a sè richiamava tutti gli altri. Seco poi meno dolente di quel che temersi potea, passò l' intera mattina; chè non vi ha balsamo più potente per le ferite del cuore . quando il favellar dolce e soave d'una donna affettuosa , che con discreta cura vi si accosti, non tocchi le parti più offese, ne asperga le meno dolenti , e a poco a poco più sopportabile renda il dolore. E porciò fu giustamente detto, che ancha quando non è amor l'affetto di una donna è sempre molto più che amicizia.

Verso l'ora del pranzo, e a diminuire ( come essa pensò ) la tristezza, ordinato ella avea, cho là fosse condotta la figlia. Venne la Giulietta; ma entrando, e vedendo France-

- Ob 1 mamma, disse, piange Francesco, come piangeva la Luisa l

Bastarono queste poche parole a rinnovare tutti i immili dell'animo i la ij, ehe a lizandosi, e prendendo la Giolistta sotto le braccia, ed in alto soltevandoa, e contemplando nel suo aspetto quasi l'immagine d'una di quelle figie, che tante e tante volte nel suoi dolci pensieri, s'era andato ideando, che arrobe potto noacere dalla Luisa baciando-la in fronte, la poec con un gran sospiro sulle ginocchi materne: quindi gettinado dispensione delle della properio della capo appoggiando, seguiti per languello il capo appoggiando, seguiti per languello pi capo a propegiando, seguiti per languello que que la capo appoggiando, seguiti per languello que con con contra como con contra como con contra como contra como

- E perchè piange ? diceva la Ginlietta piano all' orecchio della madre. . . la quale ) mentre ponevale una mano alla hocca in seguo di farla senz' altro acquetare ) pentivasi d'avere ordinato di là coodurla, vedendo ehe ridestato eli avea coi moti di tenerezza, tutta l'acerbità delle pene. Restò per lungo tempo in silenzio; e quando le parve che la stanchezza stessa del dolore promettesse qualche istante di calma, credè meglio di partire, seco recando la figlia. Gli promise di tornare nel giorno di poi , e colle più dolci parole , che uscissero ma dalle labbra di una amica tenera, lo confortò col pensiero, che avrebbe da quel giorno innanzi divise almeno seco le sventure.

Con altri modi , con altre pene , ma sollevando l'animo a più alte regioni , sopportate le avea la Luisa. Ella già, da che ritratto ebbe il pensiero dal rinchiudersi nel rigoroso ritiro delle Cappuccine ( pensiero , che procedendo da sole cause mondane, aver non potea gran consistenza nella sua mente ) , passati aveva i suoi giorni cogli estratti di Plutarco sempre alle mani, cercando nei sacrifisj, che fatto aveano quei grandi uomini dell' antichità , forze ed esempj , onde ritemprar l'anima, e renderla forte all'istante del gran sagrifizio. A lei non bastava di vincere la ripugnanza, che sente ogni donzella anche volgagare nel porger la mano ad uno sposo, che non ama; ma voleva per quanto l'era possibile indursi ad esercitar gli uffici di moglie con rassegnazione, e quelli di madre con gioja. Ma spesso, rileggendo gli esempj espressi in quelle mirabili narrasioni, le cadeano di mano gli scritti; e assorta restando in quei pensieri , le parea che il sacrifizio del cuore maggior fosse di quelli del riposo, delle ricchezze, e per fin della vita, Pure, dopo mol-

Rosini — Strozzi

to combattere con as stems, a cilla sera che immediatamente precedette il giorno destinato a legarsi per sempre, quando mostrossi in con legarsi per sempre, quando mostrossi in merzo si parenti adunati, man pare molto differente dal solito suo stato di abituale mainiconia. Leggiadramente abbigiata, ma più adorna dalle grasie della natura, che dagli ajuli dell'are; ricolatta di immodari intata intera, fu non solo genile con tutti, ma usò
ajulti dell'are; ricolatta di immodari intata intran, fu non solo genile con tutti, ma usò
artidoppiò diderene ne i legar in trata sella gioja dell'ottimo e avreacete suo
papo.

Sola fra i non parenti eravi la Ginori : la quale, dopo molte preghiere, ottenuto aveva ehe ad esclusione delle altre, le quali ne avevano il dritto, accompagnata l'avrebbe in luogo di madre all'altare. Quando le disse addio, figlia cara, le aggiunse, seguitato sempre a congiungere come in questa sera le grazie colla virtà. L'abbracciò , le diede un bacio, e non aspettò la risposta. Dopo una notte, in cui tutti si erano rinnovati i contrasti con se medesima, e che superati ell' avea con quell'animo, che, quando nna risoluzione è già presa, ci la sempre fermamente e immancabilmente volere ; con sicuro passo si avvio verso la chiesa, dando la mano all'amica. Allorché questa da lei si disciolse ; accompagnatala sino al luogo, dove pronunsiare doveva le tremende parole, le strinse la mano, come per ricordarle la forza, che far doveva in quell'istante a se stessa; al che rispose mal sno grado la vittima con un prolungato sospiro, che le si parti dal più profondo del cuore. Fu questo l'ultimo segno dell'umana fralezza prima di legarsi per sempre. Si pose quindi, con gran raccoglimento, in ginocchio: sollevo i gomiti, giunse affettnosamente le mani, appoggiandovi la fronte; inalzò l'anima verso il cielo, e l'abbandono di se stessa fu consumato.

Contending of the district of

ve impressione di rammarico per non dire di spavento. Usciti dalla chiesa, e cessato il temporale, saliti a eavallo, partiti erano per la campagna. Avea la Caterina continuato intanto a recarsi giornalmente presso Francesco: e distolto l'avea dalla disperazione, col pensiero di rispettare i giorni di lei, e vivere interameote per essa. Ma subito, che assettate le domestiche faecende, potè disporre di sè; preso un servo ed un cavallo , senza ne pure volgere uno sguardo al rimanente della città, coll'inferno nell'anima, e fuggendo il consorzio degli uomini, senza pur dire addio, non che ai conoscenti, agli amici, si volse alla porta di San Niccolò, come quella, da cui più sollecitamente si usciva di Pirauze.

Passava da quelle strette vie, per si breva spazio di tempo del giorno, visitate dai raggi del Sole ; lasciando andare a sua posta il cavallo; che animo non avea di mostrare la sua perizia uei cavallereschi esercizj; se non che giunto dirimpetto alla porta di San Miniato, il Sole che passava per quella, venendo ad intromettersi, abbarbagliando gli occhi del cavallo, fecegli far un salto, che l'ebbe a balsar di sella, Riscosso dal pericolo, strinse il freno, più fortemente appoggiò i gioocchi agli arcioni; e nel medesimo tempo voltosi per osservarne la causa, gli apparve dinanzi agli occhi quella erta, la quale salito avea col Muscettola, con auspicj migliori due anni innanzi (1), quando gli sorridevano lo speranze, ed era libera ancora quella rarissima donna, che un destino fatale avea spinto nell'altrui braccia. Soffermò per un istante il cavallo; tutti i pensieri delle passate cose gli si affoliarono in mente; quindi con animo risoluto, e quasi per fuggire le reminiscenze di quei luoghi , datogli di sproni lo mise al galoppo. Seguivalo il servo, a cavalcare poco usato; poiehò solovano sempre i familiari seguire a piedi i padroni; e tenevasi colle mani agli arcioni, tentando di seguitarne la velocità, senza pericolo. Usci della porta, giunse sollecitamente a Rovezzano, passò la barca; e fu nel giorno di poi sull'imbrunire a Camaldoli, Qui, finalmente, diceva fra se, gli umani pensieri non mi tormenteranno : qui a poco si allontanerà il mondo da me ; qui più avvicinato al cielo, con cui par che confinino questi abeti , antiehi quanto le montagne che li produssero, lasciate in fondo alla valle le terrene memorie, vedro nelle stelle, che più lucide brilleranno

(1) V. Cap, II, pag. 26.

a' miei iguardi, dalle azurre volte del firmamento, l'albergo preparato per quello spirto celeste, che non sarò beato d'andare un giorno a raggiungere, in pena forse dell'ardimento, che facoa eredermi degno in terra di possederlo. In questi pensieri tirò il cordone della campanella, che pendera all'uscio

della forestieria. Venne un buon religioso ad aprirgli : dimando del Superiore: e gli fu risposto ch'era assente : richiese ospizio, e l'ottenne. Là fermossi , là si posò ; la , dopo tante agitazioni , e pene, e dolori, passo le prime ore della notte tranquille. Ma la campanella, che chiamava i religiosi a mattutino, avendolo improvvisamente risvegliato; la rimembranza dello squillare di quelle, che aveano sonato a festa il giorno delle nozze della Luisa , lo frastorno dal sonno; e per tutto il rimanente della notte, or da una parte rivolgendosi, ora dall' altra; or agitato da una palpitazione di cuore, che lo assaliva quando era più vicino a prender quiete; or balzato da un pensiero, che spalanear facevagli gli occhi, con indicibile aosietà, giunse finalmente dalla finestra, che guardava levaute, a veder sorgere il Sole dal cupo grembo dell'Adriatico. E col Sole , o poco dopo , in silenzio, e con una compostezza tutta celeste e soave, sorgevano quei buoni cenobiti alle opere del giorno. Le im-mense foreste, che d'ogn' intorno vestivano le spalle dell'Appennino, erano piantate dalle lor mani : dalle lor mani raccolte l'acque , che dalle viscere della terra sgorgando, per immensi canali di legno, si diffondevano per ogni parte alle celle romite : e dalle lor mani elevate le numerose cappellette, così adorne e devote, che invitano alle orazioni ed alle preguiere ogni animo più disperato ed impenitente. In quella solitudine, in quei silenzi, vagava colla persona, cereando di ravvolger lo spirito nelle immagini al di sopra della terra; ma chi può trattener il volo alle aberrazioni della mente, quando è investita ad ogni istante e

quasi direi spinta dalla fiamma del cuore? Toronò intato il superiore. Pu a avvisato. Torance. Pu a avvisato. Prancesso, che recandosi a inchinarlo, vide accoglieris da lui con un' amorevolezza senza pari. Pattolo sedere, leggendo nella sua fissionomia quello, che chiudeva nel cuore, gli richiese se venuto erà colà per diporto, o se area intenzione di vestir l'abito di San Benedetto. Questa dimanda fe maravigliare Francesco, che lo richiese del perchè.

— Figlio mio, rispose il buon recebio, quel cido i ris mi a sato arraro, troppe chia romote mi disrela che avece l'anima per persea da una violente passiono; e il ragar vostro, o il sopirare, e il genorer, e il romotamente parte con un siteso, e il anima per vostro, o il sopirare, e il giorne, e il estratamente parten con un siteso, e il aziari la noste, e il richiadervi il giorno, e il teneri viatare volte rivislo cogli occhi verso il corso dell' Arno; tatto dimostra, che la casta del' vostri sifanoi è anore.

- Amore?

- Si, figlio: ed è vano il nasconderlo; e questa solitudine, o questo ritiro, e questi religiosi silenzi destinati son forse ad infondervi il balsamo nel cuore, a sanarvi a poco à poco la piaga, e farvi dimenticare la creatura pel creatore. Sonn tre anni, che un ginvine les giadro come voi, felice una volta, e quindi afflitto da una pena e da un amore invincibile, venne a racchiudersi in questo santo eramo: qui trovò la consolazione e la pace , che avea perduta nel mondo: e non sono due mesi, che ha fatto la sua professione. Ringrazio Francesco il buon religioso dei paterni avvertimenti, ma gli disse, che il Cielo almeno per allora non l'aveve chiamato alla vita monastica. Pure, lo prego di essergli cortese di ospizio, finchè la trista sua sorte voleva.

S'appressava intanto l' inverno; e sgomentavasi a passar colassu quella rigorosa stagione, ma non aveva animo per anco di tornare a Firenzo; quando avvenne cosa, che lo fece precipitosamente partire. Era di pochi giorni innanzi la giunto, per dipingere la tavola dell'altar maggiore, il Vasari. Quantunquo giovine, dottissimo egli era nel disegno, franco nel pennello; e benche cortigiano per interesse dell'arte sua , pure liberissimo era , non che disinvolto; e non solo non meritava quello che di lui diceva il Cellini , ma potea riguardarsi fin d'allora come uno degli artiati migliori del suo tempo. Era anco di buon umore; e non amando la solitudine, siccome Francesco abitava li presso, cerco di farvi eonoscenza, e l'ottenne. Ma vedendolo sempre malinconico, turbato, e inquietissimo e seuza posa, seco stesso andava fantasticando su quello, che avere egli potesso nell'animo, poichè non cessava mai di sospirare, nè al riso avea mai veduto aprirgli le lahhra. Si pose in capo di toglicrio di pena, se gli fosse riuscito: e veramente era Giergio , specialmente nella sua gioventù, di quella hizzarria, che distinguova in Italia sopra gli altri gli Artisti Fiorentini, e nelle cene della CompaONLO DELLA CARROLLA (1) era fino da' suoi primi anni intervenuto non salo con Andrea del Sarto, ma con Batista dell'Uttajano e col Barlacchia, che furono tenuti i più piacevoli uomini di quot itenpi. Ma questa volta, desiderando di far passare a Francesco la malinconia, ne avvenue contrario l'effotto.

Una sera dunque, tornando Francesco da cavallo, come solito era d'aggirarsi solitario fra quei contorni;

- Buona sera, Messer Giorgio, gli disse. - Messer Francesco, buona sora : che fa-

te voi di bello ?

— Nè di bello, nè di bnono, potrò mai far più nulla ; rispose colui sospirando , al

 Questi son discorsi da innamorati, replico Giorgio; e gl' innamorati son pazzi.

Veramente ? e voi che fate di bello ? Di bello non so: ma certo m'è venuta fatta una strana fantasia, che voglio mostrarvi.

E haltendo da sè l'acciarino, acceso che fu il lume, guardate, gli disse, questo Disegno. In esso ho rappresentato l' Albeno nella Fontuna. Preselo in mano Fraucesco, e non potè trattener quel primo movimento, che ci spinge ad aprire i lahhri alle risa, per la novità e finezza di un'invenzione; ma che tosto li fa richiudere, quando ritorna come un'nnda del mare, il tristo peusier che ci opprime. Vedevasi un Albero, i cui rami, dove puliti e dave nodasi, indicavano le interruzioni della Sorte. Tonde n'erano le foglie, per la continua valubilità; ed i frutti erano lo Insegue di tutte le Dignità della terra, Paccan mostra di agirarsi pascendo all'ombra dell'albero, orsi ed asini, pecare e serpenti, porci e leoni, con barbagianni, pappagalli, allocchi, cuculi, volpi, grifoni, sparvieri, ed ogni specie del regno animale. Stava in cima dell'Albero assisa la fortuna, cogli occhi bendati; e con una pertica in mano, di qua e di la battendo le frutta dell'albero, le facea cadere a caso sulla testa degli animali, che vi pascevano sotto. In fatti, l'invenzione non poteva esser più nuova ed originale, per esprimere un concetto eterno forse quanto il moudo. Vedete, soggiungeva l'Artista. le Berrette Ducali, i cortigiani; i Corni dei Dogi, i Cappelli de' Gonfalonieri, e quante insegue trovò l'umana

(1) Si veda il Vasari nella vita di Gio. France-

ambizione per pascere la vanità, vedete in quali capi mai cascano l

quali capi mai cascano l

— Bella, bella invenzione, gli disse rallegrandosi per un istante Francesco: ella è degna del Cellini.

 Mi fate torto, Signore: chè non merito di esser posto a confronto di quel marinolo.

 Egli è però valente nell'arte sua.

— Si, si, valente quanto vuolsi; ma è un tristo; che si vanta di molto, che poco conciude, e che capiterà male presto, o tardi. E non gli varrà la protesione del Duca; per cui fa segretamente ( nè se ne vergogna ) la medaglia della bella Capponi.

Di chi ?
 Della bella Capponi, della già Luisa
Strozzi.

- Possibile ?

O in che mondo vivete? Tutti sanuo che il Duca è furente d'amore per essa. Ed ora ha ordinato a Benvenuto di farglicne la medaglia, senza che essa lo sappia, nè se n'accorga.

. . . .

- Ma voi come lo sapete ?

 La cosa è un mistero; ma me lo ha confidato il Tribolo, che vide il modelline di cera, quando Benvenuto mostravalo a Michelangelo.

Rento shalordito dalla notizia Francesco: e con poche parcel licenziatosie dal Vasari ( il quale poco meno lo credè che mentenatto ) e licenziatosi ugualmente dal Superiore, che non potò astenersi, vedendolo in quello stato di predirgili move sventure; riprese la mattina di poi sollecitamente il cammino di Firenze.

### CAPITOLO XX.

### La Corte di Francia

Quest'è quel Doria, che fa dai pirati Securo il vostro mar per tutti i lati. Aziosvo.

Poco dopo celebrate le nozze di Caterina de Medici con Enrico di Francia, giunto colla Corte a Parigi, aveva Filippo Strozzi scritto la seguente lettera alla Luisa 3ua figlia.

#### LETTERA DI FILIPPO STROISI

» In mezzo alle più straordinarie magnifis cepze, che accompagnar sogliono i grandi s della terra, e accarezzato dal Cristianissimo s come più immaginare non si potrebbe, non s dubiterai certamente, mia cara Luisa, che s il mio primo pensiero non sia per te. Quans tunque il giovine , a cui ti bo legata, sia , s fra quanti ben nati gentiluomini conta Firenze, il più avvenente e il più buono; sics come gran tempo non avesti per conoscers lo , tremo sempre che anche senza contra-» rietà di umori (la quale credo impossibile) s non trovisi fra voi quella dolce simpatia, s che tanto è necessaria nei matrimoni. Ques sto non è forse che nn mio dubbio ; pure il s dubbio solo ti sia prova dell'affetto. So che s sarai desiderosa d'intendere le nuove della s tua Cugina, la quale mi riguarda con amor s filiale, facendo intendere, specialmente dopo s la partenza del Papa, come il suo vero e pris mo parente son io: e colle nuove di lei quel-» le ancora dell'accoglienza fattaci da questi s Francesi, che per quanto pare, desiderann s di presto mostrarsi in Italia , quali erapo s innanzi alla perdita della fatal battaglia di » Pavia. Siccome so quanto ami le particola-» rità , le quali servono a discoprir gli umori a delle nazioni, così ti verrò narrando quans to più brevemente potrò quelle, che accoms pagnarono le ceremonie del ricevimento s della Sposa. Quantunque partissi qualche s tempo dopo di lei , m' affrettai tanto , che s giunsi a Nizza il giorno medesimo, in cui s ella era sbarcata. Di là andammo per terra a cavalcando insiemo alla volta di Marsilia. » Cammin facendo per quei dirupi, che divis dono l'Italia della Francia, parlandole per s la prima volta liberamente (che Monna Mas ria (1), poco assuefatta a cavalcare, rimas neva sempre indietro) ; e interrogatala se » lasciava la patria con dispiacenza, mi rispos se; che con dispiacere lasciava noi; ma non s gli altri, perchè fra tutti capiva e intendeya bene, chi l'aveva defraudata dell' eredis tà paterna. lo le andava dicendo, che nels la Corte, nella quale ella entrava, le sarebs be stata necessaria la più gran prudenza s onde condursi ; alla quale avvertenza , ris sposto avendomi con un sorriso , quando siamo giunti a Marsilia, bo avuto campo di s.scorgere quanto fosse espressivo. Infatti . s quantunque arrivati cola privatamente, vea nuto il Re Francesco a trovarla, dopo avers gli baciato la mano ; le carezze maggiori s che ella dopo il Re facesse , furono a Mas dama d'Etampes, sapendosi da tutti quanto

(4) Salviati, madre di Cosimo L

egli ami ed onori questa dama. E in vero, » amabilissima ella mi parve la prima vol-> ta, che la vidi , e sempre più amabile m' è apparsa di poi. Ella non solo apprezza il s merito delle arti e delle lettere, ma se n'è dichiarata la protettrice : e intendo che i-> strutta ella si mostra in ogni arte e discipli-» na, sicchè vadasi dicendo di lei perfino qui » in Parigi, dove tanti e tanti sono i sapienti, rhe ella è la più hella delle dotte, e la più a dotta delle belle. Sapendo che io apparte-» neva da presso alla Sposa per vincoli di pas rentela. Il Re si mostrò subito molto corte-» ae verso di me. Conoscendo minntamente » gli avvenimenti , mi parlò della prigionia , » nella quale ci avevano tenuto i Colonnesi ; dimandommi se era vero, che rinscimmo a scampare per la cappa del cammino ... E > rideva il bnon Re colla più gran buona graaia; aggiungendo che a lui l' avevano fer-» mata con barre di ferro nella sua prigione » di Madrid: e amava di trattenersi su questa sua sventura, in modo però che ne faceva » ben comprendere l'intenzione. E seguitò ad s interrogarmi se era vero che quel furfante s di Fransperg (degno soldato, diceva, d'un > Imperatore Cattolico , e che si fa incorona-» re dalle mani del Pontefice) avesse condotte seco d' Alemagna quanti assassini avea tro-» vato nella Selva Nera, che cangiando abito non avevan cangiato abitadine; e se vero » era che ad essi avesse dovuto dar Clemente » per istatichi i snoi più ben affetti familiari (1); i quali furon sabito incatenati, e cona dotti in Campo di Fiore, per esservi impie-» cati, se non trovavano tanto oro da saziare la loro crudele avidità. In fine se vero era . > che con astusia tutta Fiorentina, riuscissero ) una sera di ubriacare i custodi , e tutti si salvassero, anch'essi tirati an dalle funi pei letti. E sorridendo, e come estremamente s godendone in cnor suo , volle poi che gli anarrassi minutamente come il Papa burlato aveva l'Imperatore ne suoi Ministri, poichè aveva potuto sfuggire alla guardia d' un A-> larcone (il birro più accorto fra i Generali) o delusa l'avarizia dei discepoli d'un Monca-» da, il più degno allievo del Valentino. Sies chè sempre ridendo , e facendo ad ora ad s ora le più fine osservazioni, e amaramente a hiasimando la mala fede imperiale, udi con s molta soddisfazione come , fermati che fus rono i patti , e stabilito che Clemente uscirebbe di Castello fra tre giorni ; temendo p qualche altro intoppo, e qualche altra pers fidia, messosi un gran cappello in capo, e s un tabarro indosso, e tirata sotto il mento s la barba (2), usci di Castello non solo, ma s di Roma, per una porta segreta, che trovas vasi in un canto del giardino del palazzo di s San Pietro, verso la torre rotonda, procus ratasi la chiave dall'ortolano: e giunto pres sto ad Orvieto, mentre la mattina, determis nata per la partenza. Alarcone l'attendeva per accompagnario; vennero nuove in Ros ma come egli in mezzo a un grandissimo s concorso di uomini , che andavano a ralles grarsi e ad inchinarlo , ripresa tutta la sua s autorità, segnava suppliche, conferiva Bes neficj , e facca Concistoro. Lo che se sgomentasse i Ministri Imperiali, non è da dirs si. Prendeva il Re maraviglioso piacere us dendo come il Papa mostrato erasi animoso s contro il comune nemico; quindi presentas tomi alla Regina Eleonora, ebbi campo di s ammirare la saviesza, la prudenza, e le dos ti veramente rarissime di questa ottima s Principessa. Le cose, delle quali amava ess sa d'essere informata, erano differenti afs fatto da apelle del marito. Mi richiese dels la Duchessa d' Urbino, e se vero era che s tanto amata fosse dal suo sposo , sicchè la s conduceva sovente in campo con se : e come il Duca di Ferrara amasse la Laura Eus stochia; e se era di quella maravigliosa bellezza che predicavasi, e come appariva dals le pitture di Tiziano (3); se felice col marito s trovasi la Duchessa di Mantova; e se io ayeva conosciuto la sposa di Ludovico il Moro: nelle quali interrogazioni tutte parvemi a di riconoscere un segreto rammarico di non s esser l'arbitra del cuore del Re. Pure, fra ) quante donne ho incontrate alla Corte, nessuna mi parre più di lei possedere le qua-» lità domestiche; le quali tanto abbelliscono I giorul, che si vanno passando in lamiglia. Di bellessa regolare non può dirsi , ma coa gli occhi grandi e neri, colla fronte aperta.

(1) Furono Gio. Maria del Monte, Arcivescova Sipontino, Onofrio Bartolini, Arcivescovo di Pisa, Antonio Pucci, Vescovo di Pistoja, e Gio. Matteo Giberti, Vescovo di Verona. Vi furono poi uniti, come nomini denarosi, Jacopo Salviati, e Lorenzo Ridolfi.

(a) Questa particolarità è narrata dal Giovio.

(3) Quadro notissimo e ripetuto, di Atfonso I.
con lei, ora abbigliata, ed ora nuda.

s col naso un po'tendente all'aquilino, e col a labbro di sotto un poco elevato che da nindizio della sua stirpe (1), desta una a certa riverenza , mentre previene in suo » favore colla semplicità delle maniere. s Queste contrastano mirabilmente coll' eleaganza, edirei quasi con una tal quale ricers catezza nei modi delle altre; che al gene-» rale piacciono di più, ma che legano sempre di meno. E questa semplicità l'apprese adll'educazione, e dall'uso, nella Cortedel s fratello, che al pari di tutte quelle di Atemagna e lontana dallo splendore delle Cor-1 ti; che grandeggiano nel Mezzogiorno d'E-» uropa. Essa poi giova in supremo grado a farsi per adito favellare con ogni qualità a di persone; e darsi n conoscere, come avs viene in questa, per la perizia delle cose del mondo, e per una rarissima istruzione no di quel che seppero e fecero i trapassati. Sai no che innanzi di venire in Francia fu moglie del grande Emanuele di Portogallo, di cui » sposo la fama, e nou la persona; perchè in-» fermo era, e quinquagenario; e pure, per » quanto mi è parso accorgermi dai suoi dia scorsi, sembra che vivesse abhastanza felice » nella Corte di Portogallo. Là conobbe Vaseo da Gama, che dopo la sua famesa scos perta, eraonorato e venerato a Lisbona come un secondo fondatore della monarchia; s tanta è la ricchezza, che ogn'anno dissona desi in Portogallo per gli stabilimenti, che a quegli arditissimi navigatori banno formato nelle Indie, Richiesta delle qualità di quel » celebre Ammiraglio, mi ha risposto chenulla » potrebbe immaginarsi di più semplice e di ) più buono ( come sono tutti gli uomini veramente grandi) nel tempo che nessuno era s di animo più fermo e di carattere più inte-» rodilui. Mi scese finalmente a parlare della Duchessina; e come parevale, o sperava, che > trovato avrebbe in Francia un altra patria, ome trovata ve l'aveva clla stessa; chel'indole generale dei Francesi è ottima; che glie lo avevan dimostrato in molte occasioni; come dimostrato glie l'avevano il maris to, e i figli di lui. Volle ella stessa presens tarmi a questi , che mi accolsero con una a grazia e una cortesia senza pari-

3 Cosl, come in un una famiglia privata, 3 passarono i varj giorni, ne' quali a motivo 3 dei venti contrari, attendemmo l'arrivo del 3 Papa. Appena fu da lontano discoperta l' ara mata che lo conduceva, furon dati i segnai; emolti brigantini e fregate le andarouo s incontro. Portavano esse i primi Ufficiali a della Casa del Re, unitamente al Signor di Montmorency gran Maestro e Maresciallo di Francia. Le varietà delle bandiere, la a moltiplicità degli oriflammi, e le differenti forme delle uavi, lo splendore degli abis ti degli ufficiali, che si mostravano sopra s coperta; e il fusso e la pompa dei marinari e de soldati formavano uno spettacolo . s che di rado può vedersi l'uguale. Giunto all'entrata del porto fu il Papa saluta to dala la torre maggiore della Madonna della guardia, dalla torre di San Giovanni, da quella dell'Abbazia di San Vittore, e da molti altri luoghi eminenti da più di treceuto (2) s pezzi d'artiglieria: ai quali saluti rispona dendo le galere che lo accom agnavano . a tutto il porto e i luoghi d'intorne parevano s essere in fuoco. Torréggiava fra le altre la a capitana di Andrea D'Oria, a cui tutti faa cevan plauso come al liberatore possente di a que mari. Sbarco il Papa dalla parte di Sau 3 Vittore fuori di città , prendendo alloggio s nel gran castello del Signor di Montmorency, nel quale andava a riposarsi, per

s indi fare la sua entrata pubblica in città. In essa erano già stati fatti preparare due palazzi, uno pel Papa, uno pel Re, separati 3 l'un dall'altro da una strada, nella quale era stata inalzata nna gran sala di legno, s tutta parata di arazzi, e adorna di ricchi s tappeti, e per tenervi Concistoro, e per dar ai due Personaggi comodità di passare dal-I'uno all'altro alioggio, seuza esser veduti, » e secondo il bisogno, o il desiderio d'ens trambi. Fece il giorno dopo l'arrivo la sua magnifica entrata il Papa, portato in sedia gestatoria, in abiti pontificali, coi flabelli, ma sensa tiara (3); colla chinea bianca innanzi, condotta da due palafrenieri , colle redini di aeta bianca, e portante il SS. Saramento. Venivano quindi i Cardinali . montati sulle mule, e in fine la Duchessina accompagnata da noi, e da numero infinito di cavalieri e di dame. A testa eran na-3 rate le vie, tutte di tappeti ornate le finestre ; e d'acque odorose e di fiori sparso il 1 terreno per dove passammo. Quello, però che mi ha fatte maraviglia, è la franchezza

<sup>(1)</sup> Era sorella dell'Imperator Carlo V.

<sup>(2)</sup> Du Bellay. (3) Du Bellay.

» colla quale essa procedeva, in mezzo a gen-» te per lei tutta nuova, senza incertezza, non one senza timore, pensando, esser in breve per trovarsi lontana dai suoi, fra l'invidia, a che non può mancarle, e la leggiadria di atante donne e donzelle, che le insidieranno il suo ben essere (1). Mentre il Papa colla » Sposa facevano la loro entrata, il Re tras versava le aeque del porto , e recavasi al » eastello, di dove il primo era partito; per mostrare il giorno dopo di venire come Re » Cristianissimo a prestargli obhodienza. E » qui accadde cosa, else merita d'esser rifea rita, ed è ch' era stato eletto per pronunsiar l'orazione, nel tempo che il Re farebho riverenza al Papa, maestro Guglielmo Pover, Presidente alla Corte del Partamento di Parigi, e Gran Cancelliere di Francia; nomo di molta dottrina, e henissimo par-» lante la lingua Francese, ma non così frans co, per quel che io penso, nella Latina. Per questa causa, egli avea dato l'incarico di » scriverlo da gran tempo agli uomini più dots ti del Reame, e l'avea poi hen appresa a memoria: ma nella mattina, appena il Re » fu alzato, venne il Gran Maestro dello ec-» remonie a fargli intendere da parte del Pa-» pa quali erano presso a poco le cose, sulle a quali pregavalo ehe si raggirasso l'orazione, per non offendere gli altri Principi o » Potentati: lo che trovandosi tutto in oppo-» sizione a quanto aveva preparato il Poyer, » si recò sorpreso da S. M. per supplicario di a dar l'incarieo d'orare ad un altro, mostran-» dogli ehe trattandosi dell' unione e bene di » Santa Chiesa, era ufficio da prelato, e non a da uomo secolare: ma la vera cagione fu , a perchè maneavagli il tempo di far riordina-» re, e d'apprender quindi a memoria la detta orazione (2). Ne fu dunque dato l'inca-» rico a Giovanni du Bellay , Vescovo di Pa-» rigi, ehe quantunque gli venisse pressochè all' improvviso , lo accettò senza contradis zione. Composta tal differenza, che non fu a di poco momento, parti il Re per venire al » palazzo, dove attendevalo il Papa, accom-» pagnato da Monsignore il Duca di Vendos-» moi», dal Conte di San Pol, da' Signori di » Montpensier edella Roche-sur-yon, dal Dua ca di Nemours, fratello del Duca di Savo-» ja, dal Duca di Albania, e da moltissimi al-» tri Conti, Baroni o Signori, standogli sempre a fanco il Matestallo di Mostumorene, suo gran Matesto, Erano il Papa ed i Carsione gran Matesto, Erano il Papa ed i Cardioni il ampara alla riuniti in Goncisione,
el la riccepa di carino di irre figlianti edopo i naggiorentito, losso di irre figlianti edopo ingginocchito, losso di reggi di labnevolenza e di affetto. Con pari soddictazione udito fui ragionamento del Veteoro di
parigi, dore disse che quel felicissimo alboccamento e rape apportare di frutto già
maturo della pace universale alla Cristianiti bosta in grandassimo travagli di

 Quindi per maggiormente fosteggiarli eondusse il Re seco varj Cardinali, fra i p quali il Cardinale Ippolito, il cui seguito magnificissimo fece stupire le genti stesse a del Re. Senza parlarti delle cose , che ri-» guardauo la Chiesa e il Concilio, e le formalità, che riguardavano le condizioni del » matrimonio, la più sontuosa funzione si fe-> ee nella daziono dell'anello, dove tutti maravigliò la fermezza e il contegno libero e > franco della Duchessina. Sola presso al suo > Sposo, e eou tanti occhi rivolti a lei , non » mostrò ne trepidazione ne imbarazzo : ma » quando adi le parole sacramentali, avanti di rispondervi, alzatasi per un istante, e riyolta verso il Re, gli fece un inchino, come » per dimostrare che da esso intendeva di ri-» eevere tal grazia; a cui corrispondendo il » Re con quella leggiadria di mauiere, che tutta Europa in lui conosce; pronunzio a quindi la giovinetta il suo assenso con tal modesta convenienza, che ne furono tutti maravigliati. O io m'inganno, o farà molto » di sè parlare tua eugina. Finehè S. S.stava » presente, non si facevano feste profane; ma » semplici riunioni e passatempi di guochi in » famiglia; dove intervenendo tutto il seguiy to della Sposa, la gentilezza Francese avea a campo di mostrarsi verso gl' Italiani, che a non erano in picciol numero, con tutti quei » modi, che l'han fatta eclebrare in Europa ; » poiehè non eravi desiderio che non fosse » prevenuto, non dimanda che non fosse cor-» risposta. Quando S. S. ritirata si era nelle » sue stanze, cominciavano con magnificenza » veramente regia, e fino a giorno continua-» vano spesso le danze, dove il Renon solo e 2 la Regina Eleonora, ma la novella Marita-» ta, e lo Sposo, e i due fratelli con tanta gara e concorrenza in fare ogni dimostrazio-

(a) Pover.

<sup>(1)</sup> Fin d'allora Diana di Poitiers era comparsa alla Corte.

ne di cortesia si dignitossmente si univaco, che generale ne andò la voce, con essersi ) mai potuto celebrar cozze, dove maggiore o fosse l'affetto, l'allegrezza, il decoro. Molto si trovaroco il Papa ed il Re coofabulaodo strettamente iosieme e al segreto : fiochè, a dopo treotaquattro giorni di permanenza, volle S. S. partendo, magnificamente regaa lare il Cristiaoesimo, e in messo l'ammiraa zione universale, recar fece per offrirglie-» lo uo Corno di Liocorno lungo due braccia, s che avea fatto legare io noa base d'oro (1). Il Re, che cocobbe la singolarità del dono, » lo cootraecambió eon quello di oo arazzo » splcodidissimo, tessuto d'oro e di seta, dove artefiei Fiamminghi avevano espressa msa ravigliosamcote l'oltima cena di N. S. E a » tutto il seguito fu il Re ugualmeote largo a di doni: e al Cardinale Ippolito, che avera » rifiutato presenti maggiori, mandò un leone domestico, che ha seco portato a Roma; » e del quale gli è stato gratissimo. Partito il Papa, ee oe venim:no tutti ad abitare » Parigi; dove pure cotrammo a cavallo, in mezzo ad on popolo inmeoso, ebe applandiva il suo Re, con segni non equivoci di affezione, ono eessando di amoirare la s composta fisonomia del Delfico, come colui s che si diletta di studi severi, per giuogere alle cognisioni delle cose segrete; la piace-» volczza nel sembiante dello Sposo , abbi-» gliato alla militare: e la bellezza del volto a di Carlo, il tersogenito; sl che, seguitaodo p gli applausi, seotiva ripetere che nessuo Re, potea riguardarsi oci figli più felice di lui. » În quanto alla Sposa, molti degli Ufficiali, s che si trovarono alla battaglia di Baveo-) na (2) diceva ch' ella si assomiglia (per s quanto a me oou sembri ) a Leoue X.

Il Papa mi ba qua lasciato come suo Ministro: ma eerchero di shrigarmeoe in brey ve, e quaoto più sollecitamente potrò; che a poehi soco gli aoni, ce quali si vive e trop-» po spiaceote essendo per uo padre di vivere logtaco da suoi amatissimi figli. Dopo » la partenza del Papa, comparve alla Corte > Loigi Alamanni , che mi ha oarrato la maniera miracolosa, colla quale si salvò di cos l'altra Raffaello non dipinse, ma ereò quasi viva e vera la Vergioc col Bambino e San 3 Giovanni , assisa in merzo a uo giardioo , s ebe a me parve cost ecleste (4). Si lagno molto di Aodrea Del Sarto, che lo aveva » burlato ; parlò del Rosso , che stava lavorandogli e Fontanabelio (5), del Primas ticcio, e di varj altri; quindi entraodo ocl-» la stanza, dove trovasi l' Ercole (6), che If oostro ( e che il Re pare che oon sapesse ) , questo disse ... ma come sorpreso da s un tristo pensiero (7) cambio bruscamente discorso, e dimendo all' Alamaoni a qual puoto egli era della sua Contivaziona : e a Luigi gli rispose, che molto maocavagli apoca; ma che i Versi della Dedica erano a fatti ; i quali , ancorche lasciasse il lavoro mperfetto, se lo sopraggiungeva la morte. rimarrebbero come testimonio della sua a gratitudine, e divosione. E il Re, come per allootanare quaoto più potea quel primo s tristo pensiero , lo richiese di dirglies li; e Luigi obbedi, con quella sua picociola voce, ma coo melta grazia recitaoo doli. La sera cella radunanza di Corte d'als tro non si parlava ebe di questi Versi ; e poiche il Re gli avea trovati belli e dolci ed armooici, tutto le dame e tutti i cavalieri y volevano udire I Versi armeoici e dolei del Poeta Italiaco; e maggiori lodi, e più legs giadri sorrisi d'amabilissime doone ha ri-(4) Esista ancora sotto il noma della BELLA GIAR-

stà; ma non mi ha manifestato per altro i

a nomi di coloro , che l'ajotarono. Esso è a-

matissimo dal Re, ehe prende piseere alla

sua conversazione; e fra i mille lo distio-

p gue quando si mustra alla Corte. E sicco-

me, a cagione della patria comune, quana do ei troviamo losicme in no luogo stesso.

subito ei accompagniamo: il Re viene ver-

so di ooi ; preode parte ai oostri discorsi ;

s e oon eessa mai di parlare degl' Italiani , e

dell' Italia. Non soco molti giorni, che c'io-

» vitò a vedere le stanze, dove ba raduoato

e pitture e statoe, che acquistar fa da ogni parte di Eoropa, e dove particolarmente si

mostrò lieto di possedere due piccole tavole : io una delle quali Leonardo dipiose il

Ritratto d'uoa oostra Fiorentioa (3); e oel-

(1) Questo è quello, di cui parla il Cellini cella

<sup>(</sup>s) Dove fu Leon X fatto prigioniero da' Francesi, essendo Cardinal Legato all'esercito Spa-

<sup>(3)</sup> La Luisa del Giocondo-

<sup>(5)</sup> Fonténebleau

<sup>(6)</sup> Vedi Cap. VII, pag. 71. (7) Per la morte del povero Giambatista della Palia, che il Re amava, e che fu avvelenato per timore cha ei le richiedesse! I

s cevuto per dodici Versi (1) l'Alamanni, che non ricevè lodi e carezze l'Ariosto, nel-» le Quaranta Sere, ie cui recitò alla Corte di Ferrara i Quaranta Caeti(2) del suo Fuaroso. Tpa Cugina di te mi dimaeda sovente. » e mi ha espresso aeco il desiderio (che dice maeifestatole dalla Regina, e dal Re ) di y qui vederti. Puoi bene immaginarti, mia cara Luisa, qual sarebbe il mio contecto d'a-» verti meco in mezzo a tante belle Fraecesi, s che rendono si splendida questa Corte, e fra » tanta eleganza, e tante grazie, e taeto lega giadro favellare delle donne forse le più a-» mabili d'Europa, udir le voci più gradite a s un cuore patereo, le voci cioè dell'univer-» sale, che fan plauso alle doti di uea ama-> tissima figlia.

» E per te che ami tanto d'edire le partis colarità degli avvenimenti, che si sono passati sotto i nostri occhi, sarebbe piacevol cosa il veder quei vecchi avanzi della hattaglia s di Pavia, che con tanto coraggio, bravura » e fermezza nell'opporsi alla trista sorte, sals varono la Francia dall'invasione straniera. B Turto è pereuro, puoncnè L'onone: scrisa se il Re Francesco prigiociero a Luigia di » Savoja sua madre: e quella rarissima doena mostrò che salvato avendo l'onore, pos tea salvarsi anco il rimacente. Sapendo che nella più fugge velocemente dell'occasione s e del tempo; in vece di perdere uea sola s giornata in piaegere la cattività del figlio, » fece da corrieri immantinente spediti chiaa mare a se i tre maggiori Principi, cherimasti erano in Francia, invitandoli a Lione, » come il luoge più adatto per preparare ena s formidabil difesa. Hondito questo dal Cans celliere de Prat vecchissimo, ch'era allora » l'anima dei consigli della Regina.

Il Duca di Vendosmois in conseguenza, 3 Governatore e Luogotenente del Re in Pics cardia, il Duca di Guisa Luogotenente in » Borgogna, e il Signor di Lautrec Governas tor di Guienna, dopo aver provveduto alla a difesa delle loro frontiere, si recarono sola lecitamente a Lione, dove prima di oge'al-

» tro ell'era giunta. E qecllo, che farà sem-» pre l'onore della nazione ie quel pericolo-» so frangente, e l'unauimità degli sforzi e a dei volcri, non che il sagrifizio dell'ambia zione stessa e dell'interesse particolare: pois chè, passando da Parigi, per recarsi a Lione il Duca di Vendosmois, gli fe rimostrato s da molti, e anche da varj grandi persoeag-s gi e Consiglieri al Parlamento, ch'esseedo s egli la prima persona e il primo Priecipe s del sangne, cella circostanza d'esser rimasto il Re prigioniere, i figli in picciola ctà, p il Duca di Borbone ribelle, e il Duca d'Aa lencon assente, a lui solo apparteseva il governo del Regno, e che se avesse voluto dis chiararsi, la città di Parigi colle altre buone ocittà del Regno stesso, gli avrebbero certaa mente prestato assistenza. Alle quali insieuas zioni apertamente rispose, che avesdo Mas dama Madre, finodallapartenza del Re per » la geerra d'Italia, prese ie mano le redini a degli affari, d'ordine espresso del Re mea desimo, il volere in quel momento innoa vare sarebbe stata la perdita intera delz la monarchia; alla salute della quale prins cipalmeete dovevansi allora volger gli animi; e eon ad interessi privati; che doveva-» no anzi tutti tacere innanzi alla voce del ben pubblico ... (3) E fu il Duca ricompensato s di questa sua nobiltà di procedere, perchè a giunto a Lione, fudichiarato Capo del Cona siglio della Monarchia Francese: e seco di s coscerto Madama Madre pensò col più grande animo e colla più gran celerità di provyedere alla generale difesa. Spedi ie primo p luogo ad Andrea D'Oria Generale dellega-» lere del Re, e al Signor della Fayette, Via ce-Ammiraglio delle eavi, che stavano nel porto di Marsilia, accideavigassero immans tineste per Napoli, onde fare imbarcare il Duca d'Albania ( quello stesso che ha condotto la tua Cegina in Francia) colle trups pe che avea seco nel Regno, acciò vecisses re a difendere la patria; le che son avrebs bero potuto, o pericoloso almen sarebbe sta-

<sup>(1)</sup> Per chi ne fosse curioso, eccoli:

<sup>«</sup> Voi, famoso Signor, cui solo adora Il Gallico terren , sotto il cui regno

Deh passets al

eh porgete al mio dir si larga aita , , Ch' io possa raccontar del pin villano

L'arte, l'opre, gl'ingegni e le stagioni : Che dovreste saper per pruova omai Che dal favor di Voi, non d'altri, puote

Rosini - Strozzi

s to il tentarlo, conducendolo per la via di Nascer virtà , che per le Tosche rive

<sup>3</sup> Or mi faccia seguir con degno piede > Il chiaro Mantovan , l'antico Ascreo,

<sup>&</sup>gt; E mostrare il cammin , che ascoso giace .

<sup>(</sup>a) Come appare nella prima edizione del 1516: poi nel 1538 l'Autore lo portò a 46. (3) Qui pare che Filippo avrà aggiunto, che co-si fatto non avevano i Fiorentini nel 1529.

terra. È questo avvenne con tanta prestezza
 e diligenza e hravura, che nessun corpo fu
 perduto, meno un pugno di gente che si tro vava in Velletri.

» Ciò fatto, fu ordinato che ad ogni capis tano, cavaliere, o fante, che salvato erasi adalla fatal battaglia, pagato fosse quanto era Ior dovuto di soldo: ed ai prigionieri fornite » le somme per pagare il riscatto. Così furono di nuovo poste in istatodidifesa le frontiere; > cosi da ogni parte non sindiva romoreggiare » che suono di armi: così tutti si ristrinsero in un solo e fermo volera: e così quando l'Im- peratore mandò le prime condizioni per la
 liberazione del Re, dove allo smembramento > della Francia era unita l'ingiuria d'investire ocome Sovrano della Contea di Provenza e del Delfinato il Duca di Borbone, potè Maadama Madre con fiducia rispondere all'Inviato Imperiale: che si maravigliava che losse venuto in poste disi lontano, percontar-> le quelle baje (1).

De Cosi pur troppo si verifica la sentenzadel » nostro Niccolò che: La viltà può fare diffe-» rire, ma non giá schivare la guerra. Se la » Francia si fosse sottomessa con pusillanimia tà, non si troverebbe in quello stato di floridezza, ebe fa l'invidia delle altre nazioni; e risalita non sarebhe al grado, incnisitroya, dopo la sconfitta di Pavia, se avesse udito più che gli stimoli della gloria, gliammaestramenti della panra. E sugli avveni-> menti parziali di questa battaglia tornava so-» vente il Re medesimo a parlarci; e come fe-» lice per lui cominciasse il combattimento, » poiche vedute alenne compagnie Spagnuole > impegnate a sollevar cinque pezzidi artiglierie da muraglia, che eransi fermate in un » luogo acquoso, speditoci il Biron e il da Bozs zolo, furono tagliati a pezzi molti Alfieri e Capitani, equattro intere Compagnie; come p questo fatto, avvenuto sotto i suoi occhi ayeva inalzato gli animi dei Francesi, e come con forze troppo aproporzionate si pre-> parano alla general battaglia. E quidolevasi > dell'avarizia e dell'iniquità dei Tesorieri, » ehe facevano credere ai suoi Generali che 3 fossero presenti e sotto le armi un huon terzo » più dei fanti, chenon vi erano. Ma non cessava di lodare l'animosità con cui la cavala leria prese parte alla battaglia, e come si

andavano tra loro dicendo fra glisquadrogi. > che non per la gloria soltanto, ma che in p quella giornata combattevano per l'impero d'Italia. E infiammavasi în volto, e gli bril-» lavano gli ocehi, narrando l'avidità con la » qualeda tutti i suoi Capitani anda vasi in trac-» cia del Borbone traditore, che come tutti i » vigliacchi, date le insegne a un suo famiglia-> re (2), travestito comhatteva in abito di ca-» valiere privato. Sapeva io già che il Re coa » una sopravveste d'argento, ed elevato del-» la persona , con molti pennacchi in testa , onfortando gli altri, e disprezzando i pe-» ricoli, aveva fatto ufficio di animoso Capis tano, e valoroso gnerriero; e come l'avere a spronato il cavallo ed essere entrato in mezzo » alla battaglia de'nemici , era stata la cansa della sua perdita; ma ignorava, come dalla sua bocca intesi, che di propria mano aveva » neciso il Castriotta (3), e come sotto i suoi » occhi vedesse uccidere il Cardona, Luogotenente del Pescara.

» Ma, come avvien sempre in simili casi: taceva il Re sugli errori militaride'suoi pors che la guerra è un'arte, e agli Spagnuoli I'ha insegnata Consalvo maravigliosamente. » Venuto a parlare del momento della sua » prigionia, non poteva trattener l'indignazione, ricordando come, non conoscendolo, gli era stato proposto di arrendersi al Borbone: e ch'era piuttosto risoluto d'uccidera, che s di render la spada a colui. Ed aggiungeva > fremendo, con quale ira e sollecitudineDie-» go di Avila gli togliesse la manopola difer-» ro, e chi gli sproni, e chi la cintura gli le-» vasse; e come glistraceiassero le vesti; cose s tutte indegne di ognimilitara oporato. Con-» fortavasi poi pensando ed aggiungendo, cone i capitani Spagnuoli aveano lasciato la p gloria delle armi ai soldati, mentre veruno o di loro ( meno di Pescara ) era stato ferito, non che ucciso, e mentre i Capitani Frans cesi erano stati per la più parte morti , va-» lorosamente comhattendo ...(4)...

In un tempo, in cui si difficili e lunghe era no le comunicazioni fra popolo e popolo, e i fatti principali dei Principi stessi erano saputi da pochi; questa Lettera comunicata da Luig Capponi agli amici, dover destare gran curiosita nell'universale; ciascuno desiderando leggervi da sipari quello, che dovera pen-

<sup>(1)</sup> Du Beliay, pag. 94. (2) Al Pomerano, dice il Giovio.

<sup>(3)</sup> Capitano illustre, che discendeva dai Re di

Macedonia.

(4) Altre cose vi si agginngevano, che riguardai vano l'Italia, e che Luigi Capponi soppresse.

sere, o temere per l'avvenire. E facendosi ad essa il comento da coloro, che agli orecchi dei quali eran traspirate (per opera dei familiari del Papa, che se n'erano aperti in Roma, e da Roma trasmesse a Firenze ) alcane particolarità dell'incontro del Re Francesco e di Clemente, si andava dicendo che si erano ambedue colla più grand'essusione di cuorerammaricati e doluti dall'asprezza usata con loro da Carlo V; il Re, riandando sul disprezzocol quale era stato trattato nei primi mesidella sua prigionia; il Papa sugli scherni, ond'erastata insultata dagl' iniqui satelliti d'un Imperatore cristiano la vencranda religione di Cristo. Dicea che alle più grandi infamie, che mai si commettessero da barbari soldati si era unita l'ipoerisia di ordinare in Ispagna le preci per la sua liberazione; e che, dopo aver eglitutto dimenticato, per la pace e la guiete della Cristianità, di perfidia pagato lo avesse, togliendo Modena e Reggio alla Chiesa, per darle al Duca di Ferrara (1). E unendo quindi i comuni lamenti, e comuni lacrime, ed i comuni adegni, fecero tra lor giuramento di prepararsi insieme alle comuni vendette.

A confermar gli animi nella speranza che, di puovo rivolgendosi le cose, lo Stato di Firenze si cambiasse (poichè la vita di Clemence non poteva esser lunga, e creato un altro Papa, dovevasi dal Re Francesco dimenticar quello, che avesse potuto promettere), univasi la narrazione di quanto era a Filippo stesso avvenuto co'Tesorieri Francesi, ai quali contando egli i centomila ducati della dote; e dicendo quelli cho era ben picciola somma, per la sposa del figliuolo di si gran Re; aveva risposto gravemente, che la dote accompagnata era da tre giojelli d'inestimabil valore. Al che, richiesto avendo i Tesorieri dov'erano, e se gli aveva recati; sorridendo avea replicato, che i tre giojelli erano Milano, Genova e Napoli, che si univano alle dote; quando il Re fosse stato animoso abbastanza, onde giovarsi dell'occasione per muovere a tempo le armi, e pigliarli.

E questa pare certamente che sosse l'intensione del Papa e del Re; ma ben altrofermato avevano i destini.

(1) Si era Carlo V riserbato di esaminar le ragioni periproche e di pridicarne. Discri che a vesse promesso a Clemente VII di non promunziare il giudinio, qualora gli fosse stato contrario, ma di lacciar le cose come sese erano. Il ministri del Papa finistecuo per a verlo; e il giudizio fu promunziato a favore del Duca.

#### CAPITOLO XXI

Il ritratto

Manca il parlare: di vivo altro non chiedi; Ne manca quello ancor, se agli occhi credi.

Siccome il done, fatto dalla Luisa della ana mano, era state un sacrifizio, del gnale avez bene misurato l'estensione e il valore; trovandosi adesso nella compagnia del più bennato e cortese giovine di Firenze, sentiva ogni giorno , benchè lentamente , diminuir quell'intensa e fera angoscia, che renduti avea così dolenti i primi giorni del suo matrimonio. I modi di Luigi Capponi erano d' una dolcezza, e d'una soavità incomparabile. Non v'era cosa, per la quale mostrasse la Luisa inclinazione, che non ne fosse compiaciuta all' istante ; nen v'era oggetto verso il quale apparisse il suo dispiacere, che non fosse all' istante remosso; non v' era pensicro, che ella portasse anche fuori di sè, che non tentasse il marito d'indovinarlo, per aver la compiacenza di prevenirlo. Con una donna volgare una tal condotta sarebbe stata certo quella d'un marito da poco; con una donna come la Luisa era la sola adottabile. Scntiva ella il prezzo delle doti, delle quali adorno andava colui, che avea voluto dargli per compsgno la Provvidenza; e sperava che la riflessione e l'abitudine e il tempo andrehbero a poco a poco restringendo almeno, se non guarendo, l'acerba ferita, che avea sempre aperta nel cuore.

A confermarla in tale speranza, poco prima del suo ritorno in città, giunse da Pesaro dove si era maritata, la seguente lattera dell'amica sua.

# TERIA LETTERA BELLA GIULIA ALDOBRANDINI ALLA LUISA STROZZI.

 serie ? ..; E non sono le più grandi quello a di tanti nostri cittadini , che vanno trascia nando una vita penesa iu esilio? .. E pois cho siamo in questo discorso, poiche presto a si avvicina il tempo, in cui dovranno i Maa gistrati adunarsi , per decidere sulla sorte a de confinati (1), procurate coll'autorità, che » la famiglia di vostro marito debbe avere sul-» la parte , che ora è tutto , di farne quanti più potete liberare. So bene che a un bell'animo, come è il vostro, è inntile il rieordare le opere di beneficenza ; ma tanto e il dolore di trovarsi , come io mi trovo , n in mezzo ad essi; che non si può tacerne nuando vi si pensa. Figli senza padre, e padri senza figli ; amici , fratelli , parenti, senza parenti, fratelli, ed amici, per lo z più privi del bisognevole, e conservando sempre un' anima alta e generosa per sopportare i disagi e la povertà, piuttosto che avvilirsi col chiedere ... questo è lo spettaeolo, ehe offrono in ogni parte d'Italia le » vittime degl'implacabili nostri nemici ... ma di grazia, scusate, se vengo con queste > triste imagini a turbare la serenità dei gior-» ni vostri ... e lasciando alla speranza del-1 l'avvenire, nel desiderio in cui sono, che » lungamente mi parliate di voi, passo a diryi qualche cosa di me.

c Quello, cho dimandai con istanza, e cho y ottenni dalla famiglia di mio marito, fu di non fare grandi feste in occasione delle mie nonze, perceba non amo il frastuono, e perceba della via chò denderava di non variar modi dalla via ta che io faceva, quando stava con mia mara dre e mio padre in Urbino. In fatti mi par 2 d' essero la stessa.

Le neile giornale son divine in qualitro parbit in el doven cio del finniglia; il pensiero sigli amiel lontani; lo cre di ricreszione; si che per noi alter donne son per lo più quelle della sera; e lo studio del disegno. Inmaginar non opterate quali ricrebezra qua si irorino; e qual diletto mi olfrano i he-Disegni di Raffello, che possede un somo, che lo ba conosciuto, e che ne paria sempre colle lagirime. Egli è state compisconle, beachè con qualche renitenza, fino a prestarrience uno, che vi mando da me copiato e ridotto in più piccole forme come bo meglio supoto. Finora, è forza che cos-

s fessi, non aver sentito gran trasporto per (i) Alla fine di quell' anno terminavano i confini infitti tre anni innanzi. s questo esercizio, perchè non aveva copiato s in Firenze, e in Urbino , se non quello che portavami il maestro ; ed erano , come avs vien pressochè sempre, copie di copie. Ma ben altra cosa è quello , che mi avviene adesso. Doppio è il piacere che io sento: nno deriva dallo stimolo di avvicinarsi per p quanto è possibile ad imitare quello che un s tanto nomo invento : l' altro dalla compiacenza d'aver sott' occbio una carta , che p nuda e vuota com'era, si andò riempiendo e popolando per dir così sotto la mano creas trice di quel grandissimo. Io me lo figuro, mentre vado imitando quei tratti, colla puns ta d'argento nella mano, star sospeso un momento, e quindi con pochi colpi delineare » i sembianti, e spirarvi il soffio della vita, che » per lo più dipende da lievissimi e quasi impercettibili tocchi. Vi è di più. Tra la carta » e l'Artefice, parmi, che assai minor distany za, vi sia, che fra il Pittore e la tela; per-» chè in quella è stato necessario la disposia zione, il contorno, il colore; cose tutte, che ritardano l'impetodell'anima, che si trasfono de nelle opere : ma tra l'artefice e la carta. non vi ba che la punta, la quale trasmette le ispirazioni all'istante, in eui le riceve. So s che, avezza comesiete a raffrenare l'immap ginazione, direte che questo concetto è troppo sottile; ma considerate il voltodella Verp gine; nel disegno che vi mando copiato; e o dito se più vero poteva crearsi nella mens te di Raffaello; e quindi con si pochi tratti più vivo esprimersi e più sublime il dos lore (2). Addio mia cara ; sarei forse più » lunga, se non pensassi che, in questi primi momenti, è tutto rapito allo sposo il tempo, s che si concede all'amica s.

La hella invenzione di Raffaello, e quanto le dicea del diletto, che sentiva nell'esercizio del disegno, le fece nascerdesideriodi riprenderlo. Sicchè, appena tornati furonoin Firenze, con quella graziachel'era propria, ne tenne discorso al marito.

—Volentieri, replicò Luigi: e che cosa mai non farei per compiacerti? pensa poi quando si tratta di cose, che tanto adornanole donne, e giovano a passarecon sigran profitto il tempo, allorchò la mente è stanca dalla lettura dei libri. Chi si devechiamar per mesetro? Il Pon-

tormo, il Bronzino, il Vasari?
—E perchè non Michelangelo?

(a) Nella Deposizione di Croce, Disegno originale, che si conserva nella R. Galleria di Firenze.

-E paro a te, che Michelangelo possa aver tempo di prestarsi a quest' operazione por lui tutta meccanica?

-Anzi intendo che faccia doi disegni per mo, cho andrò poi con atteozione e studio co-

piando. - Tu speri l'impossibile, mia cara ... - Su ciò non t'imbarazzare, e lasciano a

me la cura ... - Affoliato com'è d'ordinazioni, come

troverebbe il tempo? - E se per me lo trovasse?

- E non ti parrebbe d'essere uo poco iodiscreta? - Mi contenterò solo delle feste, e nell'o-

re in cui snole andare a diporto. -Ma uomini, come quelli, non conoscono

feste, o a diporto non vanno come gli altri volgari...

-Cho nuocerà di tentare?-

Tutte queste difficoltà fatte aveva, e andava facendo Luigi, per non rivelare alla moglie la vera cagioce, per la quale non avrebbe amato che Michelangelo gli andasse per casa; ed era il disfavore con cui quel sommo uomo era guardato dal Duca. Ma sia che volessse mostrarla nna tal debolezza, sia che la Luisa se ne accorgesse; non gli laseiò campo di eaporla, chiudendogli la bocca, con aggiun-

-Prendo il rifiutosopra di me: sicebè, mio caro, ti ringrazio, o non accade dir altro-Seguitò quindi a esporgli quanto ella credeva dei meriti trascendenti di quell'uomo unico; dell'affezione, che mostrato le aveva mentr'ell'era fanciolla, innanzi cho avvenisse la disgrazia della madre...diede (poneodosi agli occhi un fazzoletto) una lagrima allasua memoria; e lascio il marito sempre più incantato dalla dolcezzade'suoi modi, e riconoscente forse per non avergli permessodi mostrare una prova di quella pusillanimità, chonelloro interno la vergognar sempre anche coloro, che la sentono. È dalla intrisechezza pure colla Ginori avrebbo in enor suo voluto Luigi, che a poco a poco si rallentasse; perchè, senza parlare dell'amicizia coll'Alamanni, e dell'avventura occorsale, nota ella era per l'alto animo, e per la geoerosa protezione, che procorava sempre a coloro , che onorati nei loro costumi, teaendo dalla parte popolare, bisogno avevano di soccorso: lo che non poteva sluggire ai timori sempre crescenti d'un nnovo e non ben fermo governo. Ma in ciò difficilmente poteva ottener Luigi l'intento mente sosse vivuto, non v'era più nulla di

suo; perchè appunto, sapendo la Luisa, e conosciuto avendo, che il carattere del marito inchinava verso la timidezza, proposta si era di ritemprarlo ed elevarlo alla grandezza d'animo dei suoi maggiori. Questo interamente ella non ottenne, ma presto gli tolse ogni speraoza di farlo piegar dal lato contrario. E il primo passo fu , subito che con loro s' incontrò la Caterina , di dire al marito in sua presenza, che poichè il Cielo le aveva tolta la madre, sarebbe stata lietissima cho egli volesse considerarla come tale; e che oon vi sarebbo stata cosa al mondo da lei più gradita di questa. Poteva ella chicder meno? Ed un abbracciarla era stata la risposta. Sperava d'altronde Luigi ( il quale tanto addentro non vedeva nei tenebrosi ravvolgimenti della politica ) , che meoando una vita ritirata, ed essendo egli dei Capponi e la sposa degli Strozzi, non avrebbe presa ombra il governo se ammettevano nel loro consorzio alcuna delle famiglie popolane.

Due giorni dopo gli richiese la Luisa so accompagnarla voleva da Michelangelo; ma Luigi , vinto sempre dal timore , colse il pretesto di qualche faccenda: e non potendo altro, le propose, qualora creduto ella veramente avesse di dovervisi recare io persona, di farvisi accompagnare dalla Caterina. E como egli propose fu fatto. Giunsero due ore innanzi al mezzodi le due donne in Ghibellina , ebo Michelangelo cra scriamente occopato ad iotendere quello , cho non avrebbo vo-Into, e che il Cellini venuto da dieci giorni di Roma, colle solite sue maniere gli andava narrando: Che il Papa era spacciato, e che già puzzava di morto, perchè tornando di Marsilia, cra andato a visitare presso Savona un monaco, nel qualo aveva sempre avuta grao fede, cho gli aveva predetto il Papato ( lo che verificato si era prestissimo ) , como ugualmente predetto gli aveva, ehe la morte di esso seguiterebbe di poco la sua. Sicehè, trovato avendo morto il monaco, avea cominciato a dire il De profundis per sè; cho aveva subito commessi gli abiti, cho posti sono ai cadaveri dei Pontefici, quando si espongono in San Pietro: cho di nulla più si rallegrava; che avendogli portato le ultime monete fatte per la zecca di Roma ( henchè desidorosissimo ne fosse innanzi la gita di Francia ) non ne aveva voluto intender parola; e che egli era venuto via, per recarsi a Venezia, poichè vedova che in Roma, finchè Clebuono che fare. È intanto Benvenuto mostrava le prove delle monete in argento, ehe da Michelangelo erano lodate grandemente.

Il Tribalo, udio che il Cellini dovera recri a Venezia, ersai alto pere pregarlo di prenderdo in sua compagnia; hisognoavendo anch'esno di nadra la: Ascasio era accorso, alle lodi dilicheisagelo, per veder lo mosetto, alle lodi dilicheisagelo, per veder lo mosetto, alle lodi dilicheisagelo, per veder lo mosetto, che spendereno i danari in quelle hordellerie (che per vederle bene convenira prender gli occhiali ) all'altainei della protiera, comparendo Urbino che precedera des Signore, sosposa revera di dare il colpo al matura i scolpiase la Vergion, da porti presso i due Sepoleri Medicie.

L'âtiv con reassuarie Michelangelo della salte infernicio del Papa, perche tenendo per fermo che, morto lui, non cravi sicurera per caso in Frenze, son a revebb perciò voltuto farrisi cogliere alla sua morte; non castante ano a fene mostra in facci al Cellini, estate ano con la companio del companio del companio della c

- Poichè da me non venite, son io venu-

ta, gli disse, a cercar voi-

Le striuse la mano Michelangelo con teuerezaz; con rispetto glie la bació: quindi le rispose: cho troppo ei la stimava e pel suo cuore o pel suo ingegno, per dubitare che clia non avesse ben compresa la causa della sua discretezza. Agginne però, che ne avea semper avute la noure dall'amea, ... e qui, prese ugualmente la mano della Caterina, per baciargiciela...

— E pare, da due anni in qua (gli disse, mentre gliab Baciwa) mi pare che siate, non dirò più cortese, (che alla cortesia mai non masseste) ma certamente più affettuoso colle donna: e se non m'inganno, la Prudenza, che donasta alla cogina della Luisa, è nella sua seretti di una tale avreenza; che mottra avre la mano, delineandola, più obbedito al cuore che all' intelletto.

Si compiaque Michelangelo di questa oscrazione, a perchò veramenta, dopo aver conocitot la Luita, molte impirazioni riceruni es aven, pulle difficilissia ricerca del vivu in ea aven, pulle difficilissia ricerca del soni orni (2). Ma la Luita, che aven hen infeso quello cho avea voluto farle scuiti Michelangelo, che a visitrali cio do nor ca nadato, per timore, come di parle popolare, di non riceropale del comissioni è distrili: montrare di riceropale e comissioni è distrili:

— Non vi maravigliate, Michelangelo mio, di vedermi venir da voi senza la compagnia di Luigi; che alcune faccende glie lo hauno impedito; e mi ha consegnato in sua vece al-

la Caterina...

 Veramente, Messer Luigi voleva onorarmi? Quando è così non perderò un momento per venire io stesso a salutarlo.

 Voi non potete che far piacere ed ono-

- voi non potete che iar piacere ed onore dovunque vi rechiate.

— Quante vicende sono accaduto da cha non ci siam visiti e non pel grado, che anche quello è molto, ma per le molte considerazioni che l'accompagano, e con voi, hella conra Luisa, ma principalmente coi fratelli vostria mi rallegro degli alti destini, a cui fu sottia vata la Cogina . . . e di Messer Pietro avete nuove?

- Deve ginngere a momenti: mio padre resterà per qualche tempo alla Corte del Cri-

atianissi mo.

— Ne godo. In qualunque luogo meglio

che qua. È udisto dello Potenze? M'aspetto un giorno, o l'altro di vedere i Senatori pagare il Ceppo alle mogli, e farsi da loro pagar la Befana.

Qui la Caterina, poco fidandosi del Tribolo, sapendo com' era pusillanime, interruppe il discorso, dicendogli:

 Ma or non v'immaginereste mai là cagione, per cui siamo venute da voi. Potete ben credere che sia grave, quando due donne, anche col timore d'esporsi ad un rifiuto, si muovono.

Stette Michelangelo alquanto sospeso, ignorando, pensando a quello, che poteano volere da lui; ma quando intese, che la Luisa inteudeva d'averlo nei giorni, e nell'ora, che a lui piaceva, per maestro; con un atto tra l'in-

<sup>(1)</sup> Lo shommature dei marmi, quello che fece un S. Bastiano nudo cogli stivali, come è detto at Cap. VII.

<sup>(2) 

©</sup> Della man che obbedisce all'intelletto, 3

Verso mirabile di Michelangelo.

certo e il modesto, replicò che quella era ve- (che fin dal punto, in cui la Luisa e la Cateramente poca cosa; che prestato a ciò sarebbesi col più gran diletto; che le ore passate seco non erano perdute per l'arte, tante erano state le fine osservazioni che aveva udite da lei : ma che non avrebbe potuto compiacerla, se non per poco, e con suo gran dolore; perchè tra poco avrebbe dovuto lasciar la patria. Intanto, per mostrarvi quanto mi compiaccio della richiesta, prendete (e andato verso l'armadio in cui teneva i Disegni, trasse fuori una Testa di Santa Maria Maddalena egregiamente disegnata) prendete in pochi segui un vero portento dell'arte. - Cosi ( aggiungeva ) quel grand' nomo di Leonardo disegnava : e lo facea per passatempo.

- Come per passatempo? - Dopo il suo Cenacolo, ch'è il modello più portentoso della semplicità d'un concetto espressa colla più gran fecondità d'immaginazione (1), rivolto avendo la mento alla ricerca di quello che può giovare alla più grande utilità degli uomini, riguardo le Belle Arti come secondarie, poiche debhe all' utilità ceder sempre il diletto. E pure anche nelle secondarie, potrebbe egli solo, si egli solo mantenere alla nostra Toscana il primato sulle al-

Nulla scende con più forza e diletto al cuore degli uomini capaci d'apprezzare l' altezza degli ingegni, accompagnata dall'altezza della virtu, quanto gl'inni di lode, che intuonar sanno ai rivali. Il Tasso, che di sua mano ripone sul capo dell'Ariosto (2) l'epica corona, che nno snaturato nipote volca togliergli; Tiziano, che dimanda quale asino aveva osato di por le mani nelle pitture di Raffaello (3) nel Vaticano; Racine, che celebra Moliere; e il Satirico Francese, che conforta Racine contro l'ingiustizia degl'imbecilli, che troppo grosse avevan le orecchie per udir la soavità de' suoi versi ; riconciliano di tanto in tanto gli animi ben fatti contro la malignità dell'umana natura. Ma questi esempj son rari.

Fu riconoscente la Luisa del dono; e richiestogli quando avrebhe avnto il contente d'averlo a sè, le rispose Michelangelo:

- Presto; ma non potrò venir che la sera. - La sera? - Qui aveva interrotto il discorso, e venuto a parlar cogli altri il Cellini

(1) Diceva il Parini, che chi era capace di far quella composizioae era capace di fare un poe-

(2) Vedasi la Lettera del Tasso ad Orazio A-

rina erano entrate, avea dato luogo al Tribolo, ed erasi ritirato in un angolo, senza che altri l'osservasse, occupato di una sua particolar faccenda ) ... Deh! vi prego, siate cortese , almeno finch'io rimango a Firenze , di non toglierci Michelangelo la sera; perchè ci togliete il più grande spasso del mondo. Non è vero, compar Tribolo ?

-Tu sai già, che non ti dico mai di no. -Bravo, via, bravo, mantienti sempro di questa buona pasta ( e qui coll'indice e ilmedio gli prendea gbignando la gota) che giunti a Venezia vo'comprarti il sonaglio (4) e il fischietto ...

-Ma, Benvennto, avea replicato Michelangelo, tu non pensi in presenza di chi parli...

-Anzi, ci penso benissimo; e son buon servitore qui di donna Caterina; e l'altra così espressa portain visolahontà, come la bellezza, che vorrà mostrarsi tanto compiacente verso di noi, da lasciarvi per otto giorni ancora (solo per otto giorni finchè non parto per Venezia) senza che asciate di casa lasera ... Non èvero? rivolgendosi alla Luisa.

-Mi farò nna festa, disse gentilmente, di compiacervi.

-Ve ne ringrazio; perchè quando l'abhiamo fra noi ci par d'essere ad nna commedia; e ridiamo di cuore amirarlo e adudirlo, quando dà la baja si bene a questi pittori, pittorelli e pittoruzzi, che mi pajono tanti passerotti intorno ad un'agnila.

- Benvennto, siamo alle solite.

- Lasciatemi dire; che se no, affogo. Non ci è che quel sapntello di Giorgetto Vasellai (5), vera materia di far vasi e pignatte, che non vuol la celia, e non la regge: ma la faremo veder anco a lui : chè con que suoi manoni da levar le balle non sa tirare una linea sul quadro, se non ha di sotto la falsariga del contorno.

- Ma ti pare di dover così parlare dei lontani?

-0 che forse glie le risparmio quand' è resente? Non mi fanno paura i musi co'baffi; figuratevi il suo, che par quello d'un pic-

per la cappa, perchò tacesse. (3) A Sebastiano del Piombo, che le aveva ri-

(4) Come ai fanciulti, mentre sono in fasce per

(5) Cosi chiamava per ischerao il Vasari.

-Tribolo, abbi giudizio; se no comincio a dire anco di te-

- Ma porta rispetto ... -A chi? Ti per che lo meriti , con quelle parole untuose, che gli escono sempre di bocca, quando fa l'adulatore ed il piaggia, a quanti portano il lucco e la tonaca? Egli ba imparato dalle marmotte, che per far cammino lavorano sotterra, e lo vedrete dipinger molto, ma presto e male: perchè l'ingegno sta qui ( e battevasi la fronte ), e l'ardimento qua (toccando il cuoro); ma , circa a Giorgetto, tanto qui cho qua siamo scarsi, chè haun cuoruzzo di pecora , e un cervellin di colombo.

- Non tuttigli uomini sono stati dotati dalla natura d'un cuor di rinoceronte come,te... -Ma, badate Benvenuto, soggiungen gar-

batamente la Caterina, che tanto coraggionon vi porti a ruinare. - Io? non ho panra di cento Gradassi: e

voi sapete (rivolto a Michelangelo) che la feci veder fino agli Ottol (1).

- Si, amico; ma fuggendo imbacuccato...

- E che fa ? - Fa moltissimo ... e non sarà la più bella pagina della tua storia, se un giorno, e

l'altro la scrivi. - Burle in là..

- Come sarebbe a dire?

- Che vogliono scriver la mia Vita; . . . ma quando ne avrò fatte delle altre ...

- E ti pare d'averne fatte poche ? - Ma non sono abbastansa.

- E dici sul serio? e ti vuoi veramente porre a scrivere?

- E perchè no? A voi cedo in tatto, chè il mondo sa quanto siete valente anche colla penna : ma per gli altri , quanti sono me li prendo tutti sotte gamba ... e, tenete a mente, non faranno un'opera degna tutti quanti sono. E'fanno come il vino quando s'annacqua, cresce, e peggiora.

- Benvenuto (concluse qui Michelangelo ) parmi che basti. Sai che ti stimo un valent' uomo , quale tu sei veramente: ma rifletti che assai l'invidia persegnita i valent'uomini , senza che offendano ; pensa dun-que come aguzza le armi quand' è provocata

- Si , si , Benvennto caro , seggiunse il Tribolo, imita il contegno di Michelangelo col

- Con quel furfantone ? O sn quello poi,

(1) Cioè al Magistrato Criminale. Può vedersi l'avventura nella Vita, anno 1523.

Michel-angelo mio, avete usato la pazienza di nn cappuccino ...

- E non è giovato.

- Per me , son persuaso che non mi toccherà ; ma se mi tocca , si può cercare d'un altro mondo . . . e se io fossi stato voi , o per dir meglio (che la frase sarebbe troppo irreverente ) se a me fatto avesse quel che fece a voi, ci sarchbe andato a quest'ora, e potrobbe a sua posta scolpir la quanti Ercoli volesse per farsi cuculiare co'morti, come verrá quando lo scopra fra i vivi.

- E perchè credi così ?

- Perchè i Fiorentini , ricordandosi di non avere apprezzato quanto meritava il vostro David, riconosceranno la gran distanza che vi passa, quando vedranno il suo Ercole : e non dubitate, che gliela tireranno giù da par loro.

- E chi te lo dice?

- Il compare qua ( accennando il Tribolo ); che sa tutto, cerca di tutte, s'introduce da per tutto; e fruga, e trova, e i suoi giudizini gli dà poi da quel bravo ometto, che sotto un si gran maestro si va facendo: e già ci ha detto all' orecchio e che tosando i capelli a Cacco non vi rimarrebbe succa, per ripory vi il cervello ... che non bada Ercole a quel s che fa ... che quelle spallacce somigliano a due arcioni d'un basto d'asino; che quelle n sue poppe e il resto di que' muscoli non sono ritratti da na uomo, ma da un sacco pieno di poponi, che dritto sia messo e appoga giato al muro a . . . - Tutte queste cose ti ba detto veramente

-Cioè me l'ha notate, ed io le traduco a

modo mio . . .

-Cioè tu le rivesti ... - Ma lasciando quel animalone di Baccio... Voi non ne sapete una del Tribolo ...

- Zitto diceva questi. - Zitto, a me? è lo stesso che dire ad Arno che non corra...

-Ed io non ti dirò più nulla...

- Tn mi dirai sempre tutto quel che vorrò,

e cho ti chiedero: ... capisci? -Gran pazienza ci vuol tecof - Sappiate dunque, Michelangelo amatis-

simo, che rifrustando fra le carte del Granacci , (che in qualunque luogo vada il nostro Tribolo, se ci è da spizzicare, spizzica) ba ritrovato una copietta del vostro maraviglioso

Cartone; e che zitto, zitto voleva cagionarvi la sorpresa di farvelo ricomparire in grandel ... -Con questo diavolo, quando sa le cose,

non riesee mai di farle a proposito!... - Animo via, cava fuori il disegno piecolo, che hai fatto; chè queste gentildonne viavran più piacere, che di attendere al giorno (echi sa se verrà mai ) di vederlo per le lue maniricomparir fuori in grande . . . E poi . .

-Che ci è . poi?

-A farlo in grande non ti consiglio; perche, fintanto che si saprà che tu hai tratto un ricordo dal ricordo che fece il Granacci . sarai da tutti lodato, cercato e apprezzato; ma se te lo veggono fare lu grande, li tacceranno di presunzione ... e questo li dico, per mostrare il frutto che traggo dagli avvertimenti del nostro gran Maestro qui, che gli nomini cioè son più rivolti alla malisia che alla bontà. --Pur troppo l diceva la Caterina.

Pose fuori il Tribolo la carta, dove disegnate avea con semplici contorni e poche macchie le diciannove figure, che già immaginate e delineate da Michelangelo fino dal principio del secolo, (a competenza con Leonardo, che com-posto aveva l'abbattimento di varj cavalli) erano con quello state la seuola di tutti i Pitto-

ri Fiorentini (1).

Se la Luisa ne fosse contenta ; e se ne gioisse la Caterina, che d'arti più di lei s'intendeva, non è da dirsi. Si fece daro la prima ed ottenne dal Tribolo quel Disegno, prometteudo a Michelangelo, che quando favorita l' avrebbe della sua presenza, lo troverebbe copiato. Così liete di que due veri tesori, che tali sono per chinnque ama ed intende le Arti , e liete della bontà di Michelangelo , che non isdegnava per affetto e per istima di scendere a indicare i primi rudimenti del disegno, quelle due Gentildonne, che sole bastate sarehbero a formar l'ornamento di una provincia, non che d'una città, si accomiatarono, per tornare alle lor case.

Ma non avevano poste il piede fuori dell'ultima soglia ( essendo Ascanio o Topolino asciti loro dietro per qualche incombenza ) che il Cellini, alzata la portiera, e chiudendo l'uscio a chiavistello; tornando quindi come trionfante, in tre salti, levò dalla manica, (dicendo, al Tribolo - Guai a te se parli - ) e moztrò a Michelangelo destro ad una scatoletta

della misura di une sendo, sopra un fondo di pietra nera, il modellino d'una testa di donna in cera hianca. Perfezionate non erano per anco le parti, ma la somiglianza era maravigliosa. Si guardarono il Tribolo e Michelangelo in viso; e questi non lacque, ne risparmiò le lodi meritate per si squisito lavoro.

- E quando l'hai fatto? - Ora.

- Come ora? - Quando parlavate, io mi sono ritirato in un canto; e siccome, per la dimensione delle parti, aveva preparato e sbozzato la cera, ho cercato di cogliere la somiglianza, che, come vedete, mi è passabilmente riuscita.

- E che vuoi farne?

- Il Duca m'ha ordinato d'intagliargli una medaglia d'oro colla testa della Luisa, lo presi l'impegno di farla somigliante, senza tenerla a modello: ed ecco como gli mantengo la parola.

- Al Duca?

- Al Duca, si. - E senza che la Luisa lo sappia?

- Si: non ve l'ho detto? - Ma, dimmi ... credi tu che sia una bella

e buona azione?

- Michelangelo mio, per questo lascio che ei pensi lui. Son eerti alfari, che debbono disbrigarli fra lor Signori grandi : e a noi po-

veri diavoli non sta l'imbarazzarcene. - Non l'approve, ne ti lodo.

- Ma come dovevo fare?

- Ricusarne l'incarico, come io ricusai di andare a scegliere il luogo per fabbricar la fortezza.

- Ma la fortessa, vedete, il Duca la fa fare, ... senza di voi....

- E che vuoi dire con questo?

- Voglio dire, che se in vece d'esser dei Buonarroli come siele, eravale dei Triboli, eome il nostro uomo qui (2); il Duca vi faceva pigliare, legar ben bene per le mani e per i piedi ; e vi faceva calare ne' fondamenti in veee delle monete. E a me, che cosa credete che avrebbe fatto, se ricusavo? Mi avrebbe fatto incapperuceiar da Giomo, fattomi dare quante staffilate dar potevano le mani di quel vero demonio incarnato, e poi con un calcio di dietro, mandato a fare il Catone a Scaricalasino -

(1) Furono fatti questi due maravigliosi Cartoni verso il 1504; e in essi, dice il Vasari, studiarono

<sup>(2)</sup> Il Cellini sapeva che Tribolo era un soprannome, ma dice così per ischerzo. 23

Sospirava Michelangele, e non rispoedera: ni il Celliai era fatto per intendere i eloqueraza di quel silensio. Quello era il modellino, di cui parina otra in Tribolo in segreto al Vasari; e del quale il Vasari a Camaldoli, preciono di udmi, paragonero Nol. Esto, come ii e ourrato, appena udita quella notiria, rea corro immantienete a Firenare, e vi era giunto cirra duo settimane dopo quest' avrecara. Il Celliai sare gil, poicie la torcara con internationete a Firenare, e vi era ficilità maranglione, escellata la modeglia, e concentrata della bassa della proposamente della proposamente.

Appena Francesco fu giunto in Firenze, ando con gran segretezza in cerca di Michelaoglo; e, mostrando di tutto sapere, come già sapera, l'interrogò noo già se avera veduto, ma se hello era il ritratto, che modellato avea Beoveouto della Luisa Capponi.

- E come lo sapete? gli dimandò Michelangelo.

- Ciò poco preme: ditemi, caro amico, se bello è, come dicesi. -

Forse sospettò Michelaogelo la vera cagione, per cui lo richiedeva, ma non lo mostro; e cominciando ad inveire contro il Berni, che fatto erasi cortigiano del Duca, andando a divertirlo colle sue fanfaluche ( bene scritte non può negarsi, ma indegne degli orecchi d'ogni onesta persona), scese quindi sospirando a narrargli che il Ritratto era molto bello; ma che, amici com'essi erano della famiglia Strozsi, ragion voleva che ne tacessero. Quindi, fosse riflessione , o mezzo-termine , o caso , eambio discorso. Ma tornando Francesco a interrogarlo sul merito di quel modellino; Michelangelo gli rispose che quando lo abbozzò la prima volta sotto ai suoi occhi, e senza ch'ei se ne avvedesse ( che se no, lo avrebbe impedito), potca dirsi che fosse l'opera di un valent'uomo; ma che mostrato avendoglielo poehi giorni dopo, quando l'aveva ridotto a perfezione, sembrato gli era nn portento. Quindi aggiungeva: - Avrei voluto io possederlo, o per memo-

ria di quella cara donoa, ebe temo non sia felice, e auche per toglierlo dalle mani di quell' Arcidavolo (chè sa il Gielo che cosa può faroe), ma ostinatissimo oon mel volle dare; dicendomi di volerlo tenere per giovarsece quaodo sia per rappresentare un Ebe, o

una Psiche. E in vero, ringiovenendola un poco, le forme e le sembianze non possono essere più verginali e più pure.

Mentre dicea queste ultime parole, siccome proprio è degli amanti, profondamente appassionati, d'esser mossi da ogni aura che spiri verso là dove il cuore è rivolto , sospese Fraocesco di pensare alle insidie del Duca . per pascere l'immaginazione nelle care forme di lei vive e spiranti nella cera effigiata dal Cellioi. E siccome non ei ha passione più generosa della passione d'amore, decise di speodere quanto poteva occorrere, e quanto mover potea Benvenuto a privarscoe, per possederla. Ma egli noo conosceva per anco abhastanza quel bizzarro cervello, per immaginare il prezzo, che glie ne avrebbe dimandato, e molto meno quello, a cui dato gli sarehhe d'ottenerla. Si liceozio dunque da Michelangelo. e si mosse con quanta maggior fretta potea . verso la via del Rosajo, dove abitava il Cel-

Giunto alla casa, trovò uo mulo preparato alla porta, e per la hriglia legato alla campanella dell'uscio. Avea già la sua sella con piecioli arcionetti, ad uno do quali pendeva raccomandato no archibugietto a rotella , e dall'altro uoa daga, che iudicavano l' umore armigero di chi doveva montarci. Era mezzo socchiuso l'uscio; e per ripararsi da nn poco di tramontana che tirava ( ma che uo zeffiro potea dirsi a paragone di quella, ebe tirato avrehhe sulla Futa ) (1) ioviluppato nel cappuccio, con un ginhbone foderato di pelle di agnello, il suo saltambarco, e la spada, ma legata con doppia giravolta alla sella, dentro l'andito entrato era il Tribolo , inforcato sopra un mulo, e standovi, puntaodo i piodi sulle staffe, come stava il figlio di Bertoldo sulle uova. Mancava poco al mezzogiorno, ed erasi colà recato, per preodere il Cellini com'erano iotesi, e insieme col Procaccio andarsene alla volta di Venezia. S'impazientiva quel pover' uomo, e sudava dalla pena; e volto verso la scala, gridava con quanta voce aveva in

— Vieni duoque, o non vieni? chè Lamentoce (2) ha già mandato il Carota per affrettarci, perchè si fa tardi, e vuol giuoger per tempo a Scarperia.

- Vengo, vengo, piaruga: rispondeva Benvenoto dall'alto: o s' udiva uno strepito,

<sup>(1)</sup> Fula, montagna sugli Appennini. (2) Nome d'uno dei Procacci di Venezia di quel

tempo nominato dal Cellini. Il Carota era il garsone della Posta.

į

un fracasso, e tonfi di qua, e tonfi di là, come di uno che per affrettarsi pone ogni cosa a sogguadro.

- Che diavol farai? diceva il Tribolo. - Quel che tu non sai fare da te ; chè il fagoito, acommette che te lo ba preparato monna Bechera, fin da jeri.

- Tanto bene l

- A questo mo' tutti sanno esser lesti. - In somma, o vieni, o me ne vade.

- In dove? ... tu non avresti euore di far dieci passi fuor della porta senza di me.

- Tu bai anche ragione: animo, via sbrigati.

- Mi sbrigo, e vengo; ( e ruzzolando la prima scala , e saltando la seconda ) or vedi che son venuto davvero. -

Intanto facevasi avanti Francesco: e, come er gli amanti il tempo non passa mai, prego Benyenuto di udire due parole all'orecelus

- Ci mancava costui l diceva tra sè borbottando il Tribolo.

- Son qua, disse il Cellini. - E udite le

due parole , rispose :
- Impossibile l

- Come impossibile ?

- Anzi impossibilissimo. - Nè pure per cinquanta ducati?

- Nè pure per cento. - E se fossero centocinquanta ?

- Ci comincerei a pensare.

- E se fossero dugento? - Prenderei in mano il modello, per ri-

guardarlo; indi vi direi: Messere, crescete-

- E il messere crescerebbe.

- Dayvero?

- Fede di gentiluomo.

- Si va , o non si va ? chè il mulo non vuole star fermo: proseguiva il Tribolo. - Zitto , gridava Benvenuto: ... E quanto crescerebbe?

- Anebe cento ducati.

- Son pochi. In una parola, per quel modello ce ne vogliono cinquecento.

Pensò un momento Francesco ( non già per la quantità della somma, ma perchè dopo la peste , l'assedio e i balzelli , le fortune erano diminuite, e non ricordavasi se aven quel contante preparato nello scrigno ) : quindi , tutto lieto, rispose:

- Sta bene , saran cinquecento.

- Vo'non burlate? disse allor Benvenuto. - Cogli uomini pari vostri non si burla.

- E vorreste vincermi di generosità, Mes-

ser mio caro? la sbagliate all'ingrosso. Anzi

mi ricordo che ho un debito con voi da scontare; per tutto il bene che diceste di me a quel buon figliolaccio Napoletano (1); sicchè intendo, voglio, e pretendo che riceviate il modello in dono: ma ciò sarà per quando tornerò di Venezia; poichò tutto è chiuso, e non lascio le chiavi a nessuno.

- A nessuno si lasciane le chiavi , a nessuno , ripeteva il Tribolo ; a cui parea mille

anni di partire , per non far di notte. --Intanto il Carota rifischiava dal canto, e gridava :

- Venite, che Lamentone sarà già in via San Gallo; e sapete che non aspetta. -

E il Tribolo il primo veniva fuori dell'uscio mezzo chiuso , come si è detto : ma la spada legata s' incaviccbiò al braccio della porta : il pomo andò capovolto a fregare il petto del mulo, che sentendosi punto, alzò la groppa, abbasso il capo, e scaravento come se fosse stato nna penna, nel muro di contro il povero Tribolo; che, battendo in una pietra rilevata, si fece un sette nella fronte. La Caterinaccia (2), che affacciavasi in quel mentre alla finestra per tornare a dare il buon viaggio al padrone, prese a dimandar che diavo-lo mai era stato; il Tribolo a gridar ch' era morto; il-Cellini ad urlar; poltronaccio l e il Carota ad accorrere per vedere che cos'era. Benvennto, alzato il Tribolo, che pareva nn sacco di stoppa, preso il fazzoletto, e pulendo la fronte dal sangue, che veniva fuori,

- Non è nulla.

- l' lo sent' io , se non è nulla.

- Caterina , prendi il barattolo del bal-Lo che fu fatto in un attimo: e il povere

Tribolo fasciato nella testa, come un generale ferito in battaglia, tenendosi al pomo della sella per non cascar di nuovo, cominciò col Cellini quel viaggio si famoso nella Vita, che non è la narrazione meno originale e spiritosa di quell' originalissimo e spiritosissimo libro.

Prima di partire Benvennto diede la mano a Francesco, ripetendogli, che al suo ritordo manterrebbe la promessa Francesco, riugraziandolo del gran dono, e mortificato a un tempo di tanta generosità, ma beatissimo di questa speranza , si ritiro più punsieroso , e men tristo.

(1) Intende del Muscettola. Vcd. Cap. VII. a) Serva famosa di Benvenuto, e nominata più volte nella Vita.

### CAPITOLO XXII

Reminiscenze

c Conobbila io, ch' a pianger qui rimasi,

Avea frattanto Michelaugelo cominciate le sue lezioni di Disegno: e quantunque non' avesse promesso alla Luisa d'andarvi se non qualche volta e la sera, sovente avveniva che tirato dall'inclinazione vi si recasse più sovente, che non aveva osato di sperare quella cara ed avvenente discepola. E se ella ne godesse, e se nello studio delle Arti, e soprattutto se nel consorzio di quell'uomo unico ella trovasse un alleviamento alla tristezza del suo stato, non è certamente da chiedersi. Quantunque infelice ella non potesse interamente chiamarsi , ( chè i suoi grandi affanni non erano per aneo incominciati ) pure , siccome non avea goduto dalla morte della madre di nessun piacere della vita ; e sopportato avendo colla fermezza delle alte anime il dolore di dare la mano di sposa ad na uomo, che non era il suo amante ; nell'assenza del padre , chi ella molto amava, se n'eccettuiamo l'amicizia, e la compagnia talvolta colla Caterina Ginori, ella potea riguardarsi come sola nel mondo. Si pensi dunque di qual conforto riuscivale il gran Michelangelo. E siccome profondissimo filosofo egli era , maraviglioso diletto prendea la Luisa in udirlo ragionar sovente sulle invenzioni più famose della pittura, e per lo più sulle invenzioni degli altrì , ma qualche volta ancora sulle sue.

E alla conversazione, e direi quasi all'amicizia di Michelangelo a poco a poco scendeva Luigi medesimo; perdendo, senz'accorgersene, quella specie di antipatia, che ispirano le fazioni ; ma che vien facilmente superata dall'impero, che gli uomini d'ingegno eminente prender sanno sugl' inferiori. Avvenne ad esso, rispetto a Michelangelo, quello che si è veduto avvenir sovente anche fra noi, che tanto più viva diviene la stima per un uomo, che veramente la merita, quanto era stato per esso maggiore il disprezzo, che non meritava. Vero è però, che Luigi non avea gran colpa nella qualità de' suoi sentimenti : essi non potevano essere che quelli , che erano stati infusi e stabiliti in lui dall' educazione; ne lo studio per anco e l'esperienza avean potuto farli cangiare. Mentr' egli, per altro, beatissimo viveva nella compagnia

d' una donna come era la sua Spesa ; nè potova di gran lunga immaginare quello, che dal Duca tramavasi contro l'onestà di essa ; si erano inutilmente da Alessandro cercati i medi tutti per incontrarla, e parlarle, Ritiratissima ella viveva ; e , meno che a diporto e anche raramente, solita non era di recarsi altrove. Dispiacente di non poterla vedere in luogo veruno, ardi una sera di presentarsi alla sua casa. I suei satelliti , posti in aguato , lo avevano avvertito , che gia fuori uscito se n' era Luigi ; ma non sapevano , che di li a poco era da lei venuto Michelangelo. Le aveva in quella sera, per copiarsi, recata la prima idea della Cadnta dell' Uomo, che maravigliosamente avea poi dipinto nella Sistina; dove la figura vedevasi d'una mezza donna e mezzo serpente , che con Adamo favella ; invenzione sublime , con cui , servendo alla lettera delle Sacre Carte, volle quel profondissimo Ingegno rappresentare il Genio del male trasformato nelle sembianze femminili.

Ed era rivolto a farac a lei la spiegazione, quando fu annunziato il Duca Alexandro. Turbossi la Luisa; në fu tanto padrona di sè, che non apparisse al grande Arteface il suo turbamento; il qualci, taireo sesendo della medaglia elligiata dal Cellini, comprese bene l'oggetto, o le perverse intenzioni di quella visita.

- Debbo partire? - le dimando non ostante, per rispetto.

Aa l no ; ... ella rispose tremando.
 Siate quieta dunque ; e ferma ed ani-

mosa; ... ehe io ... sono qua. E pronunzio queste parole con tal sienrezza di se, che rincorò grandemente la discepola. Quaotunque di rado il Duca andasse solo , e sia con Giuliano Salviati , sia con Luigi Ridolfi, sia con Lorenzino, usasse sempre di mostrarsi accompagnato; in quella sera, lasciati l' Unghero e Giomo alla porta, solo era salito dalla Luisa. L'incontro con Michelangelo non poteva essergli più molesto ; e perehè trovava un testimonio di quella visita; e perehè questo testimonio era il Buonarroti. Si fermò sulla porta per un istante, salutandola ; e attendendo che Michelangelo desse luogo. Ma egli, alsatosi per riverenza, com' era suo dovere ; pensando poi che non era in casa di lui , si pose anche prima che cenno ei gliene facesse, molto liberamente a sedere. Compose gli occhi, raccolse i pensieri, e aspetto che favellasse.

Alessandro, che tutt'altro aspettavasi, fuor-

ehê quel fermo contegno, cominció a parlar vagamente di quei nienti, che formano il vocabolario degli uomini costituiti ia grado, e di cui maestro ad Alessandro alla Corte di Carlo V cra stato il Granvola; Sperava che intanto Michelangelo avrebbe inteso qual era , o quale egli credeva che fosse il doversuo, ... di lasciarli partendo in libertà. Ma il Buonarroti ne si moveva, ne dava segno d'averno pur l'intenzione. Tento anco di grando in quando con lontano aflusioni di morderlo: e a Michelangelo, in vece di parole proprie per rispondergii, tornavano in mente quelle di Madonna Clarice nel xxvii (1), e andavá ripetendosele, ondo sempre più dispregiarlo, e tacere. Veduto che a verun costo partir non voleva, e considerando che con una donna come la Luisa non peteva ricorrersi alla violenza, senza aver prima tentata la seduzione, comincio a ragionar dei meriti del Cellini, sapendo eh'era amico di Michelangelo; s'astenne di entrar nel Bandinelli, quantunque a Ini fosse earissimo; e vedendo il Disegno sopra il tavolino, lo lodo per quello che intendeva; e con piacevoli modi , ( perchè con viso pia-cevole dir non si potrebbe ) come se dimenticato si fosse, e per dir meglio come se non pur fossegli stato dato da Michelangelo il disdegnoso rifiuto (2), lo richiese del significato di quello che eragli oscuro ; e del perebe avesse alla donna fatta la metà del corpo di serpente, o per meglio dire al serpente il volto e il petto di donna.

Michelangelorispose che in quel modo avea tentato di esprimere il Genio del male.

Ma eon qual concetto? dimandò il Duea.
 Con quello delle lusinghe apparenti, e della scaltrezza e perfidia nascose.

della scaltrezza e perfidia nascose.

— Bella invenzionel e me ne rallegro. Se ne trovano anco nel mondo degli esempi.

Conocera ben Michalangela, che Alessas de cominciar si negle mounto lo adrejiene l'esempio egli stesso: sicchè, per non dovergi rispondere coni egli arrebbe meritto facendo un lieve cenno colla testa, in atto di rispondere coni. Taeva ugostinetto in Luissirel di tatque. Taeva ugostinetto in Luissirel di tatque. Taeva ugostinetto in Luissirel di tatque con controlla in rispondere di propositione della montangli che accetta a percentiali in rispondere di propositione della conversazione. Esicone facendo non err; e sebbeno foue scaliro, non cera il Duca la conversazione. Sicone facendo non err; e sebbeno foue scaliro, non cera per altro immaglioneo, trovarsasi castrato per reliro immaglioneo, trovarsasi castrato per per luiro immaglioneo, trovarsasi castrato per

(1) V. Cap. I pag. 17 nota (3).
( ) Di cavalcar col Vitelli per iscegliere il luogo, dove inalzar la fortezza in Firenze. così dire a battersi i fianchi, onde trovar materia al discorso. Era, i quella camera, un quadretto assi bello del Pontormo, nel quale area rappresentata Minerra sopra nan tartaruga, simbolo della domestica felicità. Vi pose gli occhi; e quantunque di arti non s'intendesse, cominetò da lodarle:

- Brav'uomo, questo Jacopo I voglio, si, voglio adoprarlo in qualche modo.

V. E. fara bene, rispose la Luisa.
 E quali sono le migliori sue opere? dessidero di vederle.

E la Luisa laceva.

— Quali sono? dimandò rivolto allora a

Michelangelo.

— Quelle di casa Borgherini.

-Ahlsi, quelle che quel furfante di Giambatista della Palla (3)...

- Giambatista non era un furfante; ma beusì quelli che lo avvelenaronol

- Forsechè non spoglio Firenze di quanto aveva di bello?

Il torto era di chi lasciava spogliarsi. Ei non rapiva, ma comprava.

 E ne fece poche, in tempo dell'asse-

— Quello ch' ei fece dovera estere como na fatte; diacibe vi samno a seronani patti fra gli uomini, e finchè vi sario a una celeste
fossitia, che insoreza si posta contro i riolatori della terreza, il ungue di Giambainta,
o quello del Lastigione, e del Graduci e degli altri tutti griderà vendetta all' Etero come il stange d'Abelet... che straneir non flurono, ma cittadimi iniqui ed infami, che lo
versarono... Parto liberamente, l'Eccellenza,
perchè non ignoro che a voi non potrebbe
sena nignatismi imputari. —

E vero era quello, che Michelangelo diera; q quindi nol diece par adulatione : ma il Duca sentiva che versato avendolo i suoi consigliari, e tenendoli ora sintoro a sò, quasi a farsene reniva il malleradore, o l'erede Scaltre egli era, come si a detto: quindi figurò di non intendere. Orgogliosisimo egli era ucomo per volegliosilalmente fiera intendere che gli Artati non doverano imbarazzari nelle cussi di Stato (come nel secolo poteriore a vrenno a Luigi zu re on Racine), variato ducocro, gli dimando:

(3) Vedasi nella Vita del Pontoromo del Vasari narrato il fatto, quando G. B. della Palla volca comprarie. - Di quale arrotino si serviva per aguzzave gli scarpelli.

Di quello che sta presso al Palazzo della Signoria, gli rispose; ch' è là per aguszare anco il cervello di chi lo avesse troppo tondo.

Entrò in questo inentre il masito; che igoaro delle intensioni del Duca, non solo riguardò la sua visita come un onore, una non si accorse di una cert'aria di proccupazione, che aveva la Luisa; e molto meno dell' Ira, che atrillava negli occhi di Michelangolo. Alessandra, vedendosi tanto accarezzato da Luigi, in vece di dar luogo allo sdegno, da cui per

la risposta di Michelangelo sentivasi investire rivolse in burla il concetto, e dissegli:

— Che godova della notizia; e che ne a-vrebbe profittato per qualche Consigliere, o Scnatore, che, non volendo fare a suo modo, mostrato avesse d'averne bisogno.

Non volle Michelangelo lasciarsi soverchiare; ma rispose:

Mal sarà di coloro che lo permettano.
Di li a poco , siccome la sua presenza non era più neressaria, si licenziò.

Continuava il Duca non ostante a colà trattenersi, riguardandolo come nna grazia il Capponi, come un tristo principio di affanni la Luisa. Parlò di tutto quello, che può venire in mente ad un uomo , che cercar vuole con ogni modo di rendersi grato ad una donna. E poiche ferventissimo sentiva il desiderio di possederia, prima di partirsi ginnse perfino a dirle, che siccome presto si dovevano adunare i Magistrati, per decidere sulla sorte di coloro, ch'erano in confino; se ella avesse qualcuno da raccomandargli, si sarebbe fatto un piacere di favorirla quantunque le scaltrezze degl'iniqui capir non possono in cuore delle anime pure, come quella della Luisa : non ostante troppo era questa offerta lontana dal carattere conoscinto del Duca , onde non entrare in sospetto: quindi, per non parer villana, e per non incorrere nel pericolo, accettando il poco, di trovarsi nel caso di non aver forze per diniegare il molto; rispose modestamente, che vi avrebbe pensato, e che terrebbe intanto presente la sua offerta. E poichè non parea che volesse per anco partire , con tutta la cortesia che l'era propria, ma pur mostrando che a tempo e luogo avrebbe saputo avere una volontà ferma , dicendo che avea

(1) Di Santa Trinita. Il palazzo di Luigi Capponi era il primo sul Lung' Arno volto al Nord , sceso

bisogno di ritirarsi nelle sne stanze, prese congedo. Il Duca, poco contento del suo tentativo, non molto dopo si licenzio da Luigi, e passando dalla sala ferrena, dove i'Unguero e Giomo l'aspettavano, nel far loro il solito cenno, acciò lo seguissero, lo fece con si mal garbo, da far sospettare a quei due barattiers d'ogni turpidine, che le cose non andavano a seconda. Il sospetto poi divenne certezza, quando al traversar del ponte (1), andava innanzi molto lentamente, e contro al suo solito taceudo. Ma se di non lieto umore fu per vari giorni Alessandro; ebbe campo di tornar trauquilla, e più non vedendolo, di sperare che a lei più non pensasse la troppo credula Luisa; mentre il Duca, dopo molto aver considerato su quel che far si potea, stabili di servirsi dell'altrui ministero per giungere all'intento suo. Ma ippanzi di scendere a narrare quei casi, molte altre particolarità porre si debbobono in luce.

Ottenute che ebbe Francesco Nasi la promessa dal Cellini di quel Ritratto, che per ogni altro era un porteuto dell'arte, ma cosa più che celeste per lui; tornato alle sue stanze, in quello stato ch'è mezzo tra la tristezza e la gioja (questa per la speranza del possesso di si fatto tesoro, quella per la continua spina, che il cuore gli trafiggea) si assise sopra una sedia, presso alla finestra, che dava sul greto dell'Arno, col gomito sopra la soglia di essa, e la guancia appoggiata alla palma della mano. Riguardava attentamente il corso del fiume, e ritornavagli subito in mente la fatal mattina, in cui le campene di Santa Trinita vennero a percuotergli le orecchie in suon di spavento e di terrore ; e di nnovo tra se diceva, che una seconda volta non sarebbe stato capace di si gran sacrifizio. Volgeva poi gli occhi verso la sorgente ; e tornava a sorgergli in cuore il dispetto, per quello, che di Alessandro udito aveva dal Vasari a Gamaldoli: e altamente dolevasi che all'altre sue angosce si fosse unita quest'angoscia di più. Avendo creduto che in quelle solitudini forse, in quella pace, in quella tranquillità quietate si sarebbero a poco a poco le tempeste, che di tanto in tanto si ridestavano così frementi nell'animo ; or vedeva di quanto si era ingannato. Respirare sotto lo stesso cielo; calcare la terra medesima; pascer gli occhi dei medesimi oggetti; e dover cercare tutti i modi, onde

il ponte a destra, Passò poi in proprietà della famiglia Riccardi: e era serve ad uso di Locanda. non incontrarsi con lei, per cui solo ci è stata cara la vita; è un tormento superiore a quelli, che inventati furono per eruciar gli uomini: e suesto era il tormento di Francesco.

Con tutti questi mezzi , che sono umanamente possibili, per discoprire il vero, senza mancare alla prudenza ( di cosa trattandosi si delicata ed arcana ) , seppe della visita fatta dal Duca alla Luisa; e come trovato non erasi da solo a solo con lei. Seppe di più ch'ci continuava a visitare con una certa frequenza la Mozzi: che il marito facea sembiante di non accorgersi della tresca; ed in quanto al Laofredini (destinato ad amare senza essere amato ) che se ne adontava, se ne irritava , ma cho era lo stesso per lui che Filippo Strozzi , o il Duca fosso l'amante preferito. Penso dunque Francesco, come verisimile era, e come egli non dubitava, che trovato il Duca un fermo contrasto a'suoi desiderj avvezzo fino a quel tempo a facili conquiste, ne avesse o interamente levato, o per lo meno allontanato il pensiero.

Ma per quanto tali riflessioni avessero di che consolarlo, non v'ha consolazione, la quale compensar possa della perdita di un desideratissimo oggetto. Cercava distrazione negli studi: e nci libri stessi trovava il modo di sentirsi rinnovare il dolore. Prendeva in mano il Petrarca; ma in qualunque luogo lo aprisse, ci leggeva l'immagine dell'adorata Luisa. Se l'innamorato Poeta cantava :

Erano i capei d'oro all'aura sparsi ; i capelli della Luisa non eran d'oro: ma na rendeano col nereggiar sulla fronte più macstoso e più vago il sembiante.

Se vi leggeva:

- « Quando fra le altre donne ad ora ad ora
- f Amor vien nel bel viso di costei. « Quanto ciascuna è men bella di tel Tanto cresce il desio che m'innamora:
- era questa la storia di quanto gli era avvenuto.
- Se, proseguendo, incontravasi dove serive, che e Per celeste bellezza indarno mira
  - c Chi gli occhi di costei giammai non vide
  - « Come soavemente ella gli gira :
- (2) Poiché preso aveva l'augurio dal verso di Couesti, che mai da me non fia diviso. 3

(1) Ved. Cap. III, pag. 37.

(3) Perché la sua vedova si rimarité. Pua. C. wiii.

sospirava ed aggiungeva fra sè: che il Petrarea tolto avea ciò dall'immaginazione; perchè veduto non avea gli occhi della Luisa. E tutte le tre Canzoni, dove il sublime amante avea descritti quelli di Laura, e l'abito, e il portamento, e l'andare, tutte erano reminiscenze per il suo cuore infiammate.

Piegavasi allora lentamente il braccio, che nella mano teneva l'amoroso volume ; si alzavano gli occhi verso il ciolo, come nella contemplazione d'un oggetto celeste; ma, venendo gnindi a turbarlo il pensiero, che un altro mortale possedeva quella rara e carissima donna, impaziente gettava il libro, e battendosi la fronte; e tornando a riguardare il corso dell'Arno, stava là fisso ed immoto; e sospirando parca dire: - Chi sa che affacciata in questo momento stesso al balcone, e sapendo come da si poco spazio di aere siamo divisi, chi sa che a me non pensi, e del mio crudo e interminabil dolore non si dolga !

Apriva Dante un'altra volta; e mal suo grado gli occhi correvano in principio, dove riandava la storia di quel giorno, che fu il più beato della sua vita (1). Rammentava i detti di Michelangelo; e profondamente poi sospirava, considerando come male avea corrisposto la sorte all'augurio (2). Passava oltre fremendo, come per fuggire da un luogo pestilente, e andava a rierear l'animo nelle scene del Purgatorio. La incontravasi col gentil Giudice di Gallura , che fu più infelice di lui (3): consolavasi con Forese, che tanto amava, e tanto amato fu dalla sua Nelia (4) . e ne ripetea con affetto que soavissimi versi : ma d'un incognito diletto riempiva la mente nella contemplazione del modo, in cui l'anima umana (5)

« Esce di mano a Lui che la vagheggia :

e parea dire a se stesso, che di mano del Crea" tore doveva essere uscita l'anima della Luisa in mezzo a un riso della natura (6). Un altro giorno finalmente, sapendo come Platarco era caro a quella, che non pole chiamare sua sposa, ma che chiamerà sempre sua donna; avidamente prendeva in mano Plu-

(4) Pens. C. hritt 5) Peno. C. zvi.

(6) Secondo la mirabile espressione di Dante c Ciò ch' io vedeva mi sembrava un riso

c Della antura. PAR. C. XXVII.

tarco; e poiche tatto sapea percorrerlo ( che gli studi dei nostri maggiori non erano in superficie come la più parte de nostri ) fermava gli ocehi dove recando gli esempj delle virtu femminili, tutte potea riconoscerle neila Luisa. La percorrea cogli occhi avidamente le pagine; là si beava nella contemplazione di tante virtú; là prendeva coraggio contro l'avverso destino. Da questi pensieri confortato, tornava sempre più fortemente, com'ei credeva, nel proponimento di più non la rivedere per obbedirla : e pore non riusciva a farsi tacere in coore una voce, che gli dicea misteriosamente: - la rivedrai.

Così passarono le settimane: così passarono i mesi; e si avvicinava Natale: epoca funesta per chinnque aveva seusi alti nell'unimo; che aborriva l'ingiustizia; e sentiva il cuore aperto alla piotà. Gli amiei di Francesco , più non incontrandolo in veron luogo ( che dalla Caterina la sera egli erasi volontariamente bandito ) lo andavano di tanto in tanto a visitare; ed accolti n' erano con quella cortesia, che nelle anime bennate non si scompagna ne pure in mezzo al dolore; ma in lui visibilmente trovava no altr'uomo; e non sapeane a ché attribuirne la cagione. Cercavano di svagarlo, conducendolo a diporto; ma inutilmente. Parca rallegrarsi per un islante; ma presto tornava nell'abituale sua melanconia. Fra gli altri il Berni, solo trovandolo un giorno gli propose di andare seco a spasso. Mostro renitenza; ma pur v'andò. E siccome era 'quegli di festivissimo umore, per divertirlo comincio a parlargli delle avventura sue proprie , le quali udendo.

- Voi avete girato assai mondo, a quel che sembrami: ed or che intendete di fare?

- Di riposarmi . . . .

- Se potete; e allora viaggiare con Tolomeo; come serisse l' Ariosto.

- Credo che sia la migliore: ma a proposito dell' Ariosto; sapete che è morto; e che sie pubblicato in quarantasei ennti il Poema?

- Della sna morte sapeva; e me ne dolse, perchi vecchio non era ancora, o per dir me-

glio incominciava per lui una verde vecchiesza del pocma no. Gran Genio!

- Ma perche prendere l'argomento dal Bojardo? Perehè comparire un plagiario?

- Non l'argomento ha preso, ma i nomi. E non fece cost Virgilio con Omero? Siamo di buona fede: vi paro che siavi paragone tra lo stile dell' Ariosto u quello del Bojardo ?

- Oh, per questo, no . . . - Nella poesia, anzi in tutte le opere di letteratura, lo stile non è il più? . . . . dunque? . . . Tenete per fermo, che quando le passioni saranno quietale, il Bojardo si nominerà, non per i nomi che ha foruito all'Ariosto, ma per l'onore che l' Ariosto gli ha fatto nel prenderli. (Il Nasi non sapeva, perchè il Berni ne aveva fatto un mistero anco agli amici, che egli avea rifatto l' Ontanno Inna-MORATO. )

- Sarà, ma nol pensa: e lo Speroni a Pa-

dova e del mio stesso pensiero (1).

- Nuova cagione, per dubitar sempre dei giudizi dei lotterati di professione. In quanto a me tengo l'Ariosto per tomo unico nel suo genere . . . ma voi , col vostro ingenuo atile , Alesser Francesco, che cosa avete fatto di bello? perche coi capitoli sulla l'iva e sulle Anguille non pretenderete d'andaro alla posterital (2)

- Qualche cosa lascerò di fatto, anco se venisse la morte dimane ... ma non entriamo in malineonie. -

Erano intanto venuti per la via Fiesolana verso quella della Colonua; e, traversata la piazza dei Servi, s'incamminavano verso la via di San Gallo; quando s'incontrarono nel Prior di San Marco, che uscito dal convento facea quattro passi sulla piazza con Fra Celestino. Ciascuno immagina che; tornato Franecseo da Monte Reggioni, era stato colà per ringrazisre quei padri : e come di tanto in tanto cravi tornato; essendo la gratitudine la prima qualità delle belle anime. Or incontrato da quei duc religiosi col Berni, dopo le parole di ceremonia, gli furono fatte molte carezze : che lo riguardavano come dei loro : ma .

(1) Riflettasi alla fama, di che giustamente or gode l'Ariosto, quindi si legga quanto segue, cho trovasi in una Lettera scritta dallo Speroni a Bernardo Tasso . . . c L'invenzi ma e la disposizione di quell'opera ( l'Orlando Furioso ) con i nomi o de' Cavalieri furon di colui, cui egli sdegna di nominare, o per dir meglio, non osa ; temendo ool nominarlo di fare accorgere il mondo, che ogli tale fesse verso il Bojardo qual fu Martano

s vers+Grifone. E chi nol crede, vada a sentirlo , s in quel suo strido infelice di Cinque Canti, che s gitto fuori; nella cui musica miseramente ammus ti, perché non ebbe da altrui, ma da sé solo quel » poco fiato e cattivo, che vi si scate spirare. Fu anzi oca, che cigno!!

Es aprés fiez-vous à messieurs les savans ! (2) E pure v'è giuntel Tante puè la perfezione

dello stile anco nelle minime cose.

quande fureno per licenziarsi, Fra Celestino rivolto al Berni: Figliol mio, gli disse, tenete una mala via. La compagnia del serpente prima e poi dehhe avvelenare.

E il Priore:

- E pure, credetemi, che che se ne pensi, e se ne creda, il Duca è men cattive di quel

che si dice ...

— Si puè esser meno di quel che si dice, ed esserlo però melto ... perchè ... veramente .... dicci sole, fra le cento cose che di lui si diceno, le quali sieno vere ... sono più che sufficienti per dichiararle pessimo.

- Vorrei che ci parlaste, come ci parlo io

Fece un passe indietro Francesco ... pei ri-

— Ceme? tutte le sere andate dal Duca?...
e, dite ... lo accempagnate anco quaudo va a
dar la scalata ai conventi?

-No, no, replicò il Berni sorridendo (che non volle prendere sul serio la rispesta); io non vado da lui, ma l'incentre dalle Marche-

sane di Massa (1).

- Nol sapete ferse? vi sono da due mesi;

e di una parmi invaghito il Duca...

— E voi danque fate l'uomo cempiacente?
o come altri direbbe ...

- Ma voi tirate tutto a canchero. Vi vado io, vi trovo l'Abate Agnelo ... (2)

— A proposito ... e vi pare canveniente ad un religione, e di più ad uno costituite in dignità, di far quei racconti, che nessuna fra le più libere denne, o on che fra le caste, udir potrebhe senza arrossire? Tegliete alle donne il pudere; e vei avrete tolte ai fiori il profumo.

 Della famiglia Cibo. In casa loro fu tentato d'occiderlo, ma ció non riguarda la storia presente.
 Da Firenzuola, Abata de' Vallombrosani. ROSINI — Strozzi

— È vero; ma narra con tauta grazia, chò nen è inferiore ad alcono: nè pore al Grazzini ... che auch'egli, dovrete convenirne, scrive le sue novelle con molta libertà.

— Anche questo è vere; ma il Grazzini non de negli ordini sarri. Ni lo losdo i già, ma il multe è minere. Quando debbesi al popelo nime e minere. Quando debbesi al popelo nime e montre de la comparazione del mando de

— Viene: e ci ha letta, sen poche sere, una Commedia, che sarà in hreve recitata, la qual mi parve cosa tutta gentile, e perfetta.

- E come è intitolata?

— La Taixura. Ma per tornare al Duca...

— Udite, Messer Francesce ho per massima di uon perdere il tempo in ragionamenti sulle conseguenze, quando non si e d'accerdo sulla causa. È insulte danque di tener preposito del Duca. Se quel che debbe pensarne, e non accade diree altro.

- Ma verrei che ci parlaste familiarmente...

Erane intanto arrivati alla porta San Gallo; e da questi discorsi furen distratti della voce alta di uno,-che veniva verse la perla, e che diceva ad un altre, che lo seguiva di due passi.

— Animo via, lega la spada, che qua non è ceme a Bologna, dere coi Bargelli s'accome.

de. Se ti vergono la spada slegata, quattre strappate di hraccia non ti mancane: e ci è da far poche ciarlo, perchè tra Bindocco o Maurimo non sa achi dar la man ritta.

— Ella è sempro legata, rispondeva l'al-

E in queste il Nasi n il Berni riconobbero

il Tribolo e il Cellini , che tornavano da Venezia. Questi, fattosi avanti a loro, e salutandoli, cominciò a dire, dopo aver fatto verso il compagno uno di quegli atti colla mano. che rimproverano la dappocaggine :

- Eli l il nostro compar Tribolo è sempre lo stesso! Che eredete che mi abbia fatto? E' torna colla spada legata, come si parti da Firenze; sieche, qualora fossimo stati assaliti da qualche malvivente, stavo fresco, aspettando che la sciogliesse per difendermi.

- Sta zitto, rispondeva il Tribolo, che con te , da che siamo partiti , mi è parso sempre d'aver le budella in un catino-

- E tu sei come la ghiandaja, tutto voce e penne

- Voi non potete credere, diceva il pover uomo, quante me ne ha fatte. A Bologna, dava la baja a quanti trovava ; a Ferrara è mancato poco che non ci battessimo con i fuoruse ti; a Venezia attacco un gancio alla parrucea di due Senatori, che raccomandato a un filo, e il filo attaccato alla coda d'un eane, gli fece rimaner sparruccati in mezzo alla piazza di San Marco, A Chiozza poi, per ira contro all'albergatore, gli ha fatto in pezzi, e ridotto a strisciuole con un temperino, il cortinaggio e la coperta d'un letto. Vi dimando se è possibile star con lui, senza aver la raccomandazione dell'anima in tasca.

- Hai finito?

- Volendo dir tutto, vi sarebbe da rico-

- Oh! vedete nn po'come ba sciolto lo scilinguagnolo l In somma ( rivolto al Berni ) vi accerto che delle sue spericolataggini ei sarebbe da fare un Capitolo, e meglio ancora una Commedia ... Vediamo un po se il Grazzini ce la facesse, che si durerebbe a ridere da Befana sino a Pasqua. Or udite me. In barca non voleva entrare, perchè avea paura di cascar nell'acqua : di gondola non volca uscire, per non isdrucciolar sopra i marmi; all'osterie non si voleva spogliare, perchè temeva che gli rubassero le brache ...

- Andiamo, qui gridava Lamentone, che avea preso la bulletta per dogana : e dava di spropi al mulo. - A rivederci dunque, disse al Nasi il Cel-

lini. Meno che dimattina , perchè far debbo una faccenda , venite pure da me quando vi piace, che sono per mantenervi la parola.

Chiunque ha sentito amor vero nel cuore, e non giá quella fiamma che col desiderio si accende e col godimento si spenge, ma quel-

l'alta, immensa, ineffabile fiamma, che d'un fuoco e' investe, il quale non estinguesi che colla vita; e ebe nella impossibilità di ottenerne l'oggetto, è vicino all'istante di possederne almeno l'imagine; pensi quali notti passò l'innamorato giovine; come affrettasse con impazionza le ale del tempo, e come ogni volta, che udiva batter le ore dell'orologio del Palazzo, sentisse alleviarsi la pena dell'ansietà, che si fortemente gli pesava nel cuore. Giunse finalmente la mattina del giorno desiderato; e dopo aver fatto acquisto d'uno di quei pennacchietti bianchi, che i giovani usavano portare alle berrette, e di cui voleva far presente al generoso donatore di un tesoro si grande per lui; si recò con grandissima fretta dal Cellini. Era tre ore avanti mezzogiorno; e Benvenuto, fino da due ore innanzi, si era già posto al lavoro.

- Che dice questo innamorato? furono le prime parole, che quel vero arcidiavolo gli rivolse. E siccome Francesco sapeva, che rispondendogli seriamente per discolparsi, avrebbe fatto assai peggio, gli corrispose con un sorriso, che non gli passava peraltro le

labbra.

- Son qua, continuò, per darvi quanto vi ho promesso; ma quanto più la riguardo ( e l'aveva in mano ) questa cera è quanto di meglio bo fatto nell'arte mia. Veramente , veramente . . . . mi pento quasi . . . ( e qui alzava gli ocebi verso il viso di Francesco, che impallidiva ) . . . Vi rinerescerebbe ch! se non ve lo dessi altrimenti? . . . Ma io non voglio cagionarvi tanto dolore . . . che sarebbe grandissimo . . . e me ne accorgo . . . non è vero? . . . Ma state pur quieto , che burlo . . . si, si; sarebbe troppo dolore per nn valent'uomo come voi, che di questi dolori non meritate. La generosità, con cui v'eravate offerto di pagarmi questa cera cinquecento ducati, mi resterà sempre scolpita nell'animo, come testimonio del modo con cui si debbono apprezzare le opere delle belle arti. Ma i generosi prezzi non li paga mai chi non ne sente il valore . . . Il Nasi taceva; perchè, non sapendo su qual tuono dovea prenderla eon eostui, temeva sempre, che saltandogii un estro, si pentisse di quanto gli aveva promesso. Replicava in conseguenza cogli atti e coi moti, non osando colle parole. - Il modellino è dunque vostro. - Stendeva Francesco le mani; ma il Cellini lo riti-

rava indietro . . . - E vostro, chè voglio mantenervi la parola: ma ci aggiungo una condizione, e non dovete dirmi di no; e . . . se lo diceste . . . il Ritratto allora nun mi esce di mano.

ELLS

Di venir questa sera meco, e d'entrar
nella Compagnia della Cazzoula. 
 E poiehè Francesco non rispondeva...

 Verrò io stesso a prendervi; e pensale a stare allegro; ehè in quella conversazione di uomini sempre piacovoli e lieti, non si vo-

glion visi allungati, hocche pari, ed occhi lippi.

— Ma non vi pare, Benvenuto mio caro,

ehe ci sieuo hastanti cagioni di piangere?
Non si potè astenere dal dirgli Francesco.

— E ce ne sian pure moltissime, non che

molte: fate a modo mio, prendete il mando come viene ; e sopratulto fate dell' amore un passatempo , e non un'occupazione... Non vi espacia la mia sentanza?... Volete fare a modo vostro ? ma per oggi si fa a modo mio... Caterina ! (chiamò la serva) sinecia il capo a un par di piecioni di serbatogio : o prepara per dar da desinare a questo gentilionoo, che vuole stamane farmi compagnio.

 Ma Benevento... ( dicea modestamente Francesco, ehe non aven voglia d'accettare ). L'altro però faceva il sardo, e proseguiva:

— Chiama subito il garzone del harbiere qui di sul cando, e mandalo in mercato a reder se el fosse nan hecaccia; e poi colle tue sante manine facci nan torta, di quelle che sai far per i ghiotti. Nell' armadio vi son dei perzi di succe candita, e un piattellino di co-tognato squalissimo, che ho pertato da Venezia. Pere spine e un debhono ess:re sa in sollita, e del Calombano giallo come fron.—

E la Caterina, uditi gli ordini, se ne andava per le sue faccende.

Ehil (la richiamava indietro) e di' a Biagino, che se non trova la heccaccia, non torni a casa colle mani vnote, ma prenda qualche co' altro: ami digli ehe mandi tutto per lo zanajolo; de egli vada a cercare del Tribolo, e gli dica ehe l'aspetto a desinare, e guai a lui se non viene. Danari al hai?

Vo'sapete che non me ne avete dati ,
dunque non n'ho.

O come te n'andavi tu dianzi, senza che

te ne dessi-

- Perchè so che bestia siete... - Braval

\_ \_\_\_\_\_

(s) Quando il Papa lo fece venire per raccoman-

 Quando vi si chiede danari, e non avete voglia di darne... e me li sarei fatti prestare al barbiere.

- Non è male accomodata. - Andò allo stipo, ne trasse un ducato, e glielo purse.

— E she moja l'avririal Mesare Franceco caro, i ringgiao della ortela d'acestàre un deniare sila huma da un povero artita, como son i o... (e France-co non avea pronunsitat parola d'assenso ) e mi ricorderò tempre di questo favore. Inatuno, se volete stare a vederni lavorare, perché non voglio specar questa lempo, se vi agrada d'interrogarni, vi renderò come saprò moglio regione del misi motto.

Francesco, poiebè vide ehe non v'era modo di contradirgli, di qualunque cosa l'avrebbe compiaciuto, per non perdere quel modellino: e per losingarlo non solo, ma perebò eredea reramente di poterlo fare con verità ) gli richiese in qual maniera avveniva che i snoi Ritratti fossero così samiglianti.

— Perchè cerco di figgermi beno in mente l'immagine, prima di dare il primo tocco alla cera. Le mie medaglie di Clemente VII hanno l'effigie la più vera di lui, perchà l'ho veduto in tutte le circostanze, e in tutti gli a-

spetti. - E anche quando era chinso in Castello? - Si. Oh l se l'aveste veduto quando venne tutto imbacuccato, e tremantel E che cuore gli si fece quando colla gran calubrina mandai all'altro mondo il Borhone .... Ma in vero, il pover' uomo fu stranamente tradito da quegli Spagnnoli Marranil... Per il Duca d'Urhino, guardate, quasi quasi glie la passo; ehè con esso, la casa de Medici aveva di gran dehiti da scontare, e Papa Clemente più degli altri, perchè anco sotto il eugino (1) manipolava tutto lui : ma per gli Spaguuoli non potevano esser più iniqui. E poi che hanno concluso? nulla; ma io già lo saporo l... E quel furfantone del Cardinal Pompeol... Lo vidi passare in Castello (2) quando venne a vederlo, e ehe Papa Clemente tanto si raecocomandò e tanto gli promise... e non si ricordava il rinnegato che Clemente era Papa, e lni Cardinale ... e che il Papa non potea disfarsi... ( benchè lo minaceiavano anche di questo, ma l'eran eiarle... ) sicchè voi lo vedete come sta Napoli; (3) e... che non gli venga voglia di farsi vedere a Roma.., che

darsi a lui. Vedasi il Guicciardini. (3) Dove Carlo V lo mando Vicerè. - Si, torniamoci, chè la digressione è sta- seo, si rividera mai più.

ta un po' lunghetta.

- Nulla : basta che la prua non si torca indietro: per ugui resto l' andar vagando mi piace. Sicche, come vi diceva, ho veduto il Papa in tutte le circostanze, e per questo ho il suo viso in mente come una lettera dell'alfabeto. E siceome chi fa un A non può far cho ella arieggi in S; così quando uno ha ben bene fitto in testa il viso di un tale , non puù fare, delineandola, che somigli a quello d'un tal altro. -

E seguitava intanto a lavorare; e a trattenersi nra delle coso del mondo, e ora di quelle dell'arte. Venno poco dupo lo zanajniu colla spesa; tornò poseia il garzone del harhiere, senza il Tribulo, che non sapevasi duve si era eseciato; e la Bechera avea detto che non tornava ne pure a desinare. Sicche, mancata col mancar del Tribolo il modu del divertimenta, le cose andarona semplicemente ; nè potè Benevenuto abbandonarsi a quell'ebbrezza di buon umore, che lo rendea si festivo nei ritrovati, si che tutti seco loro il volessero, dovo si trattava di divertirsi e di far ridero. In tempo del pranzo , che frugale fu , ma bene apprestato, la Caterinaccia, che faceva gli onori del tinello e della eucina, mostrava enl suo brusco nmore lo dispiacenza di unu seder quella mattina a tavola col padrone : lo che notato non fu da Francesco, ma bensi dal Cellini, che le spalancava certi occhi , che mettean paura, perchè quella demonia non ne facesse una delle sue.

Terminato il desinare, passà a Benevenuto la gran voglia di condurre il Nasi all'adunanza DELLA CAZZUOLA; ed a lui parve gran sorte d'esser liberato da uno dei più gran turmenti, che s'incontrino nel mnudo, quello eioè di mostrar viso ridente coll'animo in luttn. Quando il Cellini, entra lo stesso scatolino che gli serviva di custodin, porse a Francesco il Ritratto della Luisa, tremava la mano a questi nel prenderlo: e la ginja del cuoro nello stringerlo e riporserlo in seno, gli balzava mal suo grado dagli occhi. Accettò Benvenuto il dono del pennacchin; e disse cho la avrebbe partato in memoria di lui. Gli augurò la sorte che meritava, con un tunno di voce nve non mancava un po' di malizia; gli prese partendo la mano: no per la sopravie-

(1) Nel mezzo a questi stipi era uno spazio, che chiudevasi con un portellino; onde nascondere agli

se no... Basta, torniamo ai ritratti del Papa... nienza de' easi , ne' quali fu involto France-

#### CAPITOLO XXIII

Il dono

Prezioso diaspro, agata ed oro Foran debito fregio, appena degno, Per custodir si nobile tesoro.

Dopo i baci e i suspiri, che quell'imagine trasse dal petto del tenerissimo amante, il primo di lui pensiero fu di farla racchiudere in enndebito fregin. Amico cgli era del Piloto ; siechè fu presto comandato , e stante la qualità dei tempi, cho lasciavann spesso senza lavoro gli arteliei , fu sollecitamento eseguito. Consisteva in una cornice d'oro, tempestata di smeraldi, di tapazzi e di rubini. Al di sopra era posta una fineiulletta che figurava la Mansuetudine ; e di sotto la sorreggevano due piceinli Genj, che posavana sopra una base di ebano, adorna di lapislazzoli. Avutala, ve l'adatto colle sue stesse mani; e la ripose nel mezzo dello stipo (1), che posava sul tavolino duv'egli e seriveva e leg-

geva. Così, andava fra sè dicendo, non sara più interamente solo: e, senza turbar mai la sua pace, putro almeno in questa imagine vederla, contemplarla, adorarla, e in lei bearmi ogni ginrao. Se il canture di Laura, vagando e riverendo que'lunghi incantati dall'amore,

andava dicendo:

- « Qui cantò dolcemente e qui s'assise; « Qui si rivolse, e qui ritenne il passo;
- « Qui co'begli occhi mi trafisse il core: « Qui disse una parola, e qui sorrise;

contemplando la bella imagine dell'amatissima donna, enn quanta ragione maggiore non esclamava Francesco; - Tale era in quel giorno, che spinta dai moti del euore, a mo rivolse i pietosi suoi sguardi (2) : tale nella sera, quando la rividi tanto più bella e tanto più cara di prima; tale quando tutti innamorava colla sua mudestia e cullo sue grazie al Boschetto; tale quando mi fece co'suoi modi comproudero, che l'ambizione non le avrebbe mai fatto preferire altra mano alla mia . . .

occhi dei curiosi quello che non voleasi che si vedesse. (s) Ved. Cap. III in fine.

ma il Cielo ha voluto altrimenti! - E la memoria del padre, e la tenerezza della sua voce in quegli estremi momenti della vita, veniva qui ad interporsi, per non farlo prosèguire più oltre. Stette varj giorni senza veder persona, tutto immerso nel piacere delle reminiscenze, e alla Caterina stessa, che andò a visitarle nelle feste del Natale di quell'anno 1533, fece nu mistero del possesso di questo suo tesoro. Parea che si geloso pe fosse, da temere quasi che le luce stessa lo facesse imbrunire; che l' aria lo guastasse; e che lo toccasse una mano profana. Di più, si altero ne andava, da riguardare come piccola ogni anymirazione, che non nguagliasse la sua. Quando le passioni son vive e ferventi, si pascono d'ogni henche minime oggetto, che l' anima richiami a tutte quelle che la riempie: sicchè non fara maraviglia, se in quei giorni sentl Francesco meno degli altri il dolore, che sparse l'angoscia o la desolazione in Firenze.

Poco innanzi alle feste della Natività di Gesú Cristo, giorno destinato fra i credenti a richiamar la mente ed il enore al gran benefizio dell' pmana rigenerazione, si adunarono i magistrati, per decidere sulla sorte dei handiti e dei confinati. Parea che la ricerrenza d'una solennità così grande, in una religione tntta bontà, perdono e mansuetudine, dovesse aprir gli animi di coloro , nelle eui mani era il destino di ben trecente famiglie, alla mansuetudine, al perdono ed alla bontà. La proscrizione era stata grande abbastanza; e assai sofferto avevan quei miseril Ma le ire de'cittadini placar non si deveano, ehe colla intera sperdiziene delle famiglie a loro nemiche.

Era state decretato nel xxx, che i confinati, er la condanna dei quali bastava la maggiorità di cinque suffragj, non potessero in verun tempo essere in patria ricondotti, se non coll'nnanimità di otto. Era questa la bilancia della giustizia di quei terribili uomini, che così pagavano la miterza delle pene, alle quali erano stati essi cendannati nel tempo dell'assedio. Se vi fu, come avvien sempre nelle turbolenze, qualche duro esempio di sangue ( e eio nei pericoli d' una città stretta dalle armi ), la più parte dei cittadini Palleschi, e anche molti di quelli che tenevano corrispondenze col campo, non incontrarono altra pe-na, che d'esser sostennti nel Palazzo: Le lor famiglie poteano visitarli; loro non mancavano i comodi della vita: e quando anche la lotta terminata fosse colla vittoria della parte popolare; quella breve detenzione avrebbe

eessato col eessar dell'assedio. Per i popolani al contrario cominciareno e gli esilj, e i confini, e le morti, col principio di un regolare governo. Per i merti non si poteano che cominnaere: per i contumaci poteasi lasciare più libero il freno alle vendette, che non erapo ancor sazie: ma per i confinati, chiunque aveva seme d'umanità nelle viscere, davasi a credere, che per la più parte sarebbere da Alessandro fatti ternare; onde gratificandoli col benefizio, ridurli a più mansueti pensieri. E sicceme la speranza parla sempre fortemente al cuore degli sventurati, non v'era famiglia, nella quale si contasse un confinato, che non si confidasse di rivederlo e ribracciarle ai primi dell'anno: Come bene sperassero, il vedremo.

Erano già cominciati gli squittini; e cia-

scun giorno nella mattina si radunavano gli Orro di Balia, per decidere della sorte di tutti quegli sventurati; e i loro più sventurati parenti concorrevano in lunga fila, quando si scioglieva la congrega, per leggere nei volti di coloro, quel che temere , o quel che sperare potessere: perchè segreti erano i consigli, segreti i pareri, e segrete le risultanze, che si dovevano alla fine render note per pubblico bando. Ohl quante volte l'aspetto rimbranito di talano, che riguardavasi per più crudele degli altri, fu tenuto per segno di ottimo augurio quasichè gli dolesse la liberazione di qualche nemico ! E stolti non sapevano, che non fu mai caso di liberar veruno dalla pena, ma bensi molti del come fargliene soffrire una più erudele ed acerba. Il modo che si tenne su spedito, siechè nel giorno, che vien dopo alla Circencisione del Signore, furono affisse le tremende Note ai due lati delle porte del Bargello. Tutti accorrevano con ansietà; i piccioli si faecan anime di intromettersi fra la calca de grandi : e tendevano gli occhi come i primi alla lettera fatale dell'alfabeto, da cui comineiava il nome desiderato. La colonna era percorsa; ed ahimel non un solo, solo non vi fu, che nen lo rileggesse nelle tremende Tavole di quella proscrizione, più iniqua e più rea dolla Sillana, e dell' Augustana: poichè in quelle si potea colla fuga provvedere allo scampo : qui colla fuga si perdevan gli averi, e il sostentamento dei figli con essi. Quindi i pianti, i gemiti, le disperazioni , le grida in palese: e le imprecazioni, e le promesse di eterna ira, e di vendetta in segreto contro una tirangide, che aver nen pareva più frone.

Opella fra gli altri , che ne sentisse maggior pietà, fu la Luisa. Altro far da sè non potendo; i preziosi presenti che all'oceasione del nuovo anno le vennero dal padre, dai fratelli, e dal Papa medesimo (il quale fiuchè visse, tento sempre di mantener qual si potea la concordia fra Alessandro e gli Strozzi) convertiti , coll' annuenza del Marito che nulla sapca negarle, in danaro, e aggiuntivi i frutti de suoi risparmi, servirono a largo sollievo dei più sventurati. La mente di chi governava le cose era che colore ; i quali erano stati contrarj ai Medici, molto soffrissero; e lungamente soffrissero; sicchè non solo diede a discorrere, e mal fu sentita questa largità ; ma da Francesco Antonio Nori , e dal Buondelmonti, e dal Nobili ne fu fatta parola al marito, e severamente consigliato d'aver ocebio, acciocche la Luisa si conducesse con maggior prudenza,

Era Luigi diviso tra l'affetto verso la moglie, e il terrore di Ser Maurizio; ma la buona sua indole la vinceva; e siccome ignorava che sanno i tristi a tempo e luogo convertiro in colpa le più lodevoli azioni ; non poteva immaginare come si desse nome d'imprudenza alla pietà. Sicchè, celando i suoi timori, di nulla fece accorgere la Luisa : la quale in mezzo alle benedizioni di quanti aveva soccorso, godeva di un piacere e di una soddisfazione, cho mal si cerca nel fasto, che quanto più abhaglia la moltitudine, tanto più offende gli uguali. Il Duca intanto, per mezzo dell'Unghero, del Freccia e del Capretta (che di tali vili personaggi han hisogno coloro , i quali vaglion governar con violenza) preparavasi a far celebrare con nunvi carri, travestimenti, radunate, e suoni di nacchere . di corni, e di cornamuse la vigilia dell'Epifania, pascolo grande per la plehe, e della Fiorentina in ispecie, che in una serata di allegrezza dimentica ua stagione di miserie. Procuro poi sempre avendo in animo di vincer la Luisa , che Giuliano Salviati desse una festa, per la sera di poi, dove invitata pubblicamente, ella non avrebbe potnto mancare.

Dimostrato è oramsi (secondo l'antica soutenza; la quale stabilisce pessima essere la corruzione dell'ottimo (che quanto le donne giovano coi consigli e coll'esempio a condurre le altre per le vie dell'onestà; tanto perniciosissime sono quando imprendono a strascinarle nelle corruttele e nei vinj. La Ginevra Salviati, che avea veduto dal Duca prefeiria i la Mozzi; che so n'era adirata in

scgreto, ma che avea cnn essa raddoppiato di carezze in palese ; scorse con gioja nascere questa nuova inclinazione di Alessandro : e siccome certe triste femmine si fanno intendere a' cenni, si dimostro prontissima a secondarlo. Quando il Duca, parlando con Giuliano della festa, che commettovagli di dare in sua casa, venne al proposito degl' inviti; quella scaltra prese a dire, che invitar si dovevano le più belle e le più giovani, e comineiò dal nominar la Luisa. Parlò doll'altre con disinvoltura; quindi concluse che per le principali famiglie avrebbe ella fatto per gl'inviti le visite in persona. Fu licto il Duca di trovar tanta generosità dove incontrar credeva un resto di gelosia: le fece come per reminiscenza qualche carezza, che quelle donne non riguardano è vero come segni d'un affetto che torna , ma che gradiscono come prove d'una potenza che si mantiene : e la lascio superba di aggiungere al numero delle donne corrotte il nome della più virtnosa. Ma della virtù conveniva indossar la veste per trionfarne. Con questa divisa si presentò pochi giorni dopo a quell'ottima donna, e parlando il linguaggio delle Sirene, tenne dall'animo suo tanto lontana l'idea che questi fossero i primi passi per condurlo a precipitare; che il marito stesso, che sopraggiunse , rimase incantato de suoi modi : e . partita che fu, disse qualche parola contro l'ingiustizia del mondo, che predicavala di non intatta fama E ambedue sarebbero intervenuti alla festa, se non fosse venuto un lieve incomodo alla Luisa , che lo impedi. Ma se dovè prolungarsi, non però si scompose la trama. Mancata questa occasione, o il Duca, che n'era delirante, e Ginliano che compreso aveva l'inclinazione del Signor suo, concertarono di far dare un' altra festa dalla Marietta Nasi; ma siccome larga non era nelle sostanze, e la cosa nrgeva, fecele Giuliano intendere che il Duca desiderava la festa; che alla spesa sarebbe stato supplito : e che badasse soprattutto di farvi intervenire la Luisa Capponi. Aggiunse che il Duca de-

siderava ebs fosce duo in maschera il ballo.

Era il martio della Marietta in quel tempo
ascette; ed ella nou roleva promestere, iac
osava dare al Duca una negatira. Torvosti
dunque in quello stato, in coi dicesi di si,
per non saper veramente dove darsi di capo
per trovare il modo di dire di no. Fu però
convenuto che non già in casa del martio, ma
in quella del padre si desse la festa. Ma, par-

tito Giuliano, e riflettendo meglio a quel che aveva promesso; fece la Marietta a se invitare il cugino Francesco, che nell'assenza del marito era colui, com'ella credeva, che avrebbe potuto darle un buon consiglio. Udi Francesco con molta attenzione quanto la Marietta gli narrò : conobbe come da quegl' iniqui tramavagi la ruina della Luisa; e da quella forza, ch' è superiore ad ogni umano riguardo, e che vince l'ostacolo stesso delle proprie passioni , si senti spingere ad impedirla con tutti i modi. Mostrò peraltro di nulla accorgersi; stette un poco soprappensiero, come per meditare alla risposta; quindi le disse che oramai ritirar la parola non si poteva; ma che per ogni buon riguardo la consigliava di spedire un messo al marito, per furlo tornare in città. E la Marietta così fece.

- Ma voi verrete alla festa?

- Perchè mi fote questa dimanda?
- Perchè amo di veder voi altri filosofi dare a noi l'esempio di divortirsi.

- E vi pare che siamo in tempi felici, per cercare i divertimenti?

- Appunto, perchè i tempi son tristi, con-

wien cercare nei divertimenti la distrazione.

— Non credeva, cugina mia, di udire da
labbri si gentili, come sono i vostri, princi-

pj si squisiti di filosofia Epicurea.

— O cha non è forse voro? che si guadagna nell'attristarsi? la Fortuna si cangia for-

se per lamentarsi e per piangere?

— Non si cangia no; ma qualche volta almeno se ne vergogna l

E così la lascio; maravigliato a un tempo e dolente in vedere come la sfrenata inclinazione per i piaceri ne potesse negli animi femminili (e pari alla Marietta eran molte) più

del disdegno e dell' ira.

E ad accrescerla in quei giorai appunto si seppe come si cra tra il Governo di Firenze e il Duca di Ferrara convenuto, che dal suo Stato si bandissero tutti i finoruschi Fiorentini; al che si adoprarano il Valori senza pie tà, dal suo reggimento di Romagna; e senza vergogna (che pietà mai non beb j da queilo di Bologna, il Guicciardini (1); i quali, unendo all'empietà la menogna e la frede,

sciti, i malvirenti, gli assassini, ed i ladri (2). Tutti gli nomini d'alto naimo ne furono indignati. Sotto questi anspici, si diede nella seconda settimana del Gennajo di quell'anno, la sottuosa festa in machera, in casa della Marietta Nasi, festa di cui tutti gli storici han parlato (3), e da cui nacquero tante fatali consequente.

Francesco, stabilito avendo in cuor suo di opporsi per quanto poteva, e fin dove la prudenza permettevalo, alle trame del Duca contro la Luisa, seuza farne parola ad alcuno, e nè pure alla Caterina stessa, postosi una maschera tra le più comuni ; quali allora si costumavano (4), si reco, quando potè credere che fossero incominciate le danze, alla casa della cugina. Come già proposta si era, fi-no dall' avvenimento di Alessandro al potere (5), la Ginori non vi era intervenuta ; e per una impreveduta circostanza ne pur Luigi Capponi avea potuto accompagnarvi la sposa. La Luisa dunque era sola ; non difesa che dalla sua virtù fra quella mano di tristi. Sali Francesco lentamente le scale, come colui che oppresso era da un pensiero acerbissimo: coll'animo agitato da una tempesta di affetti diversi: col cuore preparato si a rivederla, ma fermo a riguardarla come cosa sacra e celeste.

Quando pose piede sulla porta della sala , volgendo gli occhi a destra , verso il canto , sfolgoreggiante di tutta la sua bellezza . la prima persona che gli apparve fu la Luisa. Il vederla, e sentire una mano che stringevagli il cuore, fu lo stesso, ma con forza e dolor così grande, che gli convenne appoggiarai alla soglia. Riavutosi da quel primo colpo, rimirò di nuovo quell'angelico viso, e ritornandogli a mente nell'istante medesimo le passate vicende, quello che aveva sperato, quello che aveva creduto sicuro, e quello finalmente che avea perduto per sempre ; non potè trattenere una lagrima, ma una lagrima sola; che fu in quella sera l'ultimo tributo di debolezza pagato all'umana natura. Se ti sei creduto degno, dicevale un'interna voce, di possedere una tal donna, e se una crudele fatalità s'è opposta al compimento de' tuoi voti; il tuo solo pensiero debb'essere di mostrarle

accoppiar fecero nel bando ai miseri fuoru-

<sup>(1)</sup> Varchi , pag. 517.

<sup>(3)</sup> La Marietta figlia di Niccolò Nasi, era maritata at Martelli, ma la festa si diede in casa Nasi, come dice il Varchi, pag. 511.

<sup>(4)</sup> Erane i volti di faggio, ricoperti di mossico di marmo ( per lo più verde antico ); il bianco degli occhi di madreperta, e i denti d'avorio. (5) V. Cap. V, pag. 48.

che ben da più alta sorgente, che da quella che suole, derivava l'affezione di cui tutto sei pieno per lei. Cosl coll'animo quasi ritemprato da un amore tutto spirituale ed etereo, con molta fermezza pose il piede nella sala. Nessuno a lui fece attenzione: si che movendosi verso la sinistra, si mescolò nella folla. Il Duca non era per anco arrivato, per quel che udiva dirsi da coloro che mascherati non erano: la Mozzi Sacchetti vedevasi abbigliata da Diana: e siccome alta era della persona, con bellissimi e lunghissimi capelli biondi: e mostrando nel collo, nel petto, e nelle spalle i tesori del più candido incarnato, che divideva con sì poche, già era stata discoperta e notata da molti. La mezza luna sulla fronte di risplendentissimi diamanti, dono, per quanto dicevasi, di Filippo Strozzi; le perle al collo, che le aveva, nei primi giorni del loro intendersi, aggiunto il Duca: l'arco e la feretra, che le ondeggiavano agli omeri, e i coturni dorati , che mirabilmente rilucevano sotto una sopravveste di porpora, tracvano a sè tutti gli sguardi. Aveva la misera fatto quest'ultima prova della sua bellezza, per pungero con qualche ineanto straordinario l'animo sazio e stanco del Duca, e mantenersi in quel favore, che cominciava visibilmente a declinare. La Salviati , al contrario , siccome dominata era dal pensiero di vendicarsi di questa sua rivale: e di ottener sempre più le grazie del Duca coll'avvolgere la Luisa nelle sue corruttele; venuta era senza maschera al volto , e modestamente abhigliata. Voleva essa col mostrarle che non cercava più amanti, farle credere che ravveduta si era dalle fallacie del mondo. Fece di più; dopo averla cortesemente salutata, e dettole ch'era stata spiacente che colla sua presenza non avea potuto render compiuta la festa data da lei (perchè dove essa mancava, mancava sempre qualche cosa ) erasi ritirata verso altre sue conoscenti , nè mostrato pur l'ombra del voler porre in opera quegli artifizj , che una profonda malizia le poteva insegnare per riunirla.

Quando Franceico rolec di muorogli signadi alle laine, il la parlara con Tomanso Strosti; il quale, datosi pace per aosi arcela poluta ottenere, licitamente con lei componetarai, e e cercara, benchò instilianelle, di provocarne le ria: e Faranceo Passi, sedendo dall'altro lato di lei, era in atto d'un uono che di opi il fistio dalla mano non disperni di ottenere il cuore d'una donsella, dope che ad altri la dicle. Poco parlara, d'atto ciu tanto, ma

con molts modestia a lei si rivolgera; forse non sentendo tutto il valore d'una tal donan, ma intondendo bene quanto era al di sopra delle altre. Ella, gentile con tutti, ricusando di dazzare, ma acusandosi con molta grasia verso coloro, che glie ne faceran richiesta (sicché da molti si crede che fosse incitata) portava in oggi suo moto, in ogni suo atto, quella decenza e quel decoro, che proprio-

ra di lei sola. Francesco, mentre già eran cominciate le danze, e oltro alle danze i giuochi; dalla porta, che trovavasi a sinistra, stava spiando nu momento propizio per parlarle, se potevasi, da solo a solo; il quale, dopo non molto attendere, si presento. Circondato da' suoi, mascherati in varie fogge, e socondo la solita bizzarra fantasia, travestito da monaca (1), era eutrato il Duca. Pare che non vedesse la Luisa; sicebè prosegui per le stanze a manca: nella seconda incontrò la vaghissima Diana; e colpito da tanto sfoggio di lusso, e bellezza di ornamenti e di forme, ne conoscendola alla prima, si arrestò seco lei. Intanto, udendosi di bocca in bocca ch'era venuto il Duca, e ch'era quello mascherato da monaca ; la più parte, alzandosi, si volsero dietro a lui; e non solo Tommaso Strozzi, ma preso da giovanil curiosità, Francesco Pazzi medesimo. Le donne sedute in fila non si mossero; ma que' due lasciarono, e da una parte e dall'altra, vnoto il luogo presso alla Luisa. Colse Francesco il momento: e con passo ed animo determinato. e premendo in cuore l'ambascia, risolutamente presso lei recossi, e si assise.

- Maschera, mi conoscete? cominciò ella con quell'angelica voce.

E quando il forte batter del cuore glie lo permise, rispose l'altro:

 Luisa, uditemi; e se alla voce mi riconoscele, siccome spero ... (Ebbe ella a venir meno quando furono dall'amante pronunziate queste parole; non sapendo quello che pensare, non osando credere di dover temero) ma l'altro proseguira;

— Vi prego per un istante d'udirmi. La causa, la quale mi la mosso è tale, che non temo d'esser da voi rimproverato di maneare ai vostri desderj. I son qui presso a voi come un fratello, che vi avverte di guardarri da un gran pericolo. Degli niqui ban macchinato la vostra ruina. Non temo di voi, ma della vostra rara hott, che immaginar non asprebbe

(1) Varchi, pag. 511.

la perfidia degli altri. Per qualunque altra cagione, osato non avrei di venire a turbare la serenità de vostri sguardi, che veggo ai velati e tremanti. - E qui le narro quant'era avvenuto, quando colla Caterina erasi ella recata da Michelangelo, e come il Cellini avea preso il suo ritratto, per farne una medaglia d'ordine d' Alessandro : e come quella festa medesima, che con tanta magnificonza davasi dalla sua cugina, era pagata dai dapari del Duca : che un tradimento certo in quella si covava, o un principio almeno di tradimento; e che altissimo dolore ciò cagionato avrebbe a coloro , che la riguardavano come purissima in mezzo a tanta corruzione. se la vedessero senza sua colpa precipitare nell'abisso delle altre. Guardatevi dunque ; e da ogni henche minima cosa, dove non vediate ben chiaro, guardatevi ( intanto la gente dalle stanze ritornava nella sala ) ... lp ogni circostanza contate sopra di me, come sopra un fratello , per difendervi ; che lieto d'avere ottenuto quel che mi era proposto , coll' augurarvi tutto quel hene, che dal Cielo meritate, vi lascio ... ( e gente accorreva verso di loro ). Si alzò allora , ne altro potè risponderghi la Luisa, se non che :

— Vi sono grata, Francesco mio ...

Ma non ebbe egli udito questa ultima parola, che rimbombandogli con tenerezza ineffabile dentro al cuore, forza gli fu d'assidersi poco distante, finche la riflessione, e l'impero, che un uomo come lui dovea saper prendere sopra se stesso, gli diedero agio di ritirarsi da quella festa malaugurata.

Quando Francesco le si fu alzato da canto, ella cominciò quasi a dir fra se stessa, se sognava, o era desta. Volse poi gli ocehi dove si era per un istante fermato; e lo vide quindi, non senza rammarico, partire. Abbassava gli occhi e andava minutamente pensando a quello che aveva udito ; e ignara delle arti , che pongono in opera i tristi per soggiogar la virtu , non intendeva in qual guisa e da quali tradimenti guardarsi. Sapeva ella bene che dal Duca insidiavasi alla sua onestà; ferma era e costante nel volere opporsi a'suoi tentativi , e nel rigettarne sempre le offerte: ma non sapeva comprendere come avvenire possa di precipitare anche senza volontà. Non ostante, gli avvertimenti d'una persona come Francesco erano d' un gran peso , per non farla tremare. Ed era in questi pensieri,

quando le si fece presso la Ginevra Salviati. - Avete veduto, bella Luisa, quella sfac-

- Di chi parlate?

- Della Mozzi Sacchetti,

. - Non ci ho osservato.

- E venuta travestita da Diana; e certamente per la bizzarria di fare un contrasto. Ha incontrato il Duca, che debbe averla creduta un' altra persona . . . poichè tanta immodestia in nna donna d'alta nascita non si può sopportare. Ed è l'unica, come vedete ... che nessuna fra le altre si poco rispetta il suo grado. E la Marietta vedeste con che brio dauza? - L'ho veduta, Felice lei, che può diver-

tirsi l - Ma voi, che avete, che siete così malin-

conica? Con nu marito bello, giovine e buo-

no, che cosa vi manca? . - Oh! in quanto a questo, nulla.

- Perchè dunque siete si trista? Che fareste, se doveste vivere alle mani del mio? - Che non ne sicte conteuta ?

- Contenta ?... io? con un uomo di quella tempra? che non è dello stesso umore un momento? ehe spende e spande senza regola e misura? e che avrà tra poco dato foudo alla più parte de nostri averi? Credetemi, cara e bella Luisa, che io sono infelice, e infelice di molto. Quando una volta ci possiamo insieme vedere con libertà ...

- Sara presto . . . ebè so il dover mio . . . - Quando vi narrerò come ho passati questi tristi anni di matrimonio, vi faro certo pietà. Quando viveva in Siena, in casa di mio padre (1) . . . aliora, ohi aliora si, era ben altra cosa. Accarezzata da tutti, da tutti desiderata, e da per tutto invitata, era l'invidia delle giovani della mia età.

- Ed ora, che vi manca per esserlo? - Molto, cara Luisa, molto. Poi è ben altra

cosa, quando una donna è vicina a'suoi parenti, e ad un padre che l'ama, come siete voi amata dal vostro.

- Chè il vostro forse non vi ama?

- Anzi moltissime: ma è lontano; e colla protezione, che ha preso di tutti i principali Artisti di Roma, ci è poca speranza che voglia venire ad annojarsi a Firenze. -

Colse l'occasione la Luisa di parlar degli Artisti, sicura che discorrendo di quelli, non poteva incorrere nel pericolo, di che l'aveva prevenuta Francesco; siechè le replico subito:

<sup>(1)</sup> Era figlia del celebre Agustino Chigi, come sappiamo dal Varchie Rosini - Strozzi

- E anche il gran Raffaello moltogli deve-- E Raffaello, e il Peruzzi, e il Cellini, ed
- il Razzi. . .
- Il Razzi? non lo conosco. - Non lo conoscete? - Sta bene: noi Italiani siamo troppo ricchi, e perciò non conosciamo ne pure fin dove si estendano le nostre stesso ricchezze. Il Razzi è un pittore, che ( meno i grandissimi ) non è inferiore ad alcuno dei grandi. Io era giovinetta quando giunse a Siena. Pietro Perugino venne verso quel tempo e dipinse un quadro, che fece fare mio padre per la chiesa di Sant'Agostino : dove rappresentò la Crocifissione. E hene : quel diavolo del Razzi dipinse poco dopo per la chiesa di San Francesco una Crocifissione si bella, in concorrenza con lui, che ne restarono tutti maravigliati. È vero che non è sempre uguale a se stesso; ma dove adopra il pennello col senno, e non colla pratica e per uso, a me sembra mirabile. E l'estasi di SantaCaterina? . . . (1). Voi amate le Arti, mi han detto. . . Fatevi condurre a Siena , e vedrete. Vedrete la famosa Sagrestia nel Duomo ; vedrete come disegnò Raffaello, e come il Pinturicchio colori. Scusate . . . so che siete amica di Michelangelo; ma egli per la grazia
- e la verità . . . - Che vorreste dire?
- Che rimane molto al di sotto di Raffaello
- Come pittore non vi sarà persona, che ne mova dubhio: ma come uomo, la distanza è incommensurabile.
- E anche come uomo , la modestia, la bontă, l'ingenuità proprie erano e particolari di lui solo. Mio padre minartava quando venne in Siena per la prima volta, ch'egli o non s'accorgeva, o non mostrava d'accorgersi del grand'uomo ch'era.
- O che non vi par modesto anche Miehelangelo?
- A me, no. - E a me par tanto!
- Sarà innamorato di voi.
- Voi volete scherzare.
- E perchè no ? Questi barboni a'innamorano più facilmente de' giovani ; ed allora è uno spasso, e una scena a vederli. In verità, mi troverei presente volentieri quando vi dice le cose tenere . . .
- (1) Questa pittura, posta nella chiesa di San Do-nenico, è una delle più mirabili, che m'abbia vedute, per l'espressione.

- E come mai lo pensate ?
- Lo penso, come debbo pensario: poiche credo, che un uomo, di qualunque grado sia. possa difficilmente apprassarsi a voi , senza sentirsi preso da un incanto inelfabile,
- Ma questo com'entra coll'Arti ? Si avvicinava intanto Giuliano , il marito suo, che, mostrando d'averealdo, e colla ma-
- schera in mano, dicevale : - Ginevra, il Duca si è smascherato , e
- vuol ballar teco. - Balli colla bella Diana: rispondea con
- finto dispetto, la moglie. Della compagnia di questa cara Luisa, ho più diletto, che per tutte le danze del mondo. - Ed io ti dico e ti ordino di andare abal-
- lare col Duca. - Ed io ti rispondo e ti replico ehe non
- ci voglio andare. - Tu scherzi: mala femmina , va . - E fece atto di minacciarla.
- Voi l' udite ? E, alzandosi , e prendendo la Luisa per mano, gliela strinse, come per dirle che vedesse come seco ne usava, e che quindi giudicasse se veri erano i snoi affanni , come esposti glieli aveva poc'anzi.
- Allora Giuliano le si pose molto liberamente a sedere da presso ; e movendo fra le mani la maschera , ch'erasi levata dal volto , le dimando se le pareva che avesse heue spiegato l'autorità di marito.
- Eh! fu la sola risposta della Luisa. - Non è facile , sapete , il condurre dritto una donna , che voglia arar di traverso : ma la mia fece sempre a mio modo . . . A proposito, mi dicono che Luigi pero fa sempre a modo vostro . . . è egli vero?
- Mio marito è ragionevole . . . . - Brava l Cosi si dice ; per fargli far buo-
- na figura. Ed è geloso? - Perchè volete ehe lo sia ?
  - Perchè ? tanto amahile come siete . . . - Cessate dalle adulazioni.
  - E ad amoretti come si sta?
  - Finse la Luisa di non comprendere : e le riapose che egli aveva l'esempio dell'amabilità nella sua sposa . - Si . . . fuori di casa .
- Pronunziava la Luisa lentamente ogni parola ; poichè aveva negli orecchi gli avvertimenti di Francesco; e temeva che le insidie, di cui l'avea minacciata , cominciasserol( nel che non a'ingannava); ma fisora non udiva che parole innocenti .
  - Vi accerto, Luisa bella, che la cosa è

vera: ed io l'amava, quando la sposai, di ardentissimo amore; ma l'amore, quando non e corrisposto, s'intepidisce, e termina poi coll'agghiacciarsi. Non credete che sia vero?

Permettetemi di non lo credere .
 E se mi offrissi di farvelo toccar con

- Vi risponderci, che sono cose, le quali

mon mi riguardano . Aveva in questo la Marietta terminato di ballare , e come padrona della casa , se ne veni-

va cortesemente a seder presso di lei .

— Gentil Marietta , diceva Giuliano , unitevi meco a fare intendere a questa cara e bella persona, ch'ella è la più bella e la più ca-

ra della festa.

— E qual dubbio ? replicò la Marietta.

Luigi fortunatissimo 1 . . . E ha fatto bene a non venire; chè io mi sentiva capace di
dirgli a viso che non vi merita.

E perchè questa scortesia?
 Perchè lo sento, perchè lo veggo, e
perchè una donna come voi meritava altra sor-

te, Non è vero, Marietta?

— Non dirò questo, ma quanti qui sono giovani, eredete, che tutti v'invidiano a lui...

E non vi sarchhe certamente donna, che
a voi potesse giustamente in vidiare il marito.

 Ma qual discorso è questo? replicò, tin-

gendo d'un lieve color di rosa le gnte . . .

— Quello che fa nascere ( sollecitamente rispose Giuliano ) l'aspetto vostro in qualun-

que luogo vi mostriale . . . — Ma ditenii , in ogni caso , anche quando

credeste di dire il vero, vi pare che sla giusto di farlo a carico di mio marito?

— Non avrei delto così di vastro padre , eth' è l'unomo più amabile dei nostri tempi , e pare fratello de suoi figliuoli : e vedete come è amato e accarezzato da tutte le nostre donne. E la Mozzi ? . . . anch' ella può far quanto vuole, per far credere ch'è innamorata del Duca : il cuore è per vostro padre .

- Messer Filippo è nomo veramente amabilissimo, aggiunse la Marietta. Ed è molto, che non ne avete nuove?

Colse questa occasione la Luisa, per devia-

(1) Varchi, pag. 466.

re prudentemente il discorso da quella piega, che la malizia di Giuliano facea prendergli : e disse che nell'ultima lettera le parlava non solo de' modi decenti ed onesti , co quali mostravasi alla Corte di Francia la cugina , ma più assai del Re Francesco , e dei suni meriti. nello scrivere Tuscanamente (1), lo che faceva che l'esempio suo fosse seguito; e che la lingua Francese così ripulendosi, onore ne veniva e decoro alla lor patria compne. Intanto facevasi verso di loro il Duca, che con quel brano viso, e mascherato da monaca, doveva non che altro parere un de Baronci. Giuliano s'alzò perdargli luogo: cominciò a tremar tutta la Luisa, conoscendo bene a che veniva: e andava seco stessa meditando come star propta, onde non essere nelle risposte ne bassa per timore, ne per audacia scortese. Cominciò il Duca da lodare il buon gusto col quale avea la Marietta data quella festa, e in ciò non diceva che il vero : ma , passando dal buon gusto alla magnificenza, e ignorando che la Luisa fosse intesa che per suo ordine, e co suoi proprj danari fosse data;non fu picciolo il suo stupore, ailorche da lei, la quale timida era sì, ma che al Duca mostrar voleva il contrario. si udi rispondere: - Volendo far la sua giusta parte a eia-

 Volendo lar la sua giusta parte a eia scuno, m'atterrò a lodarne il buon gusto.

Fingeva il Duca di non intendere, e prosegniva:

- E voi, vi siete divertita ? - Come la mia natura il comporta, Eccel-

— La vostra natura? che diversa è forse da quella delle altre ?

 Come non si veggono due volti perfettamente tra lor somiglianti; eosì non si danno, nè dare si possono due inclinazioni perfettamente uguali.

E di questi giovani, quale più vi piace?
 Tutti egualmente, Eccellenza.

- Tali cose si dicono, ma non sono vere.
- Piuttosto che dire il falso, mi taccio.

- Non v'ho mai veduta si bella come sta-

E la Luisa taceva.

— Non mi rispondete?

 Rispondero dunque che una donna debbe simarri ben poco, sentendosi lodare per quello, che quando sia vero, fu opera del caso, e non sua.

- Ma voi filosofate l

- Non mi sembra, Eccellenza. - Lasciate l' Eccellenza, che i miei ami-

Competer Conce

ei, e queste altre donne non me la debbono dare, e non mel danno:

- Perchè queste altre donne forse veggono l' Eccellenza Vostra con occhi differenti da' mini.

Cioè ? . . . ( replicò bruscamente ).
 Schza i riguardi, che si debbono al suo

grado.

— Ma voi sapete che voglio esservi amico.

— Nueva ragione per aumentare il rispetto. Non era il Duca fin qui stato assuefatto a udirsi parlare con tal risoluzione: e riflettendo hene a tutto, connibe che molto eravi per anco da fare, se prender volevasi colla seduzione, siccibè, eltandosi con una certa impa-

- Venite dunque a baliar meco . . .

— Se V. E. me lo avesse richiesto da primo, nun avrei ricusato: adesso non mi è posshile, perche presto voglio partire; e correrei rischio, riscaldandomi . . . .

Non avete dunque con alcuno ballato?
 No, Eccellenza.

- Siete forse incinta?

— Il Ciel lo volesse. ( E intanto, vedendo ella eome pur troppo cominciava il Duca a tender le prime fila per sedurla, proponevasi altamente, per qualunque invito che le fusse fatto d'intervenire ad altre feste, di scusar-

sene sempre con qualehe pretesto ).

- E con me dunque non volete ballare?

- Cioè non posso.

- Assolutamente ? - V. E. n' ha udita la eagione.

La lasció il Duca con quell'ira, che s'accude facilimente nel petto degli nomini superhi, che si veggono contraristi nel lor fervidi cisideri; e, facendo mostra di non curanta, la lasciò, almeno per quella sera, più
nomini rera destinato la Fortuna di quelle danne, la quali credono facilimente al mal
la ierrette. La Marretta, che cra un a porta
le donne, le quali credono facilimente al let, e cho per una fatal leggerenza al aniera dall'alto, seguità a parlarle, come so ne
colloggi e del Savitati e del Duca estitata non
fosse malitia. Di li a poco le fu ammuniato, che
il palafeciniere colla sua arcalla era junto, e
il palafeciniere colla sua arcalla era junto, e

che attenderala a basso. Nen pare che a quella frata intervenissa elcuno dei ausoi fratelli i almeno netsumo di esti a lei si scoperne. Silicenzio dumque dalla Marietta, heso alva edendola, si levò per accompagnarla sino alla porta della sala. Ma detero alla porta era apposato Giuliano Salvisti, eleccon quella violensa vestisi di cortesi, che fa sempre la qualifaven, si impadroni dei suo braccio, per signifaven, si impadroni dei suo braccio, per signitare a discondere le scale.

Lo ricuso da prima l' onestissima donna : ma temendo destare uno scandalo, insistendo di troppo; diede volentieri e tremando il braccio all'arditissima giovane; che, quando soli furono per le scale, e nel farla salir sulla staffa, mentre il palafreniere, tenendo la briglia. parato era dalla testa della cavalla, tenne seeo lei tali discorsi inverecondi, e tento tali atti poco onesti, che degni eran si d'un satellite di Alessandro, ma indegni della figlia onorata di Clarice dei Medici. Quando il palafreniere, mostrandosi, ebbe posto termine allo inoneste parole , e ai vergognosi atti di quella sciagurato, e che col silenzio del disprezzo ehb'ella risposto agli auguri d'un sonno felice: tutta fremente di collera, e rubiconda in viso, non sapes che partito prendere, dopo quello che l'era avvenuto. Lo direbbe ella al marito?.. per divenir la favola di Firenze? o lo tacerebbe, col pericolo certo d'incorrere al primo incontro nelle iusidie di un simile insulto?

Oh I quali erano icostumil quali i modi negli uomini, ehe il favore teneva intorno a colui, che aveva il potere! - Così pensando, e sospirando, lentamente camminar faceva la cavalla, per aver tempo di meditare sulla risoluzione da prendersi. Era però sempre incerta quando, scavalcando, giunse a casa : dove fu lieta d'intandere che il marito non era tornato dalla campagna. Potè dunque . dopo molto oudeggiare, a suo bell' agio risolversi di celar tutto a Luigil; ma nel tempo stesso stabili con se stessa di mai più non intervenire a danze ; e di coglier tutte le occasioni per non uscir facilmente di easa. lieta e contenta di passare solitaria quei giorni chenon potevano essere abbelliti dall' amore.

## CAPITOLO XXIV

#### Insidie

- > Fe oell'snimo suo proponimento
- Di darsi con sua man prima la morte,
   Che 't barbaro crudel n'abbia il suo intento.
   Antonto.

Moti serissen che l'anore à un senimento encluivo; che selgono e tolitaria, se savien che si accompagni coa altri, egli n'e sempre il tirano: ma ignoro se verun serivesse, che mentre sa egli prender l'abito e sempre il tirano i ma ignoro se verun serivesse, che mentre sa egli prender l'abito e tentriri mi si tivoga del uno, gondi entre si scores in motit cuori coll' aspettu della pieca di minima del modifica minima della mori anono, del dolore: ma giamma is vide o si udi che veruno addito iniutare potesse i moti, o pariar superiori della prende a una l'igigardare negli cochi, che nos o i può confioder can altri.

Avea la sveoinrata donoa creduto forse, che le virtù del marito, col tempo, e più colla lontananza di Francesco, avrebbero cangiato la stima (che per lui seotiva ) in amore: ma invano! Ne l'amicizia caldissima che risentiva per esso, nè la dolcezza delle sue maniere, nè tutte le cure poste in opera, eran in lei bastanti a riempiere l'immenso vuoto del cuore. Il dolce conversare della Caterina, la compagnia della Giulietta; che cercava d'aver seco sovente, e che ad amare imprendeva con affetto materno; le carezze del marito, che non viveva che per lei; l'affetto del padre raddoppiatosi dopo il suo matrimonio; le lacrime di gioja degl' iofelici, che si largameote soccorreva; infine i segoi di ammirazione e le henediziuoi del popolo, che l'accompagns vano in quelle rare vulte che usciva a diporta, l'eraus servite, sios ad ora, per temperare almeoo, se non per dileguarne, il cordoglio. Ella coodotto aveva uoa vita non già sclice, ma quieta. La voce dell'amante sullevate aveva di nuovo in lei tutte le tempeste dell'anima, Nan già che, anche come un sogno , o come un lontano fintasma , ella vedesse la possibilità di trasgredire a quei doveri, cui legata seotivasi da una tiranoa, e pure immancabile necessità: ma raffrenar non poteva quei balzi, che il cuore facevale in petto, ogni volta che rivolgeva il pensiero a quella fatalissima sera l . . . E quando mai non vel rivolgea? . . . Quali dolce parole ! qua-

le selo per l'osor suo ! qual dimenticanza di se stessa l'Pronto ad incontrare per lei qualunque più grave pericalo, non arre osa-to di far pure un cenno solo drila gran fisamma, che gli dovera pur occupar tutta. l'animas. Ciò le mostrava un tal candror: ed unna si rara magnisimità, che soperava d'axaia l'I' immagine stessa, che creata erasi io mente delle sue duti, quandno el principio dell'amore, tutto viene abbellito dal desisierio.

Tanta generosità veoira anteralmente in coortante coll'inquità di Ginilino Salviati. Fa tentata più volte difarno parella asso fratello Lioce; na, tenendo di procorcer atrociveodette, da savia e prudente cum'era, perminor male se ne ateano. Non dissimula perallura il pericolo che correra, nel durere un giorna o l'altro recersi a viaitar la Ginerra : e teotò quindi, allarchò ne tenne proposito <sup>1</sup> di farsi accompagora del mario.

— Ma che nos sai morere un paso, senta di mel (lo areas sempre replicata luajis, che nos amara tali hirighe; ) che vie di più sempre loce della vitata di una damana d'una donna? Nos volera la Luisa dirighi il perchi; nè o- aras tampoco andar sola; ma saputo un giorne per caso che Giuliano erasi recato ad una apiutotolo dilona pose-ssione, credè base di cogliere questa opportunità per viatare la fiorerra, senta correre il rischo di conottar-la martedi dunago, che sottere del perchi della discontina del mattina, suo 'ora innanza al mezzogioroo, si recò in via del Palagio, al- le caso dei Salvino di rischo di rischo di considera del caso dei Salvino di rischo di rischo di caso dei soli caso dei Salvino.

Annunziata che fu, si fece la Ginevra per pochi momeoti atteodere; qu'ndi le veone incontro, fingeodo ignorare ( se par veramente non ignorava ) l'insulto fattole dal marito; e con tal finta cordialità comincio dall' abbracciarla, che nè pure io pensiero cadde a quella misera, che quelli fossero gli abbracciameoti di Medea. Le suc grazie, la sua dolcezza, il suo candore, e la fiducia medesima con cui si era posta nelle sue mani, avrebbero rimossa qualunque più perversa femmioa dal cooperare alla sua ruina: ma quali rimostranze, quali riflessioni, qual sentimento mai, anche della più alta pietà, possonn far piegare l'animo d'una donoa ambiziosa, gelosa, e corrotta? Riguardandola coo quegli occhi suoi tutti fuoca, avidamente si anticipava il diletto di vedere a terra prostrato, e fatto uguale alle altre svergognate femmine soe pari, quell'angelo di purità. Cominciò dal chiederle

le move del mario; quindi quelle del padre: e udi che trattenerasi sempre alla Corte dol Cristianissimo, dove non tatol il Re, quanto la Caterian, gli facevas molte carezas. Secse allora a parlacie di Luigi con molta lode; le disse che l' era toccato uso sposo buson , ed avreonete, quale appunto el la meritava, e le aggiuuse come non vi era clogio, che il Duca mon facesse di lui.

Questo nominare il Duca, dove non parea necessariamente chiamato dal discorso, dispiaeque alla Luisa, cho quantunque timida e buona, non mancava di sagacità: pure allontano da se, come un tristo pensiero, qualunque idea che la perlida nominato non l'avesse a caso. Dal parlare dei parenti scese la Ginevra a chiederle della Ginori; e del perchè non vedevasi alle feste? Che questo non era il modo di comportarsi nel nuovo ordine di cose; ordine che avevan chiesto i cittadini medesimi, e il padre suo in particolare (cò dicendo con molta malizia, ma non con eguale verità ); che qu ndi tutte le donne delle famiglie principali concorrer dovevano a render lieta e risplendente la Corte d'un Duca giovine, com'era Alessandro. A questo nominarlo per la seconda volta si scosse la Luisa; e non a torto ... ma non poteva immaginar mai che il nominarlo, e l'improvviso comparire del Duca in persona fosse un punto:

— Eccellenza (gli disse, senza scomporsi, la Ginevra, e come la sua venuta derivata fosse dal caso) di voi appunto parlavasi. Tanto se n'era, proseguiva, rivolgendosi alla Luisa, se avessimo detto male di lui.

Siatào ella per salutarlo, e fu nell'itante investità da un tenone, che per altro non si prolungò lungamente; a nati dal pricolo stere o incitata a chiamare in soccoro la riflessione, a abbassato un poco gli occhi, e volgendo il all'intorno, immagino subio quale era l'espediente da prendersi, ove si fosse trovata motera de la comparti del puesto del proposito del puesto del consolo del proposito del consolo del proposito del puesto del proposito de

Qui bene dir si potrebhe (prendendo ad imprestito l'espressione del gran Torquato) che raccolse la Lusian in un punto tuttle les uvirtidi. Non si fu altata e non obbe appena la Ginevra fatti tre passi schivandosi, che alzandosi anch'ella immantinente, e fattine rapidamente due verso la finestra, pose la sua seda tra il Duca(cheper anco levato non erasi) els.

- E che pensate di fare? le richiese amorosamente, Alessandro.

— Nulla, nulla . . . ella disse; tutta lieta di avere osservato che il nottoliuo superiore della finestra era rivolto all'insu, e che al semplice mover d'un dito, che abbassasse l'inferiore. la finestra era aperta.

- Come nulla ? rispose l'iniquo: ma perchè alzarvi ? . . che temete ? ignorate forse quanto vi amo ? - E intanto alzavasi an-

ch'egli.

Faceva allora due altri passi, traendosi cla indietro la sedia colla destrat. Fuvviun momento di incertezza; ma aon si tosto lo vide movere, che scaglio la sedia contro ad esso (il quale veniva già per investiria); indi, spalancata la finestra colla rapidità del baleno. — Se fale un passo — gli gridò con voc

ferma e minacciosa . . .
( Rimaneva attonito il Duca, e sofferma-

di- vasi.)

— 'Vedete com'o facile uscirvi di mano. Con nu lancio sono in istrada; e avrà il Cielo pietà dell' anima mia. Cosi dicendo, curvasti tanto colla vita all'infuori, che lo scagliarsi, e il precipitare a basso era l'alfar di un istante. E quelle ultime parole pronunziate avra con tal sicuregza

l'intuori, che lo scagitarsi, e il precipitare a basso era l'alfar di un istante. E quelle ultime parole pronunciate area con tal sicuregaz di si, che giudicio il Ducanon esser da rischiarsi di porla alla prova. Ma, fremendo di rabia, e ruggendo come un leone, da cui scampa la preda,

Donna feroce, le disse, vuoi veder l'e-

 Donna feroce, le disse, vuoi veder l'esterminio della tua famiglia; e lo vedrai. Tutti iniqui, quanti siete di cotesta razza aborrita!

E la Luisa guardavalo, e sublimemente taceva. — Indi, coll'impero che hanno le alte anime sulle basse, facevagli cenno che partisse... non degnaudosi di scendere a cambiar seco parole.

Abure la penna di riferire le impresazioni di quel tradino vigliacco . . . ma, non disperando di ottener colla forza quello, chi era insposibile omai colla sedurione e colla perfidia, per le segrete vie di quella casa, che da gran tumpo noto gli cerano, di dilegnò. Ma non pertanto dalla finestra si levò la Luisa; la qualle, pasar vedendo Francesco del Parti, quantunque in altra occasione di lui giovata non si serebbe, perebi uno era di quelli, che desiderata avon la sua manoa, adesso considerani continuali della collegnò della discontanta di producti della collegnò dell

sollecitameote venuto in sala, mirò gran confusione tra i servi; i quali , sia che sospe tato avessero dell' accaduto, sia che lo riverissero come appartenente ad una delle principali famiglio di Firepze, non osarono impedirgli l'entrata nella stanza dov'era la Luisa, Fattosi avanti, la trovò in quell' attitudine medesima, in cui rimasta era dopo l'uscita del Duca. Pensò ella un istaute, se colla Ginevra doveva, o no mostrarsi intosa della reità di quel nero complotto; ma per non far tanto disonore al suo sesso, poosò di doverlo dissimulare. Apri quindi la porta, ed ai sorvi richiose della padrona per licenziarsi. Non obbe ella il coraggio di ricomparirle dinanzi; ma, facondolo dire d'averla per iscusata, mostro quanto anco dalle più corrotte femmine rispettata è la vera virtu. Quando il Duca, ritirandosi, s'incontrò colla Gipeyra, shuffando sempre di collera, essa con quel sorriso, ehe sanno prendere a tempo certe donne verso coloro, presso i quali non hanno più nulla da perdore, gli domandò sogghignando; Come erano andate le cose? ne pote trattonersi da dargli un'occhiata di compassione, quando l'inteso; aggiungendogli, cho quelle erano state minacco da far paura ai fauciulli; e che non lo credca si da poco. -

Si senti amaramente pungere Alessandro, e con maggior amarezza le replicò:

Che tutte lo donne non eran Ginevre.
 Verissimo (imperierritamente rispose) per continuare sonza lamenti ad amaro chi non ama; ed amado, per non divider l'amore con un Roberto Strozzi... come fa la vaghiasima Diana.

Con Roberto? — replicò il Duca maravigliato.

Ah l ah l nol sapevate, dunque?... Oh

il brav' uomo, cho siete. Il padre non le baata ! E voi tiene in conto di Pappataci ! (1). Fremeva il Duca : e l'altra proseguiva :

Ma le donne ciò non farebbero, se non
vi fossero uomini che lo sopportassero.

 Aoche Roberto I — Tornava irato a re-

plicare.

E perchè no? non è egli avvecente? e ricco abbastanza, e magnanimo? E voi, buon nomo, quando vi eado il destro di vendicarvi... quando avete in vostra intera potestà la

sorelia... voi da nuovo Senocrate ... o come

(i) Personaggio nominato in una Commedia del
Machiavelli. I doppi amori della Mozzi Sacchetti
col padre e figlio Strozzi notati sono dagli Storici.

Alessandro magno ... ma no , no ... anzi come l'Eremita dell'Ariosto. — E comincib, per più irritarlo, schernondolo, a cantargli all'orecobio la Stanza 31 del Canto xxy del Fu-

— Taci, Furia infernale, gridava in queslo mentre Alessandro, che son so quale spirito mi trattenga si che io non mandi a manomettere quell' imbecille di marito, e faccia prender da Giomo la uoglio.

— Obl obl questi non saren modi da genlitono par voiro. Ura la violenza con una giovinetta IV idoreto fare amare, e vincerta me quella che vi ducita di mano, dificilinento rirovar la potreto: ma la Laisa 6 tiglia d'Adamo: tenetolo a mente i datori pace per ora, e attendete. Ma, quando ottenuto arrote i l'integio votro, c' risparleremo sulla gran vermueste, e quelle che que cel de mano vermueste, e, quelle che e con giuna conpre forar si lacciano amare.

Cosi quella rea femmina, nel tempo stesso, che serviva di scala agli empi fini del Duea, riserbavasi per quanto potova in mano un anello della catena, per restringerio una seconda volta, e so riuscito le fosse, più tenacemento cho mai.

Quando ebbe l'infelice Luisa varcate le soglie di quel malaugurato palazzo, l'impeto del cuore, che l'avea fatta auperiore a se stessa, cedendo alla debolezza dol sosso, si sentiva quasi venir meno: sicche fu obbligata di entrare dentro la bottega d'un banderajo, che stava sul capto di via del l'alagio, e di porsi a sedere per riprendere gli spiriti. La per caso trovavasi il Berni: che vedendola così stravisata, tirandolo a parte, ne richiese a Francesco dei Pazzi. Egli ne sapcva meno di lui; nè potè altro rispondere senon che l'avea trovata in casa Salvisti; cho l'avea pregato d'accompagnarla; e che non aveva fatto più parola fin li. li Berni, poco prima di entraro nella bottega, vonendo da Santa Maria in Campo , aveva vedutonscir misteriosameote il Duca dalla porta segreta di casa Salviati posta in via dei Pandoltini; sicchè, facendo lo sue riflessioni, immaginò quello ohe era stato, o per dir meglio quello che non era stato. E siccome usalo era , ( apinto dalla corruzione de generali costumi) a riguardar certe cose con molta leggerezza, si trovò più disposto a riderne, che a dolerseoe seriamente . . : ma non sapeva lo sventurato, quanto caro gli costorebbe quel risol Quando si fu la Luisa riavuta, ringrasiando il padrone della bottega con quella grasia suo propria, e lasciando i lavoranti tutti maravigliati di tana bellezza e di tanto cortesi maniere; prendendo a braccio Francesco dei Pazzi, che declot troppo sentivisi per andaren sola, sincamminò lentamente verso casa sua. Non ardiva eggli interrogarla su quinto orale avrenuto; ma quando furono verso Porta Rossa, rompendo essa il silettro;

 Vi prego, gli dissse, di non far ad alcuno parola di questa spiacevole avventura.

 Sarà difficile, rispose il Pazzi, che possa

farne parola, quando è un mistero per me.

— Tanto meglio, ella riprese: vi sono degli
avvenimenti, che sono spiacevoli solo a pensarvi: considerate poi a descriverli.

— Ah I Luisa, le rispose, amo troppo i vostri fralelli, per non essermi sottoposto di buon grado alle ragioni che mi diedero, quando si trattòdiamariarvi al Capponi; ma, se meno che le considerazioni del vostro bene, avessi utito i sentimenti del mio cuore; ahl Luisal (e qui strinscle il braccio col suo) Luisa cara, certamente altri non possederebbe si fatto tesoro.

— Vi prego ('ella rispose con molta semplicità, senza adirarsi, ma senza però corrispondergli) rispettate il mio stato; e non dite pa-

role, che sieno indegne di me-

- Indegne di voi? e come potete pensario? che se fosse iu mio potere, inalzar vi vorrei sopra tutto quello, che ha di più degno e di più rispettoso laterra?... ( Ma in lontananza compariva suo fratello Lione, sicebe si senti la Luisa più libera, poichè il discorso del Pazzi avrebbe cominciato a inquietarla ). Siate intanto certa, che in ogni incontro, per qualunque causa, e in qualunque rischio o pericolo, e vostro padre , e i vostri fratelli, e voi contar potete sopra di me. — Quando Messer Lione Strozzi fu da loro incontrato, si trovavano sulla piazzetta di Santa Trinita, e in quel luogo, dove appunto il successor d'Alessandro inalzar fece la Colonna, che doveva rammentare alla posterità l'eccidio della sua famiglia 1 (2) Si accorse Lione, che qualche cosa di strano doveva essere avvenuto alla sorella; e molto più ne sospetiò quando pregollo di accompagnarsi con loro, chè volca far due altri passi, prima di tornare a casa. Eragli chiaro che prendeva tempo per tentare di rimettersi dall'abbattimento in che ella cra, innanzi di farsi veder dal marito. Mostro peraltro di non accorgersene: e dopo un pieciol giro fatto dalla Vigna nuova al

ponte della Carraja, e Lungarno, l'accompagnarono entrambi a casa, in uno stato comportabile, e in quanto all'aspetto e in quauto all'umore.

Quando furopo soli, poichè amicissimi erano fra loro , Lione interrogo il Pazzi di quel che sapeva e di quel che pensava sul conto della sorella; e ambedue con vennero che qual che trama si era ordita ; e che duvevasi soprattutto sorvegliare Giuliano Salviati. Questo empio satellito di più empio Signore tornato dalla campagna, adito aveva l'accaduto ; e non senza un certo segreto piacere: perchè, come snole avvenire, sentivasi anch'esso preso di un violento desiderio di posseder quella donna. Ma, per quante diligenze facesse, in tutto il rimanente del Carnevale non gli riusci d'incontrarla: perchè ella non solo fu veramente attaccata da una di quelle febbri, che alla classe dei mali biliosi appartengono; ma, quando anco fosse stata sana, fermamente avea stabilito di non farsi più viva, Cominciata che fosse la Ouarcsima, cessate sarebhero le feste; diminuiti i pericoli; e dal Marzo al nuovo Gennajo lo spazio era lungo, e la riflessione poteva dar luogo a molti e molti consigli l - Al nuovo Gennajol . . . e sicura ell' era di giungervi? ... quando comandava in Firenze un Alessandro l

Terminate le feste profane, colla Quaresima cominciarono le saere; e tra queste nutissima era quelladel Perdopo, che nei Vener di di Marzo andava tutto il popolo a prendere alla chiesa di San Salvatore, sul Monte di San Miniato. Era uso di tutte le gentildonne Fiorentine di recarvisi almeno una volta; e non potea la Luisa, sénza una chiara e nota cagione mancarvi. Prego la Ginori d'accompagnarlat ed insieme vi andarono. Come avvenuto è in tutti i tempi, dov'è concerso di avvenenti femmine, raro è che non concorrono anche i giovani, sieno profane, o sacre le feste. Qui per minor incomodo, e per risparmiarsi anco di ostentar devozione, i giovani le aspettavano a pie del Monte, per cambiar gli atti, gli sguardi e le parole, secondo la differeuza dei easi. Quando, suonate le ventitré, cominciarono i giovani a radanarsi, s'udi che in quel giorno eran salite al Monte la Ginori e la Capponi; e siccome nelle diverse loro età si riguardavano come le due più belle donne di Firenze, natural cosa era che molti, anco per curiosità, desiderassero di vederle, e , come

(2) Fu inalzata per la vittbria di Monte-Murlo,

dove fu preso Filippo Strozzi.

Non si era accorto lo sciagurato, che poco a lui dietro era Lione Storazi: il quale, avanzandosi, e interrompendolo, e balenando negli occhi di torbida luce; — e Non sai gli grido, ( forte battendogli nella spalla ) e Non a sai tu, che la Luisa è mia sorella ? ) —

E attoniti ne restaron tutti, e in silenzio...

# CAPITOLO XXV

#### Vendetta

Quando vincer dall' impeto e dall' ira
 Si lascia la ragiou , ne si difende ;

 Dirado avviene che l'error s'emende.
 Aziosto.

Così peraltro son pensava , a almeso mestrava di non pensare Giuliano. Sorridendo quasi, e ono curando ne l'atto alterssimo, able acerbe parcio di Lione, mentre tutti parevano intorao a lui conternati, prevedendo le serie conseguenza di quell' fallare; egli rivolto ai compagni dicera sogghignando, che tutte le donne erano le steue. e che gli facen maraviglia in vedere che Messer Lione fosso il solo a dibitaro.

Quote tono le solite frasi degli recotumati, che assuchia i facili conquiere, poegono tutte le donne in un mano; nè sanno darri a eredere che sobben rara, non è però morta la virti femminile nel mondo. Dirè di più, che anche in quelle, ralelle quali l'impededil'immaginazione e il fuoro de fensi la vince spari a guardi e sopra i dorrei, difficilmente tuce il risognati e sopra i dorrei, difficilmente tuce il risonate il consultato di some di sono di manguelle, che amine gli sominidella tempra di Gittiano. Ese resplono in oggi incontre, anche quandonno lo sentono, motrare che cedino all'amore; e cio non può avraneire, quando almeno dell'omno non si dimostra, o si finge, L'igne fratunto der satto assai patero edi sè,

Rosen \_ Strozzi

per frenar l'impeto dell'ira; comporre il volto al sorriso; e andere incontro alla Ginori ed alla sorella, colle quali si accompagnò, di tutt'altro con esse parlando, che di guando eragli avvenuto. Anzi fu per tutta la via non solo cortese, ma scherzevele, dicendo alla Catorina molte dolei cose, quali solita era d'udirne da chiunque dotato di gentilezza parlava con lei. Ne farà maraviglia quando si pensi che la natura privilegiato lo aveva di quella imperturbabilità nei pericoli, che distinguer sopra ogn'altro lo fece nelle imprese marittime, nelle quali gloriosamente morendo, lascio grandissimo neme di se. Fece per altre alla sorella pochissime parole, temendo di tradirsi, tanta era l'inferna ira, che lo investiva ; ma quando forono gionti presso alla sua abitazione, non potè trattenersi dal dimandarle se conosceva Giuliano Salviati, e a qual grado era la sua conoscenza con lui. La Luisa, quantunque a tal nome, pensando a quant'e-rale avvenuto in casa della Marietta Nasi, divenir si sentisse in viso tutta di fuoco; pur si ritenne, si sforsò di sorridere, e sorridendo rispose che le conoscenze con si fatti pomini non potevano essere che d'un grado solo. Si separarono quindi, ne fu per allora parlato di altro. Fosse però ventura, o avvedutezza dei suoi fratelli, pare che la Luisa pulla discoprisse di quello ch'era occorso nel ritorno della sua gita al Monte. E molto meno lo scopri Luigi, che beatissimo vivendo, era destinato, come pur troppo avvien sovente, ad esser l'ultimo a intendere i casi, che lo riguardavano si d'appresso.

Dopo l'avvenimento in casa di Ginliano Salviati, non era passato giorno senza che il Duca, rammaricandosi della sua dappocaggine, non avesse formato un progetto nuovo per jungere a capo di vincere la resistenza della Luisa. Ma ogni nnovo progetto veniva facilmente a dileguarsi davanti alla considerazione, che sedurla era impossibile, e pericoloso e difficile il violentarla. Poche volte di casa ella nsciva; e quelle poche sempre accompaguata o dal marito, o dalla Ginori, o da qualeun dei fratelli. E di alenno dei fratelli pensò Alessandro di servirsi pei suoi fini: e, a tale oggetto, avea raddoppiato di carezze verso di loro. Usava esso di tenere sempre aperte certe stanse terrece del suo palazzo, dore si potevano radunare, anche quando egli non era in casa, e conversare, e divertirsi, senza rispetti e ceremonie, i giovani più a lui hene affetti; o per dir meglio quelli, eh'ei riguardava come tali perchè più viziosi, o almeno più liberi, e dei civili rispetti essai più sprezzanti degli altri. Tali erano Vincenzo Ridolfi , cognato della Luisa, Pandolfo Pacci, Francesco e Jacopo de' Pazzi , Paolo Antonio e Filippo figlipoli di Baccio Valori , Giuliano Salviati , e Lorenzo di Pier Francesco de' Medici . che aveva nella sua Commedia dell' Aridosio svelate e poste in giuoco le avventure amorose di molte donne di Firenze. Tra essi tenevano il primo luogo i fratelli Strozzi, e pel loro ingegno, e per la grandezza della famiglia. La si ginocava, là si scherzava, là si mormorava : il Duca raro cra che non vi capitasse, lietissimo de'lor discorsi e de'lor costumi; secondo l'antica sentenza, che chi scherza e si diverte, non medita, e non cospira. Ma le parole, che dette avevagli la Ginevra Salviati sul conto di Roberto Strozzi e degli amori suoi colla Mozzi Sacchetti, gli dvevano riempiuto il cuore disdegno contro dell'uno e dell'altra: non già ch'egli l'amasse, ma, secondo l'espressioni del nostro gran Tragico: « Tale dovera essere il terrore in lei pel suo Signore, da riguardar come colpa ogni parula d'amore che altri le rivolgesse a. Si lego duuque al dito, come suol dirsi, l'ingiuria; per non dimenticar la vendetta. E in quanto a Roberto, determinato era e disposto a dargli un tal ricordo, che di lui sovvenir lo facesse finchè viveva. Pure, tanta era la smania per ottenere i favori della Luisa , che non vi fu careiza che risparmiasse , onde far gli Strozzi sieuri nell' incertezza, e addormentarli nel pericolo. Ma essi addormontar non si lasciavano, e rendevano simulazione per dissimulazione: e Piero sopra gli altri, che al principio di quella Quaresima era tornato in Firenze, e che ogni qual volta lo vedeva, tornavagli in mente quando abbigliato d'un umil sajo, mentre viveva Lorenzo (1) suo zio, andava innanzi e indietro recando le ambasciate della famiglia. Ma non per questo cessava dagli atti di riverenza, che tanto erano più mentiti , quanto si dimostravano più profondi. Avvenuto il caso del Monte, tutto si passo con maravigliosa segretezza; e quantunque i fratelli della Luisa si recassero di tanto in tanto a visitar Francesco Nasi, e lo riguardassero ( Piero specialmente ) come uno dei loro più grandi fautori ed amici, nulla ne dissero a lui; come nulla o poco ne fu detto, e sempre misteriosamente, dagli altri; perchè trovandosi Giuliano Salviati in stretto consor-

zio con Alessandro, tutti temevano di correr pericolo di dispiacere al Duca, mal parlando

di Giuliano. E la vita di Francesco era in quel tempo quale nessuno l' angurerebbe nè pure a un nemico; poiche dopo la fatal sera , che riveduto avea la Luisa, non pote ne riposnre una polle quela , pè passare un giorno solo tranquillo. Ed era peggiorata ugualmente la sorte della Luisa, che dopo il pericolo corso in casa delia Salviati , ella tremava perfino e temeva di non esser sicura fra le pareti domestiche. Nella ricorrenza della Pasqua di Resurrezione avea ardito il Duca d'andare a visitarla; ma , siccome aveva scelto un'ora , nella quale fuori di casa era Luigi, fu agevole per lei di fargli rispondere che era incomodata, e non potra quindi aver l'onore di riceverlo. Cresceva così l'ira in esso, come gli odj crescevano negli Strozzi: odj , che si dimostrarono fieramente nella seguente atventura. Solera Giuliano Salviati pressochè tutte lo serc intervenire alle adunanze che si facevano, come si è detto, nelle stanze terrene del palazzo dei Medici: e per lo più, dopo la mezzanotte, a cavallo, e accompagnato da due staffieri se ne tornava alle sue case. Nel martedi, che segue la domenica in Albis, avendo fatto quei giovani più tardi del solito, ed essendo la notte scura e nebulosa, ebbero i due staffieri di Giuliano la precausione di prendere due torce a vento : e siccome egli rammaricavasi, nel licenziarsi, d'aver fatto troppo tardi; montando a cavallo nol cortile, aveva dovuto soffrir le baje di Lorenzo dei Medici (2), di Pandolfo Pneci, di Filippo Valori, e del Duca medesimo sulla sua freua, e sulle smanie conjugali , in che sarebbe stata madonna Ginevra: ma essi non sapevano ch' ell' era assente. E anche dopo che lu par-tito, continuaronoa ridore; poichà tra coloro, come non rispettavasi la virtu, si pensi poi se risparmiar volevasi il vizo; e nella Ginevra potea ben dirsi che il vizio fosse incarnato. Ma le risa, e gli scherzi si convertirono presto in voci di ben altro tenore. Mentre tenevasi proposito dal Duca, siccome avviene a chi parla per reminiscenze, della venustà, delle grazie, non men che della procacia della Ginevra, ecco spalancarsi la porta; ed entrare spaventato uno degli staffieri di Giuliano, che ansante gridava : -- Presto accorrete, che

manomettono il padrone.

<sup>(1)</sup> Fratello della Clarice.

<sup>. (</sup>a) Detto Lorenzino, come si è altrove notato.

- Manomettono il padrone? grido il Duca. dando di piglio alla spada, che sciutasi, aveva posta in un caoto, e facendo atto agli altri che lo seguissero. E tutti armatisi , e dando voce a Giomo ed all' Unghero, che furoco anch' essi presto in armi, seguirono lo stafficre, che a tutte gambe per la via dei Martelli, piazza del Duomo, e via dello Studio, gli condusse sulla piazzetta (1) dei Bonizzi, dove Giuliano cadulo da cavallo era avvolto nel proprio sangue. Lo staffiere , quando fu all'entrare di quella piazzetta, si accorse che avea dalla paura gettata via la torcia a vento ; che per fora era in terra sempre accesa, per illuminar le tenchre in quel trambusto, ma che offerse agli occhi degli amici accorsi lo spettacolo del sangue, che, sgorgando dalle ferite di Giuliano, giungeva fin la. Tutti ne furouo commossi e spiacenti. Ma il Duca come il più animoso di tutti, voltosi a cercare di Lorenzioo per mandarloio traceia del chirurgo più prossimo (chè Giomo e l'Unghero non erano pratiei abbastanza) s'accorse, che, secondo la sua natura tutta paurosa e da poco (2), non era venuto cogli altri. Ma in questo tempo aecorrevano dalla casa Salviati nuovi servi; che l'altro staffiere affrettato si era, fuggendo anch'esso, a chiamarli ; sieche un chirurgo fu presto trovato; furopo risvegliati i vicini; tutti scesero coi lumit si offrirono tutti, vedendo il Duca, benchè non troppo volentiori, a procurare i primi soccorsi; furono portati de'leusuoli, che ridotti venoero a strisce, come nel momento potevasi:e al pari di quel che accade in un campo di battaglia, fu alla meglio impedito al saogue che continuasse a sgorgare. Giuliano era fuori di sè: quindi noo si potè intendere in quella sera come il caso passò veramente, se non dal racconto confuso dei due staffieri; i quali dicevaoo essere stati assaliti da più di sei (chè la paura aveva raddoppiato il numero ai loro occhi); di maniera che, stimando espressa follia il teotar solo di resistere, avevaoo creduto espediente migliore quello di correre a dimandar soccorso. - Ma qui, entrando a parlar Giomo e l' Unghero, e dando all'uno ed all' altro d'un gran sorgozzone nella gola: - E intanto che il soccorso veniva, imbecilli rinnegati , lasciar-

gli tempo di essere ammazzato sei volte. Infanto, che cessato era il sangue delle fe-

rite più pericolose, e che il chirurgo adopravasi a fasciar le altre meno importanti, il Duea stava irato, fremente e eogitabondo in silcozio: gli altri andavano fra loro parlando . e come avvien sempre, intertenendosi sulle eause, che avevano potuto dar luogo ad una si fatta aggressione. Per censiglio del chirurgo non fu azzardato il trasporto di Giuliano al suo palazzo; ma ricottato io una piecola casa da Santa Maria in Campo, ivi passo tranquilla la notte. Il Duca , fatto licenziare ciascuno dei compagni, si tratteone colà fiochè rivenne : lungamente seco restò : confabularono insieme: nè alcuoo mai seppe quello chepassasse fra loro. Recatasi per pochi giorni a Sicna sua patria (3), la Ginevra, quando avvenno il caso, non ebbe ne por l'incomodo di simular dispiacenza : ma, fosse fortuoa. o ebe veramente le ferite, le quali erano molte, fossero leggiere; dopo due giorui fu in grado di esser trasportato, e dopo tre altri pote ricevere gli amiei. Lione Strozzi erasi reeato alle possessioni della famiglia in Val di Pesa ; sicebè Piero e Roberto , fingendo , come finto avevaoo per lo innanzi, di pulla sapere sul conto di quello che occorso era il giorno del Pordono al Monte, si recarono a visitar Giuliano come loro buon compagnaccio: e come se, nelle ferite dategli , essi fossero i meno del mondo prossimi ad esser presi a sospetto. E con loro vennero a visitarlo Francesco Pazzi, e Tommaso Strozzi. Il primo a comparire fu Pietro; che più degli altri scherzoso,

- Sicche, tu ne fai sempre delle tue /cominciò a dirgli ): mi rincresce davvero. Giuliano caro , ma siccome questa eosa venire non può che da un marito, o da un amante geloso, nessuno in coscienza potrà dire che tu noo l'abbia meritata.

- Potevano però, disse il Pazzi, esser più discreti, e dartene meno.

- E quello sfregiarti la faccia a soggiouse Tommaso, mostra chiaramente ch' è gelosia . ed invidia di bellezza, e così fece faro il Cardinal d'Este al fratello, che troppo piaceva per i suoi hegli occhi (4).

<sup>(1)</sup> Detta volgarmente delle Pallottole. (z) Come fingeva, secondo che narrano gli sto-

<sup>(3)</sup> Era figlia, come si è detto, di Agostico Chigi. (4) Il Cardinale Ippelito d'Este, quello a cui è

dedicato l'Orlando Furioso, udito da una gentildonna che amava in concorrenza con un suo minor fratello, che gli occhi erano quelli che più le piace-Pago in esso, con inaudito tradimento lo fece da certi suoi sguerri prendere ed acciecarc-

Giuliano fasciato dalla parte sinistra del volto, e mostrando un occhio solo, come il Cielope, faera finta di sorridere ; ma è ben da eredere che poca soddisfasione prendesse a quegli scherzi. Non ostante, per continuar la simulazione, replieò, ehe se tutti loro dovessero pagar le pene dei gelosi che facevano, non sarehbero una sera sola tornati a easa , senza aver qualche parte del corpo manomessa. Ora è toccata a me l Chi sa che un' altra volta non tocchi a voi, Messer Piero.

- A me? come? - Il come dimandatelo a Giorgio Ridol-

fi (1).

- Che vorresti to dire ? - Voglio dire che dove un Ser Maurizio veglia, non se fa una delle pulite ... intendete bene, non una sola se ne fa...

- O ehe ha ehe fare Ser Maurisio coi casi d'amore ? Sarebhe poi bella davvero, che entrar dovessero gli Otto anche in queste

matasse.

- E perchè no ? - Ma in somma , e laseiando le burle , conoscesti chi ti diede?

- Se que' furfantoni e vigliacconi de' mieì staffieri (che gli ho subito rimandati all'aratro) non fossero fuggiti colle torce, gli avrei potuti conoscere; ma in quel mo'al bujo, come mi lasciarono, non potei distinguere altro, che due eran grandi, e uno piecolo: e vedete un po' (quando si dice i casi!) i due grandi erano presso a poeo come voi e Masaccio (2), e il piccolo somigliava a Francesco Pazzi.

- Dicesti bene - Casi 1 - replieò questi : ma la venuta della moglie, ebe, udito del ferimento del marito, era aecorsa in poste da Siena, sospese la conversasione, la quale prendeva una piega, ehe forse non sarchbe stata piacevole per tutti. La Ginevra, che era sagoeissima , udita per lettere la narrazione dell'avvenuto, immaginò subito elle l'attacco contro al marito era nna vendetta degli Strozzi, per le parole dette della Luisa in presenza del Prior di Capna; sicchè rimase maravigliata, scendendo a casa, di veder gli Strozzi ed il Pazzi d'intorno al suo letto. Fece loro uno di quei saluti, a cui le donne sanno si bene atteggiarsi, per indicar i moti avversi dell' animo verso la persona, che non

(1) Si riferisce a un avvenimento, che troverassi' narrato nel Capitolo XXX.

è loro in grasia; siechè cessarono gli seherzi, e presto marito e moglie furono lasciati soli a sfogar insieme la rabhia , e bestemmiare a lor bell' agio la virtù.

Le cose erano in questi termini, quando nella notte seguente, con gran furia, furono presi e condotti al Bargello, Francesco Pazzi e Tommaso Strozzi. La mattina, che venne dopo, e innansi che fosse traspirato per l' universale della città, intesosi dalla Caterina per caso, e pel detto d'un sno domestico, che quei due eittadini erano stati imprigionati . erede di doversi recare a visitar la Luisa, senza peraltro saper che pensare di quell'intrigato avvenimento. Delicatissimo era l'affare: ne potea negarsi ehe soggetto non fosse a molti dubbj e sospetti, e l'un l'altro in contradizione fra loro. Le dne persone imprigionate amieissime erano ambedue dei fratelli Stroszi , e ambedue dimandato avevano la mano della Luisa; quindi potea credersi ehe lo stesso spirito gli animasse per vendicare nn insulto fatto ad una persona per loro carissima : insulto. che per quanto fosse stato tenuto celato con eura, non era però nò meno vero, nò meno noto agl' individui non solo, ma pur anco agli aderenti della famiglia, Ripugnava d'altronde dal ereder capaci d'un atto proditorio que' due cittadini; e quando pensava che indegna d'ogni animo onorato è qualunque azione, elie rasenti per così dire il tradimento , tutti i sospetti e tutti i timori svanivano. Ma considerava poi che amore essendo potentissimo impulso alle opere tanto huone, quanto triste; si lasciava di nuovo indurre si sospetti. E ad aumentarli, dne riflessioni concorrevano. La prima, che Giuliano Salviati, il quale soleva ogni sera tornare a casa, sempre accompagnato da due, non era stato assalito ehe da tre, per pareggiare in qualche maniera il conflitto: la seconda, che avendolo avuto quei tre nell'intera lor balia ( per la fuga de' due staffieri ), non solo avevano schivato di mortalmente ferirlo, ma un sol colpo dato gli avevano in viso: lo cho mostrava ehe uccidere non lo volevano, ma dargli un ricordo, e sfregiarlo. Queste considerazioni diminuivano almeno, se non toglievano affatto l'odiosità , e la viltà di quell' aggressione: ma è questo il lnogo di notare che la tirannide provoca l'insolenza; ehe gli Strozzi, dove sperato avessero d'ottener giustizia contro Giuliane, non lo avrebbero assalito, o fatto notturnamente assalire: e che tra le altre conseguenze di essa non è certo la più piccola quella di sof-

<sup>(</sup>a) Così chiamavano Tommaso Strozzi.

focare pell'anime anche elevate i germi d'oni sentimento generoso. Per sorte i fratelli Strozzi, trasportati dalle vicende in più glorioso teatro, sparsero la lor fama in Europa. e cuoprirono coll'ombra del lor nome il sospetto di quella avventura.

Con tali pensieri dunque si recò la Cateri-na Ginori dall'amiea , la quale non era sempre ignara di quel ehe era avvenuto tra suo fratello e Giuliano il giorno del Perdono; ma nulla nè pure aveva inteso del ferimento di nesto. E chi avrebbe potuto svelarglielo? I fratelli erano interessati a tacerlo: di casa ella neciva raramente: e suo marito, sapendo che il Duca non amava, credeva conveniente di non parlarle mai di cose che riguardassero il Duca , o i suoi aderenti. Vero è peraltro , che ben lontano era dall'immaginare, non ehe dal eredere, la causa arcana di quello oscuro avvenimento.

Quando la Caterina giunse a casa Capponi, Luigi era uscito a diporto; e in Mercate Nuovo, da quanti cerchi e capannelli si facevano, udito non aveva parlare che dell' imprigionamento di Francesco de Pazzi, e di Tommaso Strozzi; ma non sapeva comprendere come al suo avvieinarsi, ciascuno variava fisonomia, cercava d'allungare il discorso, o interrompevalo con qualehe lieve pretesto. Per la prima e seconda volta non vi aveva fatto attenzione: ma e la tersa , e la quarta , e la quinta, secondo i gruppi ne quali incontravasi, gli diedero un po' da pensare. Imbattutosi lu un suo amieo dall' infanzia , gli manifestò l'occorrente ; e questi, che sapeva già pur troppo quanto dicevasi all'orecchio, prudentemente gli rispose, che quella specie di riserva doveva naturalmente attribuirsi al soapetto in eui cadevano d'avere avuto parte all'aggressione gli Strozzi, che fratelli erano della sua moglie; e Piero particolarmente sem- 'udendo come andavasi a svelar tulto; e tanto pre rivale di Giuliano nei casi d'amore. S'acquetò Luigi, o per dir meglio feee sembiante d'acquetarsi, peco verisimile parendogli che upa si fiera aggressione avesse potuto aver luogo per causa d'amori volgari, come per lo più erano, ed esser dovevano quelli d'un nomo come Giuliano; nè sapevasi poi , nè tampoco sospettavasi che Piero avesse amori con donne di tant'alto grado, da provocare si atroci vendette.

Intanto dalla Luisa era stata accolta la Caterina con quella sua solita espansione di cuore, che possedeva ella sola, e che faceva si che non si potesse vederla, e parlarle ed ndir-

la, senza sentir pascere un' affezione per lei. Dopo il giorno, in cui tornate insieme se n'erano dal Monte, per qualche particolar circostanza, non avean potuto più vedersi. Era colla madre la Ginlietta, la quale comineiò dal gettarsele al collo, come sempre faceva: rammaricandosi però del tanto tempo eh'era passate, senza ehe la mamma da lei l'avesse condotta. Ma questa volta, non senza un perchè, veniva la Caterina insieme colla figlia. Poteva forse occorrere che dovesse dir qualche cosa in segreto a Luigi, senza ch'ella se ne accorgesse : e quindi la Giulietta avrebbe potuto servirle di una tal qual distrazione. Ma non erano passate tra loro le prime parole, che annunziato fu Zanobi Strozzi, il fratello di Tommaso, che tutto affannato veniva in cerca di Luigi , per impetrare il suo favore , come appartenente ad una delle principali famiglie Pallesche, onde far liberare Tommaso dalla carcere, dove stato era, secondo eh'ei diceva, indebitamente posto. Udendolo fuori di casa, richiesto aveva di parlare alla Luisa, che ignara del fatto, e ndendo annunziare un lontano parente, ehe dimandava del suo marito, era atata lieta e contenta di riceverlo. Parlava egli sollecitamente, e a maggior sollecitudine adesso spingevalo l'ansietà : sicchè senza fare, o facendo appena le cortesia di uso.

- Questa tirannide, cominciò a dire, non può sopportarsi : e le cose termineranno male, se hanno da seguitare così. Mio fratello a mezza notte ( ed ha testimonj da provario ) era per certe suc faccende nei Camaldoli di San Friano, e quindi non poteva trovarsi a dare a Giulianaccio, che altro nome non merita quel ribaldo . . . e tutta Firenze omai sa l'insulto fattovi, cugina cara, e tutta Firenze n'è indignata. -

Si senti dare un colpo al cuore la Caterina, più che vide in un sublto arrossir la Luisa: ma essa credeva ehe parlasse dell' insulto fattole alla festa della Marietta Nasi ; e senti quindi acerbissimo dolore, che pencirato si fosse, La Caterina peraltro, quanto potca, ritirandosi in dietro, e prendendo sulle ginocchia la figlia, e accarezzandola, e parar facendosi da lei, si ehe la Luisa non se n'accorgesse, cominciò a far cenni a Zanobi; eenni, che benissimo egli vedeva , ma che non intendeva nè punto, nè poco. Siechė proseguiva:

- E quel che gli è avvenuto, a quel Giulianaccio, non solo gli ala bene; ma converrebbe tornarsi a farlo, dove non fosse: e in ciò tutta la città dovera essilare, como ha caultato: ma il fatto sta che mio fratello mon di cono di

Stava la Caterina cogli occhi intentissimi a lui mentre parlava; per fargli cenoo a tempo, se redeva il discorso pendera in parte, che rivelar potosge alla Luisa quello, cha accor noo sapeva; ma qui noo fu abbastana sullecita, sicchè egli, proseguendo non dicesse: — Si, il suo più gran torto è d'aver preso

voi per Ghisola (2).

— O come c'entro io? disse tutta conturba-

ta la Luisa.

Faccvagli cenno apertamente allora la Caterina, dolentissima di quanto egli avea delto: ma essa subito accortasone.

Dunque, rivolgendosi all'amica, dunque
vi son cose, che io unn debbo sapere?

E poichè la Caterina sospirava:

- Sospirate?... Non sono duoque ( ed cspresse queste parole con on gemito ) non son duoque infelice abbastanza?

— Amica, rispose l'altra abbracciandola, armateri di coraggio, che dovrete forse meiterio presto alla prova. — E, poichè, dopo quanto avea detto Zanobi, non eravi più modo di tenarle cetato e il l'atto del Mante, e l'aggressioce cootre Giuliano, tutto le narrè co più semplici modi, ci quanto più potea cercandò dianunir la parte, che vi prendeva il sug nome.

— Come, come l'esclamò Zanabì, a enos appenta ininta, cujica carzi. Na queste co- e nazi (proseguira rivolto alla Ginde') pon e presenta de la come de la

(1) Vedi la Nota seguente.
(2) a lo fui colni, cho la Chisola bella
a Indussi a far lo voglie del Marchese.
Danza, Inferno, Canio zritti.

si licenzio, ringraziandolo. Ma non fu appena partito, che il primo, rivolto alla Caterina. le dimando so sapeva, o voleva spiegargli, o per dir meglio se avea ella modo di fargli sbrogliar quell'iotrigo, La Caterina riposegli che già da gran tempo aveva ella stabilito di non mischiarsi giamutai di affari, che oltrepassassero i confini della sua casa : che aveva udito parlarne vagamente da vari ; che credeva esser mare falsità la voci , cha accusavano gli Strozzi di quell' aggressione : che gli esami avrebbero posto in chiaro ogni dubbio: e che, in quanto a lei pensava cha per loro lutti, amici, o parenti della famiglia, il meglio su tale avvenimento fosse il tacere. Luigi , al suo solito, udita la Caterina, mostrava d'acquetarsi; ma oon si acquetava. Lasciava peraltro in libertà le due douce , le quali quando furono sole appena poteroco ambedne trattenere tanto il pianto, sicche la Giulietta non se ne accorgesso : nè allontanaria di là convenicutemente potevasi. Sospiravano cotrambe: nà sapea la Caterina con qual modo consolar l'amica, ora che per la loquacità di Zanobi Strozzi era stata intesa di tutto. E la Luisa . che con fermo animo avea potuto sopportare la grande sventura di rinunziar all'amore , oon si sentiva il coraggio d'andare con fermezza uguale incontro al dolore di sapere il suo nome con quello di Giuliano e del Duca celle bocche di tutti. Fà però la prima, che rompesse il silenzio, e dimandasse all'altra :

— Che mi consigliate di fare?

— Nulla rispose la Caterina, più di quello,
che fatto avete fin qui. Continuare colla stessa saviezza, raddoppiar di prudeoza, e rimet-

terseoe per ogni resto al Cielo.

— Ma ohe dirà Fireoze di me?

 In quanto a questo oulla dirà, che possa offeodare in verun cooto l'illibatezza vo-

- Ma .udire il mio nome mescolato con quello di un Giuliano Salviati l

— Sapele, mia cara, quanto vi amo; e quindi creder potete che nessuno prenda ai vostri casi tanta parte quanto me. Della pubblica voce mon temete, chè saprà metter semre un'i mmesa diatanza l'a i nomi de vostri imidiatori, ed il vostro; ma piuttosto temete le inique tame, che possoo rimovarsi contro di voi ... e per queste, vi ripeto, coovien raddoppiar di prudenza. —

Tuito questo bene iutendeva la sveoturata Luisa; ma quello, che era da farsi per l'avvenire, non potea toglierle il rammarico di quel che accaduto era in passato. E siccomo liano Salviati, ma si comminavano pene gracaldamente amava la sua famiglia, cominciò vissime contro chi lo sapeva, e tacesse. In dal pregare la Caterina, che almeno le pro- quanto al Duca, rispondendo sempre gravemettesse di non lasciarle più ignorare ormai tutto quello, che riguardar potesse o i snoi fratelli , o fei. Rientrava intanto Luigi , che alle duo donne parrava come il padre di Francesco Pazzi usciva in quel momento da lui, venuto essendo a pregarlo d'intrometterai per la sollecita liberazione del figlio; e che anche ad esso avea dovuto promettere di farlo; che aven desiderio di giovare a quelle due famiglie; ma che si trovava incerto del modos deva che Giuliano sarebbe assalito di notte , La Caterina, la quale comprese tosto il ridicolo, che gli uomini di una certa classe avrebbero potuto trarne, spargendolo sopra di lui; gli disse che se dinandava il suo consiglio , credeva ch' ei dovesse limitarsi a raccomandar la cosa caldamente a Roberto Acciajnoli, come all' uomo il più intero della parte Medicea; che ciò bastava per essersi sdebitato dalla promessa; e nel resto, poichè pur troppo temevasi che i fratelli della Luisa la dentro fossero in qualche modo ; non solamente lo consigliava, como avea già fatto, ma pregavalo anche ardeutemente di tenersi, per quauto poteva, in un prudente sileuzio. - Docile e buono come era, fecé Luigi quello ebe la Caterina desiderava.

· Ma non presso al solo Luigi Capponi , che se non tirandola dall'amore, che aveva il Duça per sua moglie, (e che al solito era egli einali famiglie Pallesche si fecero subito ufcredevasi, che parte vi avessero cause di stato, anche i parenti dei Pazzi e degli Strozsi, i quali erano di fazione diversa, concorsero con ogni potere a porger suppliche, prehiere, e rimostranze, molti di essi a quei del Governo, poebi al Duca, perehè ne temevano; e ( siccome l' ambizione era già cominciata! ) non pochi all' Unghero e a Giomo. Ma nulla valseco i pregbi e gli uffici. La risposta di coloro, i quali governavano , fu un Bando atrocissimo, con cui non solo si obbligavano 'i cittadini a palesare ultropeamente quel che sapossero di quegli, che avevano assalito Giu-

mente o freddamente, che non si dovean vessare gl' innocenti, ma che rigorosamente punir si dovevano i colpevoli, licenziava con bruseo viso quanti glie ne parlavano. Udito aveva già con segreto diletto lo parole passate fra Giuliano e Lione, confidando che dalle parole scesi sarebbero ai fatti, e da questi preso egli avrebbe motivo di venire alle punizioni, secondo il suo talento, ma non crenè che, i suoi servi abbandonato l'avrebbero così vilmente. Vedendo dunque che la cesa sortiva un effetto contrario alle sue speranze e adendo di più che la città intera prendeva le parti degl' imprigionati, raddoppiava di sdegno contro gli Strozzi.

Gli Otto intanto radunati si erano, e quantunque Ser Maurizio cominciasse dall'intimorire i detenuti colla minaccia della corda; essi gagliardamente si difendevano, provando ambedue con testimonianze di tempo e di luogo, essere stati altrove nell'ora medesima . e molto lontani di là . dove Giuliano era stato assalito: e d'esservisi fine a notte avanzata trattenuti. E quantunque in ogni giusto e ben regolato governo, e dove la giustizia fosso lealmente amministrata, ciò dovesse bastare, aver non poteva importanza in guesto affare, per non continuare a riteperli, liberandoli se non altro sotto condizione: null'ostante non. solo il Duca commise che ritenuti sossero, e il solo ad ignorare) ma presso a tutte le prin- strettamente e rigorosamente di nuovo esamiuati; ma per provare che in nulla temeva ficj a favore de due prigioni. E siceome non' del malumore, che per questo avvenimento dimostravano i Fiorentini contro di lui, creò un nuovo Magistrato, e fece pubblicare una nuova Legge sui beni dei Ribelli, che può riguardarsi come l'anticipazione della Polverina (1). la essa si stabili che doveva quel nuovo Magistrato e andar rivedondo tutti i cons tratti fatti dai Ribelli, e da quelli, che foss sero per esser dichiarati tali (2), e gli giudicassero vani, e di niun valore s.

L'ira che destò questa Legge non è da dirsi, vedendo pressochè tutto dipendere dall' arbitrio di giudici, che dovevano eleggersi da chi aveva interesse diretto sulle lor decisioni. Sic-

<sup>(1)</sup> Legge Polykama fu detta quella, che fu e- alcuno avesse venduto una parte de'suoi beni, men-(1) Logge Fortatta it useta queta, ene tue a accusion (lo che potera legitimamente la manata da Cosimo I, su i libelli, perchè cossigniate e dettata da us Ser Polverini da Prate. re ), se avreniva che posteriormente le rompesse,
(2) Varebi, pag. 519. Eran dichiarati ribelli reuira dichiarato nulle il contatto, apogiato il
quel coninati, che rompesuno il confano. Quindi pe possessore, e confiscati i beni.

chè uditala il Berni; c irato anch'esso, e di più indignato su quanto dicevasi degl' insulti fatti da Giuliano alla Luisa Strozzi, in casa della Marietta, di cui quello sciagurato fin d' allora si era andato vantando cogli amici più stretti ; e conoscendo che il Salviati operava per conto del Duca; e aborrendo la violenza, recatosi a visitare Francesco Nasi.

- Vi promisi ( gli disse, prima di far altri discorsi) che sarei stato uomo da cantar contro il Duca la palipodia; sicchè potete ben credere che il tempo è venuto di cantaria , e la canto.

- Canonico, il Duca si scordò della lode: ma siate certo che ricorderassi del biasimo.

- E chi volete che glielo dica?

- Quanti spereranno di gratificarselo. - Ma questi nol potranno, poichè nulla

ne dirò se uon a persone sicure. - Cioè, erederete di dirlo.

- Su ciò me la rido, conosco gli nomini... - O pensate conoscerli. Se fossi in voi , te-

merei quasi anco di me. - Questo poi è troppo !

- Canonico, ci riparleremo.

Voi pensate sempre al peggio.
 Voglia il Ciel che non l'indovini!

- E il Sonetto volete udirlo?

- Quale? - Quello scritto contro al Duca, non avete

inteso 1 - Credeva che avesto fatto un Capitelo.

Non ne faceste due sulla Peste? - Ma voi mi parete di malumore . . . - E come volete che sia di buono ? Pare a

voi che siamo governati civilmente? El privati modi di chi governa non son la guarenti-gia dei pubblici? - Pur troppo! - Voi sapete quel che il Duca e Giuliano

Salviati fecero alla Luisa Strozzi una sera in casa di mio zio ? (1)

- Presso a poco. - Ne pure io lo so bene: ma qualche cosa di strano le avvenne. E quando non si rispet-

tano tali donne, pensate le altre l - Avete ragione.

- E quel che le avvenne una mattina in casa Salviati lo sapete ?

- Ne dubito . . .

- E voi ridevate . . . - Chi ve l' ha detto ?

- Francesco Pazzi, Piangere dovevate... plangere sì ... ed a lagrime ben calde ...

(1) Niccolò Nasi, padre della Marietta.

- Credei leggiera la cosa. - E quello, che disse il giorno del Perdono quello sciagurato di Giuliano, in mezzo ad

altri sciagurati quanto ini, lo intendeste? - L'intesi. - E ch' egli continua ad essere l'occhio

dritto del Duca, il sapete ? - Lo so. - E quello, che nascerà da questo feri-

mento l'immaginate? ... Come volete dunque che un'onesta persona, pensando ai gravi mali della patria, sia di buon umore?

- Ho inteso: dite benissimo; e per questo, e pel Bando (2) gli ho fatto il Sonetto. Lo vo-

lete udire ? - Udiamolo.

- Eccolo.

. -4

Empio Signor, che della roba altrui Lieto ti vai godendo e del sudore,

Venir ti possa un canchero nel corec Che ti porti di peso ai regni bui.

ε E venir possa un canchero a colui, ε Che di questa città ti fe Signore : E s' egli è altri che ti dia favore. a Possa venire un canchero anche a lui.

Vi piace? - I vostri versi non posson dispiacere. E

le terrine? - Non l'ho fatte: o per dir meglio finora non mi son per anche riuscite a mio medo. Le

farò: ma delle quartine che vi pare? - Che me le sarei risparmiate. Sono inutili per chi sente quello che dite; e indispettiscono quelli di contraria opinione. Voglia il Ciclo che non dobbiate pentirvene. -

Se ne ando il Berni poco contento di quell'accoglienza. Ma Francesco non avea torto. Quando un uomo, come lui, ama di meseolarsi nella familiarità de grandi, e ne ricevo grezie e favori, (ancorche lo faccia poi con ragione ) ba sempre mal garbo di mostra sene il detrattore. È fu questo Sonetto fatzlissimo al Berni, come vedremo.

Intanto continuavano le preghiere e gli uffici a favore di Francesco Pazzi e di Tommaso Strozzi ; e siccome il Duca voleva fermamonte che si facesse quella, ch'ei chiamava rigorosa giustizia, per liberarsi dalle molestie dei parenti e degli amici degl' imprigionati , lasciati gli ordini a Ser Maurizio , coi suoi più fidati e valenti parti alla volta di Pisa. Ser Maurizio, veduto lo sdegno del Duca, e co-

(a) Su i beni dei ribelli-

noscendolo maggiore anche di quello, che appariva, voleva in ogni modo venire a capo di scoprire quali erano stati i feritori di Giuliano; il quale, visitato in casa più volte dal Cancellier Milanese, diceva non essersi certamente inganuato, e che due degli assalitori erano stati Francesco Pazzi e Masaccio, e Piero Strozzi l'altro. Maorizio voleva cominciare da convincer quei due; poi si sarebbe parlato del terzo. Ostava a questo la prova che offrivano, e che accertata veniva dalla testimonianza di quei, che deponevano essere stati seco a quell' ora, in cui în Giuliano ferito: ma Ser Maurizio non intendeva ebe in cosa di tanta importanza si badasse, come ei diceva, così per la minuta; e insisteva col Magistrato, acciò posti fossero al tormento. A eiò repngnavano gli Otto, perchè non cravi alcun indizio importante, da render legale quella misura (1) : ma intanto s'intendeva per la città, sia che le cose trapelassero, sia che divulgar le facesse Ser Maurizio, che se altro non appariva, sarebbe a Francesco e a Tommaso indubitatamente data la fune, Questo intendendo Piero Strozzi, e più intendendo come cresceva la voce , ch'egli fosse stato il terzo in quell' aggressione, eredè cosa prudente, in compagnia di Don Francesco Zeffi, di prender anch' esso la strada di Pisa.

### CAPITOLO XXVI.

Pisa

> Vixere fortes ante Agamennona > Multi, sed omnes illacrimabiles

Urgentur ignotique longa
 Nocte carent quia vate sacro.

Hos.

Non si può in qualche modo scriver di Pisa, senza rivolger lo sguardo alla sua remotissima antichità. Quando, lasciata la puerizi a, le nostre menti si aprono agli studi delle lettere, troviamo il suo nome in quel libro (3), che cessorà di essore il primo modello di poe-

(1) Cosi silora credevasi, e usavasi nei Giudizi Criminali. (a) Vedi l'Encide, Lib. X, sulla Rassegna. I Pisani fornirono ai Trojani mille scelti soldati. Asila

ne fu il Capitano.

(3) Nella Canzone sulla Poesis, che comincia:

> Nel più alto silenzio, ec.

(4) L'impresa delle Balcari, avvenuta nel 1115, fu cantata in sette Libri dal Diacono Pietro Ver-

Rosini - Strozzi

sia, quando l'Apollo di Belvedere cesserà di esser quello della sen itura. Ed anco nell'età, quando al dire del Filicaja (3),

Tacquer le cetre, e roce
Si lé ogni cigno, e del Castalio impero
Le pompe e il fasto al suo cader cadero:

le imprese dei Pisani cantate furono barbaramente si, ma pur cantate (‡): di modo che non manco per essi la Fama, ma chi l'ali te impennasse, e le ponesse in mano la tromba (5).

Prima tra le Colonie Romane a unirsi con vincolo feudale all' Impero , fu delle prime a sottrarsene. Innanzi che terminasse la metà del secolo X, ella era capo della Toscana ; ed appena che fu esso compiuto, la troviamo pressoche libera ed indipendente (6). Dopo una spedizione contro Palermo, e la conquista di Amalfi (7), e delle Baleari, dove sembra ehe mandate fossero 300 navi; rieca pel commercio, potente per le ricchezze, e dominatrice del mare per la geografica sua posizione, dovea desiar l'invidia dei vicini ; sicchè, terminate le guerre delle Crociate, in cui presero i suoi cittadini così gran parte, la vediamo pressochè sempre in guerra coi Genovesi. Ma tanta era la sua potenza e ricchezza, che le guerre non le impedirono d'inalzare contemporaneamente le più grandiose fabbriche, che in quei tempi si consacrassero al culto in tutta la Cristianità (8). Quand'ogn'altra reliquia si perdesse, questi soli monumenti sarebbero hastanti a far fed edella sua grandezza. E allorebè lo straniero pone il piede fra quelle magnifiche mura, che incontra quelle colonne, cho innalza gli sguardi a quegli archi , vivere gli sembra in altri tempi : e maravigliato dimandasi a quale impero apparteneva, o di qual gran regno era dominante una città, che poleva elevare si grandi monumenti. E pure il suo territorio non oltrepassaya i confini della più piccola provincia. Ma l'industria, l'ardimento e il

(5) Vedi l'epigrafe del Capitolo,

(6) Luitprando all'anno 925 chiama Pisa Tusciae Provinciae caput: e oegli Annali del Tronci al 1004 leggesi che i Pisani guerreggiavano in lor

(7) Di dove dicesi che portassero il famoso Codice delle Panastra di Giustioiano.

(8) La Cattedrale, il San Giovanni, il Campo-San-

(8) La Cattedrale, il San Giovanni, il Campo-Santo, il Campanile. valore inalta l'uono sopra se stesso, e lo spine a quelle grandi cone, chi semitano faspsine a quelle grandi cone, chi semitano fasvoloso cella storia. Dopo la celebre pace di Castanza, non arcedo prima ella darcito ni alla Lega Toscana, cè alla Lombardia, Pederigo Imperatore con solomente accretho i suoi pivilegi; ma le fece ampie concessini (f). Nè da quel tempo i noj. Pisa ansi sempre Ghibellina, nè per danni, nè per di avventure si discostò dalla parte Imperialo.

Padroni per un tempo della Corsica, e della Sardegna, divennero i dominatori del Mediterranco, e tali si mantennero i Pisani fino alla vittoria riportata sull' armata Genovese nel 1241, in cui ventisette galere furon prese, tre colate a fondo, e fatti prigiqui i Franeesi Prelati, con i due Cardinali, che audati erano loro incontro, per accompagnarli al Concilio (a). Continuando ad essere in guerra coi Genovesi e co' Lucchesi, furono verso questo tempo attaccati dai Fiorentini (3), accanitissimi Guelfi: e cominciarono a declinare insensibilmente , si che due anni di poi furono costretti la dimandar la pace, le onerose condizioni (4) della quale furono sottoscritte si , ma non mantenute. Nè la rotta , che i Guelfi di Firenze ebhero alla battaglia di Monteaperto (5) dicde alla parte Ghihellina di Pisa quel favore e quella forza, che un sl graude abhassamento pareva promettere: gli prova (6). Essi non posero insieme che sole quaranta galere accompagnate da cinquemila fanti: mentre dir si poteva che nou si trattava di sostenere un alleato, ma di comhattere per la propria causa. Disfatto, preso, e condannato a morte Corradino, Pisa udi gemendo, e fremendo, che il palco di quel giovine infelico era stato bagnato in Napoli dal sangue di due suoi cittadini fatti prigionieri insieme con lui (7). Fu pochi anni dopo conclusa in Firenze la pace tra i Guelfi ed i Ghibellini (8): e profittando di essa, fece Pisa l'ultimo sforzo per tornare alla primiera grandezza. I privati gareggiarono coi Magistrati per allestire pn'armata, che giunse al numero di cento e tre galere. Questa dovea decidere dell'impero del mare tra Genovo e Pisa : e con questa

furono i Pisani audei inhastanza per andare a sidare i neurici fino dianani il 10° porto. E. perchè alla sida fosse unito lo scherno, soggiarno in Genora non peche freccio d'argento. Le asioni e che provengono dall'ira e anta sempre sono e da accrochè cradeli, si sepportisso dal popoli e si dimensiono na mate sempre sono e da accrochè cradeli, si sepportisso dal popoli e si dimensiono para del signego. Avenao i Genoraesi trenta galere soto il comando d'un Giaccheria e che militavano contro Sasari. Inteso dal ioro e-sploratori qual era il aumero delle galere Pisano, na arraneno sino a ecoto e sette di pii: quindi si recarono in fretta verso l'immoccium dell'Arno, per respondere alla sidas.

Ciò eseguito, si rivolsero in alto. Veduto dai Pisani come le forze de'nemici erano presso a poco pari alle loro, accettarono animosamente, e si prepararono alla battaglia. La religione concorse colla pompa delle sue ceremonie ad imprimere noll'animo de'Capitani e dei soldati l'importanza di quel conflitto; e mentre dall'alto d' un ponte l'Arcivescovo Uhaldini, (che sl famoso divenir doveva nella storia e nella poesia) circondato dal Clero, e parato pontificalmente dava la benediziona alle galere ordinate in fila nell'Arno; fattisi il segno della croce , in mezzo alle acclamazioni di giubbilo dei circostanti al risonar delle trombe , e al rimbombar dei tamburi , snudarono e brandirono tutti quei guerrieri le spade, destinate per la più parte a perdersi tra i flutti , o a rimaner preda deel irritati loro nemici. Ne teneva il sapremo eomando (9) quell'Ugolino della Gherarde-sca, Conte di Donoratico, già Ghibellino di parte, che divenuto Guelfo per le parcotele e per le aderenze; non covando meno dentro all'animo che divenir Signore di Pisa, era destinato a dare uno di quei rari esempi di popolare vendetta, che fanno fremere ancora la posterità.

posteria.

Sia che fino dal momento, in cui salpò l'armata, salito esso sulla galera, e riguardando
con occhio hieco tanti valorosi Ghibellini, avesse già in animo di condurli alla perdizione
e alla strage, per più sicuramente dominare
sui loro avanzi; sia che solo allora quando,

(r) Il Diploma è riportato dal Tronci.

(a) Sotto Gregorio IX. (3) Nel 1252.

(4) Nel 1254. (5) Nel 1260.

(6) Nel 1268.

(7) Gherardo e Galvano Conti di Donoratico. Il raglio-

primo era figlio del secondo. Carlo II, ch'era presente al supplisio, volle per un raffinamento di crudellà, che il figlio precedesse il padre al patibolo, e morisse quasi nelle sue braccia.

(8) Nel 1279. (9) Tronci, pag. 146. Un Saracini era Ammi-

I would be the best of the latest of the lat

fatto più caldo il conflitto, le forze della patria cominciarono a declinare, glie ne sorgesse in mente l'in quo pensiero: certo è che fin d'allora meditavalo: e che, a far tacere l'indiguazione ehe ispira un si pero tradimento, non meno era necessario della crudele terribilità d'un inaudito supplizio. A mare tranquillo (1), là dove cominciano i più alti fondi, s'incontrarono le due armate pre-so lo scoglio della Meloria. Erano già in fila; e partite in tre divisioni le galere Genovesi parevano attender l'attacco. E in tre divisioni, le Pisane vennero impetuosamente ad investirle. Uguali erano presso a poco le forse, uguate il valore, uguale lo sdegno; e la sete della dominazione, e il terrore di cadere sotto l'inimica tirannide, ugnali. Per più ore adnoque mantennesi pari la battaglia; quando venute all'abbordaggio la capitona Genovese colla Pisana, ed essendo quella in pericolo, fu dato il segnale al Giaccheria; che colle sue trenta galere, postate dietro agli scogli, attendeva l'istante per resarsi a decidere della vittoria. Corse il Giaccheria colla sua galera di fianco alla capitana di Pisa, che battuta da due parti, dové cedere, abbassar lo stendardo, e rendersi; mentre, presa nell'istante medesimo la galera, dove sventolava la Croce del Comun Pisano, fu stracciata la mille peszi fra i plausi dei Genovesi vincitori, e dinanzi agli occhi costernati dei Pisani non per anco ben vinti. Tutti gli storici s'accordano in questo, che il Conte Ugolino (2), quand'era l'istante (per la venuta del Giaccheria) di tentare ogni sforzo, per opporsi alla disfatta, diede il segnale della fuga; non per viltà, si va dicendo, ma per am-bisione: si che quando giunse in Pisa e recò la povella di tanta inaudita sconfitta, le lagrime, e le strida di angoscia e disperazione dello misere donne, che perduto avevano chi il marito, chi il padre, chi il fratello, chi l'amante, furono per le sue orecchie i canti di allegrezza, e gli augurj festosi per l'agognata signoria. Ma per quanto impenetrabili ed oscuri sieno i nascondigli del cuore umano, chi oserebbe sostenere che, assistendo il feroce Guelfo nella seguente domenica alle religiose funzioni, veder potesse senza un sol moto di cordoglio, nella chiesa, quante erano le

(r) Il 6 d'Agosto, 1284. (a) La più gran prova, che il Conte Ugolino da intti sicrede traditore, la forsisce Dante, ponendolo nell'ANTENOSA.

(3) Erano esse Firenzo, Lucca, Siena, Pistoja, Prato, Volterra, San Gimignano e Colle.

donne dei principali cittadini, tutte vestite a gramagla? Infatti, cinquemila erano stati i morti, e undecimila i prigionieri, che terninarono pressochè tutti la vita nei ferri dei Ge-

povesi.

Dopo tanta calamità parea che paghi esser dovessero i più ostinati pemici di Pisa : ma è raro di trovar moderazione guando son sempre vive le parti. Con barbaro e meditato consiglio. fu ricusato il riscatto dei prigionieri. perelie le donne loro non potendosi, finchè rimanean vivi, rimaritare, veniva notabilmente a diminuirsi la Pisana popolazione. Allorchè sedici anni di poi , colla pace che fu conelusa, furono essi restituiti alla patria; tra le ferite, gli anni e le ma'attie, non giungevano a mille. Così la fredda rabbia sopravvivendo e al eafor della battaglia , e al trionfo della vittoria , non solo ruinava la vita de nemici , ma ne attaceava la propagazione per fino nella sua prima sorgente. E alla fredda rabbja Genovese fecer gran plauso colle voci, e maggiormente colle opere, le città Guelfe Toscane (3). Vuola Pisa resto dei mercatanti Fiorentini, che vi esercitavano i traffici. Tutti richiama:i furono dai lor Magistrati , i quali giurarono ai Genovesi, mendosi in lega con essi , di non concedere ad aleuna condizione la pace a quella misera città : ma di rasarne le fortificazioni , demolirne le case, e disperder gli abitanti nel borghi. Ma di rado i sogni troppo ereduli dell'ira sono verificati dall'esito. Non è questo il luogo di esporre in ebiaro lume le vicende, che precederono la crudelissima vendetta, presa dai Pisani sul Generale, che non avea fatto prova dell'ultima fortuna nella terribil disfatta della Meloria : ma il trattato coi Fiorentini da lui sottoscritto nel 1285, in cui furono ad essi cedute le Castella (4), pel quale eorse soce di tradimento, esser non potè la causa sola della sna condanna. Al sospetto, che fosse stato largo nelle condizioni a favore dei nemici, si univano le azioni evidentemente tiranniche, che risultavano dal suo reggimento in qualità di Capitano del Popolo: e queste accompagnate dagli altri sospetti , aggravati dalla circostanza d'essere egli stato preso colle armi alla mano, riunirono gli animi dei giudici a pronun-

(4) Secondo quei versi di Dante:

> Chase il Conte Ugolino aveva voce > D'aver tradito te dalle Castella, ec.

Tali furono S. Maria a Monte, Fucecchio, S. Croce, e Monte Calvoli.

tiar.la sua punizione (1). È non fu dessa già la morte; ma una multa in danaro, ebo pagare interamente devera innami d'esser levato di carcere; la quale, o tutta, o in parte pagar non potendo, o non volendo (8), fu, secondo il harbaro uso di quei tempi, lasciato morire

di fame. Ma se i Pisani benchè traditi, e apertamente traditi, scusar non si possono d'una si efferata erudeltà, come fu quella di abbandonare ad una lenta e disperata morte un padre coi figli ; il feroce Carlo d'Angiò , dopo la vittoria , gliene aveva lor dato l' esempio. E le fazioni, che mai non tennero in mano le bilance dell'oro, per pesare le colpe degli avversarj, si vendicano sulle parti nemiche quando vendiear non si possono sulle nemiche persone. Un padre Guelfo , morendo , dopo che morti gli crano dinanzi due figli, espiò con usura il dolore del padre Gbibellino ,, che pochi anni avanti prima di morire, avea dovuto vedere spirare per mano del carnefice il suo (3). Quesia circostanza , non per anco notata , per quanto io sappia, da nessuno degli Storici, serve a mostrarci che di rado le troppo fiere vendette mancano di causa, sebben remota-Essa non giova per discolpare, ma bensi per diminuire d'assai la fredda crudeltà dei Pisani. L'ira , che aveva spinto le Città Guelfe a stabilire di non posar le armi finche rasate non fosser le mura, e dispersa la popolazione di Pisa, dovè maggiormente infiammarsi dopo il fiero supplizio del Conte. E pure, dopo molte imprese e fazioni, ora vincenti, ora pardenti , sotto la condotta del celebre Conte Guido da Motefeltro, dopo aver superato vari tradimenti (4), stipularoco i Pisani la pace coi Fiorentini sei soli anni di poi. Molte non furono le condizioni; e, quel che è più , sensa grande apparenza di danno: ma per chi profondamente considera , n vnol trarre da cause re-

mote la spiegazione d'avvenimenti più prossimi , può in quelle ben legger chiara l'origine della total decadenza dei Pisani. Per quella costretti furono a congedare il Conte da Montefeltro lor Condottiere, con ciò privandosi del braccio e dei consigli d'un uomo, riputato come il più gran sostegno della parte Ghihellina: disfar dovettero le fortificazioni del Pontedera, ch'erano l'antemurale della città : si assoggettarone a non potere eleggere Potesta, o Rettore se non dalle terre de Fiorentini o de' lor collegati, ch' era lo stesso che sottoporsi all'impero de'lor nemiei: in fine si obbligarono a rimettere in casa il Conte di Gallura cogli altri Guelfi: aprendo così la strada, come avvenne, alle dissenzioni civili, alle tirannidi, ed ai tradimenti.

Dopo questa malaugurata pace, fino al tempo, in cui per sua trista sorte cadde sotto il dominio dei Fiorentini, la storia di Pisa non è che la narrazione d'una lotta continuata fra il potente accorto, e il dehole generoso. Iovano adopera questi e il coraggio, e la fermes za, e l'ardire: tutto cede , tutto soccombe alla sproporzione delle forze. L' esempio peraltro del Conte Ugolino aveva tentato l'ambisione di molti : ne il suo fiero supplizio sgomentava; troppo esseudo propria del cuore nmano la speranza d'incontrare la felicità dove incontrò altri la sventura. Troviamo quindi che, dopo Uguccione della Faggino'a, famosissimo Capitano , a cui dato i Pisani avevano il comando delle lor armi, dopo la partenza del Montefeltro, sempre in contestazione fra loro. e dominati, o tiranneggati dagli Agnelli , dai Gambacorti, e dagli Appiano, tra le insidie, e le corruzioni nascoste ; quindi , fra l'aperta violenza ed i palesi tradimenti, spirò nel 1406 la Pisana liberta , meno per la potenza e le armi, che per l'asluzia e l'oro dei Fiorentini. La lotta estrema , per altro , che sostennero,

(1) Pechi amoro cia il Costa Upilino, peeso sedile arri i-l'a mano; e riconacti oli estese, fa posto dentro via bronz, chi esitera dirimpetto al Palamo dentro via bronz, chi esitera dirimpetto al Palamo della con la constanta il attra, dora il insertano le Aquila vive della Repubblica, come a Berna gli Orja a Pizzona i Lourio: e che di quotta Crossianta, di uncervia ile Aquilo, fa detta la Torre della Made al modar a, vociobro veporto degli modelli, quandetta borro proparta e emuitta, per riporri con si uncersa quei rei di Salto fichele pagarero la multa.

Nel consultare gli Storici di quel tempo, mi è avvenuto di scuoprire la significazione precisa di qual verso, che Daute pone in bocca ad Ugolino, parlan-

do di questa torre:

s E nella qual coavien che altri si chiuda.
Tatti intendono cha altri dovrano somere colà posti, ma ignoravasi di chi (per hocca di Ugolino) aveavoluto Danie parlare. Iv dunque è chiaro che Dante altuela si Gaulfi di Calcinaja, dore con Gialtici i Uperainghi alla lor testa eransi rifugiati. Presoi il Castello, nel rangt, sparte dei prigicui fra: a quali alconi dagiti Upensinghi faron collegiono. Costi il a torre, devene mori il Conte Urgolino z. Costi il

Tronci, a pag. 286.
(2) Nel 1288. Alcuni scrivono che poteva, e non volle.

(3) Vedi sopra pag. 210, Nota 7. (4) Vedi gli Storici. degna sarebbe d'esercitar la penua di un Tacito, poiche non mancarono esempi Romani.

Nel secolo in circa, in cui l'ia fu dominatad ai suoi resulci; non pretenta ne suoi Anaali, che la tunga liata dei Commissari, che i vincitori vi mandavano : e (cosa incredibile; na vera) con segrete istrutioni di non darsi premura, onde fare iscavare i fossi regolarmente, acciò l' aria non si venisse troppo a purgare: loro interesse dovendo essere di tesorti malsani, desolati, e bassi, onde facilmente non rialtassero il capo (1).

mente non rialzassero il capo (1).
Alla passata di Carlo VIII, vincendo finalmente la disperazione, sotto gli occhi del Re, che invocarono nelle loro miserie, arditamente si rivendicarono in libertà, cacciando i Commissarj Fiorentini, e precipitando in Arno il Marzocco (2). Armi non avevano i Pisani : quindi può dirsi, senza tema di esagerazione, che al pari degli schiavi combatterono coi cep pi, e colle catene, che tolte si erano dai piedi. Troppo lunghe sarebbero le particolarità di questo doloroso periodo: famosi storici lo hanno illustrato anche troppo (3): ma non è da tacersi non esservi condizione più deplorabile di quei popoli, che liberi una volta, esddero sotto la dominazione d'una repubblica : peggio poi , se tollerar non potendoue il giogo , lo scossero; e che son costretti a tornarvi colla violenza. Questo era stato il caso di Pisa. Pure l'aspetto ne apparve si miserabile, che destò compassione ne' suoi nemici medesimi. Ne durante l'assedio di Firenze, ne in quel tempo, in cui si occupavano i principali cittadini della vittoriosa fazione ad esercitar le vendette contro i nemici dei Medici, pensato erasi, com era la volonta di Papa Clemente , a migliorarne la sorte. Ben era stato, ed era pensiero di Alessandro di farlo; ma non vi si

era per anco rivolto.

Difficilmente potrebbe immaginarsi una de-

(a) Per chi se dahitame, secone la pretr. Nel de Gamija (As), Diecei di Bala, cond te Frenze serviverano ed Averardo de Medici, Commissario n'in per dell'apposibilera; e Que al timo per tutti di temperatura de l'averardo de Medici, Commissario n'in per dell'apposibilera; e Que al timo per tutti de l'averardo de l'averardo

solazione, che la pareggiasse. Interrati i fossi , stagnanti le acque , mal coltivate le terre, sparuti gli animali domestici , e crasso e denso l'aere, che sol diradavasi un poco al soffiar del vento settentrionale, tale era l'aspetto della campagna. In città, case appuntellate, tetti in rovina, finestre cadenti botteghe abbandonate ed aperte; e le chiese stesse in urgente pericolo di rovesciarsi sopra i fedeli devoti, offrivano all'occhio del passeggiero la più tremenda prova di quello che possa l'ira, la rabbia, e la vendetta cittadina. E in mezzo a queste pubbliche e private miserie, sopra un suolo scalfitto (e dove i fori delle pietre mancanti erano in numero maggiore di quelle che rimanevano) in un cerchio di mnra, che contenute avea ben più di centomila anime . una popolazione, che non giungeva a cinque migliaja l E qual popolazionel Abbattuta la gioventu; gemente la virilità; anticipata la vecchiezza; handito dai volti il colore; e da apni ed anni divenuto straniero il sorriso; tutto avevan perduto in mezzo alla miseria ed allo squallore quei già si valenti e generosi cittadini; si,... tutto ... fuorchè la speranza.

Questo sentimento che tutto abbellisce, questo raggio di luce che tutto rischiara, animosi gli fece, in mezzo alla desolazione, e alle tenebre di quella vera tomba di vivanti. La voce sparsa della vennta del Duca , e i preparativi che indicavano la permanenza, destarono un'allegrezza, di cui può difficilmente immaginarsi l'egnale. Siccome poterono il meglio, si prepararono a riceverlo con tutte le dimostrazioni di gioja. Udivano, è vero . cha governava con tirannide i Fiorentini . e che acerbamente coi depravati costumi suoi gli offendeva; ma poco a questi credendo, godevano dell'altra, quasiche vi leggessero la pena della lunga e lenta loro oppressione. Solo delevansi pensando, come la tirannide d'un so-

delle Riformagioni di Firenze). Quesio tremendo decumento abbatte le deboli ragioni , che tenta di addurre il Dutt. (Gi. Targioni e suoi Uracor y addurre il Dutt. (Gi. Targioni e suoi Uracor y manata del Cini, rela l'utili di Como in pag. 93, on quelle parole: (Cominciò Cosino a rinavora gli 3 antichi fossi, che i erano ripica pie proca cura 3 o per mado resonat di chi aveva innanti a lui go-3 tennalo y 3 tegnato y 3 tegna

(a) Il Leone, Insegna dei Fiorentini. Uno di essi rederisempre a Pisa presso alla Loggia di Bacti. (3) Era gli altri il Guicciardini, accusato di soverchia luoghezza: sul che vedasi quanto ne dico sul Sacoto, che accompagna la sua Storia, stampata in Pisa nel 1819, in 8, e nel 1812, in 4. lo essendo men fredda, profonda, e crudele di quella di molti, eon troppa mieza sociatavano essi l'acerbità dei for trattamenti. Inteso il giorno, in cui sarebbe giunto , invaramo unomini a casallo verso il Postedera, percibi avvissaero prontimente quando fosse per arrivarc; indi, come era nelle los facoltà (ebè la miscria potea diris generale) tutto disposero pel suo ricetimento.

Dal subborgo di San Marco alle Cappelle fino alla porta, che confinava colla fortizza, di qua e di la per la strada erano disposti festoni e ghirlande di quercia, e di olivo, simbolo della pace, e della prosperità che speravano. Sulla porta era la semplice lacrisione:

### AL SALVATORE DI PISA

e nel bivio, che davanti alla Porta si presenta, un vecebio discepolo del Cervelliera (1) inalzato aveva una Statua di cartone, con Ercole (ebe torna dall'Inferno), ma ebe in vece del Cerbero aveva per la gola incatenato. e pelato, come dice Dante, il Marzocco. Ginnse il Duca; e tutta intera la popolazione si recò sulle vie, per acclamarlo. Precedevano, com'è solito uso dei Pisani, le varie, e vaghe bandiere del Giuoco del Ponte, che intorno avevano i Trombetti del Comune, i Pifferi, ed altri istrumenti da fiato. Seguivano i due che portavano in pugno le Aquile vive , colle corone di metallo indorato (poiche quelle di oro avevano servito ai bisogni dell'ultima guerra ) , Insegne già della Repubblica ; c quindi altri due, che recavano le handiere del Popolo e del Comune, come si asava innansi la dominazione Fiorentina, I Magistrati quindi venivano, che aprendo dopo tanto tempo f labbri al sorriso, è componendo il volto alla gioja, presentandogli le chiavi della città, fuori della Porta, con semplici parole gli fecero intendere che dopo il Cielo, quella misera popolazione non sperava in altri ebe in lui. Grande era il concorso del popolo, e gli evviva continui.

Rimase il Duca maravigliato da tale e tanta unanimità di sentimenti, e non potè astenersi dal sorridere, quando, giunto dinazzi all' Ercole, e chiestone al Segretario Campana, che era scco, udi la spiegazione di quell'emblema. E, come è solito nella gioja, di abbandonarsi

più agevolmente all'impeto delle favorite passioni, raddoppio di baldanza contro i Fiorentini, e d'ira contro gli Strozzi. Ricevè nella sera molto affabilmente quanti andarono a visitarlo; parlò dell' intenzione nella quale era di far sorgere a nnova vita quella città; si fece più volte al terrazzo dell'antica casa de' Mediei (2), dove ( ricusando il Palazzo del Pubblico ) andò a prendere alloggio, per ricevere i plausi, e godere dei fuochi di gioja, che a perdita di oechio, si estendevano per tutte le spallette dell'Arno. La mattina di poi per tempo fu sua prima cura di avere a se il Commissario ed il Gonfaloniere per dar loro gli ordini, onde subito si procedesse allo scavo dei fossi più vicini alla eittà; quindi al cifacimento delle strade principali. Sull'obiezioni, che esauste eran le casse, promise ajuti e soccorsi del proprio: e queste notisie, che si diffusero eome un lampo, chiamarono di nuovo pressochè l'intera popolasione a far segni di applauso d'intorno al suo palazzo. Si vedevano accorrere da ogni parte : sboccar da ogni via; riempiersi i ponti; e guarnirsi le spallette d'Oltrarno di quanti, non potendo farsi udir colle grida, che pure inalzavano, mostravan letizia coll'agitar delle braccia, e fare in arla volar le berrette. Non uso Alessandro a tali dimostrazioni di gioja, non capiva in sè dal con ento; sicche per aumentarla e mantenerla, comando ebe la mattina di poi si distribuissero dei commestibili alla popolasione più indigente. Era il Campana tropo abile, per non profittarne : sicche nel di seguente, in mezzo a coloro, che distribuivano il pane e le carni, e sulle tavole istesse, aperti furono i Ruoli per una volontaria Milizia, che riempiuti furono in poche ore. Questo poi s'introdusse nelle Città e Castelli del Dominio, che più dal governo dei Fiorentini aveano sofferto. Così v'erano sempre armi apparecchiate contro di loro: ma il Pontedera ed Empoli non aspettarono già di esserne invitati; e disposero subito le loró bande, per mostrarsi armati quando Alessandro fosse di ritorno. Convien credere l' oppressione fosse stata grande, poiche queste n'erano le conseguenze. Diede poscia il Duca le udionze con molta ilarità; decise con giustizia; consolò con larghezza; siechè mai non terminavano a lui

d'intorno i plausi ed i viva ogni qualvolta re
(a) Passata nei Pesciolini, indi nei Finocchietti, ora nei Pieracchi.

<sup>(1)</sup> Il Cervelliera da Pisa era un famoso scultore (2) Passata nei lin legno. Ne parla il Vasari nella Vita di Giuliano ora nei Pieracchi. da Majano.

exuai fueri di cass. Era suo intervese, domipar volendo, tranniciamente sui potenti, di farsi i poveri amici; e in nessun luogo l'ottenne quanto in Pisa. Potenti vi non cerano: ma poichè l'ambisione nel cuore dell'uomo non tacen è puer tra la miseria, quanti ambissoi desideravano direnir potenti, conoscerano merato. Infiniti furono dampe coloro, che per suo merato. Infiniti furono dampe coloro, mente mente infiniti, sono di magne coloro, mente mente intervogava; cercando, per quanto gil era possibile, di far foro ben comprendere che i Pisani crano per esso una popolazione caristima e privilegiata.

E siccome voleva, per ogni conto, rendersi benevola soprattutto la minuta plebe, fatto da' suoi emissari spiare se cosa vi era , dove esercitare l'autorità con tanta giustizia, che all'universale non paresse tirannide; intese che pochi giorni avanti era stata con lusinghe di matrimonio violata una povera fanciulla , e che il seduttore insieme ad un amico suo, fatto compagno de' suoi disordini , teneva rinchiusa in oua villetta presso San Michele agli Scalzi. Nel dopo pranzo, dunque, dati gli ordini, e montato a cavallo, si recò a diporto verso il luogo indicato. Quando fu giunto a un trar di balestra dalla casa, lasciati Giomo e l' Unghero col seguito, e smontato da cavallo, accompagnato solo da un uomo . che un gran cappollo postosi indosso, e il cappuccio gettato sul viso non Insciava distinguere, ando a batter pianamente alla porta. Venue ad aprire una vecchia, che vedendonn Signore, non osò contendergli il passo. Ben avvisato s' era uno de' giovani, che conosciuto dalla finestra il corteggio del Duca in lontananza, nel più segreto luogo della casa nascosto avea la fanciulla : ma l'astuzia peraltro non valse : si che dal Duca scoperta , e interrogata del come là si trovava, lagrimando gettandosegli ai piedi, gli espose in poche parule la sua sventura. E siccome d'essa partitamente abusato avevano i due giovani; dopo avere udito quale di essi era stato il primo, con molta ilarità, dirigendosi a lui (che come da prima tremava, or credeva di scorgere agli atti di Alessandro, che in gioco si rivolgesse l'avvenimento): - Ben facesti, gli disse, or dovendo prender moglie , ed assicurarti anticipatamente la dote : e ginsto sarà che questo amico tuo, come fu a parte del godimento, a parte venga delle spese, che arreonn sempre allorche vanno a marito le donne. Tu dunque

la sposerai, come intendagii, disse al primo; en ud dissemis asseulin diovers; procegui a dire con brusca cera verso it secondo. — E opotich stavano incerti entrembi: sumarriti, levandori id dito un anellio: — Ed io, continuo in termo de la continuo del continuo del

Questo avvenne il giovedi sera : e la voce ne fu subito sparsa , e commendata la saviezza e magnificata la giustizia; si, che facendo nuovi sforzi per dimostrar la lor gratitudine i Pisani, giunsero a porre insieme tanto, per offrirgli lo spettacolo della corsa in Arno di galeotte, co' premi come soliti erano darsi ai tempi della Repubblica, di un toro cioè (1). coperto di scarlatto e scudi cinquanta per quella che arrivava la prima, di un drappo di seta della valuta di trenta fiorini di oro per la seconda, e di due oche con una resta d'agli per ischerno alla terza. Si corse il palio nella seguente domenica; e caso fosse, o pure artifizio, vinse la Turchina, che turchino era il colore della Palla, dove sono impressi i Gigli d'oro di Francia, nelle armi della famiglia Medicea. Il sabato antecedente avea il Duca ricevuta notizia, che Pietro Strozzi erasi mosso a quella volta; quindi tutto dispose perche trovasse l'accoglienza, che certamente non attendeva.

## CAPITOLO XXVII

Girolamo Amelunghi

A chi non piace gli rincari il fitto.

Innanzi però che si ponesse Piero Stroxzi in viaggio, inhatando fin d'allora la mente a più arditi pensieri, credò bene di visitare prosilario, e fremente, credò di potera di ogni incontro, come fido amico della famiglia, contare interamente sopra di lai. Con esso pariò vagamente: si lagnò delle grande ingiusizia, che si commetteva, e della force inquira, che si commetteva, e della force inquira, che

(1) Tronci , pag. 270.

no, o lo somigliano) il Gobbo da Pisa, che bene, o male qualche cosa ei faceva: e quan-do apriva le labbra ad abbajare contro i sommi non si potea dirgli con Donatello, « Prens di un legno, e fanne un tu (1) s: perchè il legno l'avea preso, e da gran tempo avea fatto. Il Berni e l'Ariosto erano le sue stizze, ma più assai l'ultimo del primo : nè saziavasi di celebrar Dante , come il Poeta naturale ; e non già dove quel divino è celeste; non per la forza del dire, non per la verità, per l'evidenza, pel caudore; non in somma per quella tanta peregrinità nelle espressioni , che lo faranno sempre ammirare, finchè l'Italiana lingua sarà intesa; ma perchè molti versi non belli di quell'Ingegno straordinario (colpa della materia, o dei tempi) parendogli che somigliassero a'suoi , quelli sembravano a lui migliori degli altri. Così all'asino gli orecchi del mulo più belli pareano di quelli del cavallo. E chi vorra fargliene colpa ? Il gusto era fatto traviare dalla somiglianza. Ma quello, che più gli movea la bile contro il Ferrarese, era il vederlo pelle mani di tutti, e udirlo celebrare da quanti allora avean senno. E mentre egli stesso agevolmente confessasse che si facea leggere da capo a fondo, dicea che il torto era di coloro, i quali rignardano questo come un gran pregio. Chè il farsi leggere non era nulla: perchè il Libro di Bertoldo più si legge dell'Iliade d' Omero; ma che nello scrivere originalmente consisteva la gran difficoltà. Come sostenesse bene la sua tesi lo vedremo. In quanto alla figura , egli non oltrepassava tre piedi: elevato nelle spalle, e ngualmente elevato nello sterno , avea lunghe le braccia, colle quali perveniva facilmente a imporre silenzio quando parlar ei voleva ; e con piccioli piedi , belle e picciole mani ( che smentirebbero l' opinione di chi scrisse che le belle mani sono indiaio di alta stirpe), rosso di capelli, cogli occhi grossi e celesti, con larga bocca, e larghissime gote, terminava la sua faccia in un mento aguzzo, da eni pendeva un picciol barbetto. Questo mirabilmente agitavasi mentr' egli parlava , sicche può dirsi che agitavasi sempre, perchè difficilissimo era di farlo tacere. Uno dei donzelli del Comune di Pisa, che era stato posto a disposizione di Giomo, per gli ordini che piacesse al Duca di dare, andò a portargli l'in-

(1) Vedasi il Vasari nella Vita di Dinatello, dove è narrata la storia, che diede origine al Proverbio: a proposito d'un Cristo, che il Brusellesco poi

Rosini - Strozzi

vito, e fargli sapere come Saa Eccellenza lo attendeva da sè nella sera. E tronfio egli e borioso di tanto onore, alle ventiquattro era in sala. Dominato dalla smania di parlare, solo ivi trovandosi, e non potendolo con altri, tentò di attaccar discorso collo Svizzero, che era a guardia della porta; ma invano. Era quegli anche fra i suoi pari di cortissimo inteudimento, ne per segni, ne per gridi, pote mai capire un jota. Altine , dopo varie replicate dimande, nojato di star solo, andava chiedendogli, pur per discorrere , del quando il Duca comparirebbe. E non intendendo al solito lo Svizzero, e ripetendo il Gobbo : Quando, quando Duca venire? e facendo cenno l'altro, che non intendeva, per disperato tiro fuori un Testone , dove era l'effigie del Duca Alessandro (2), per fargli comprendere almeno la persona, se non la cosa. Ma non ebbe il bravo Svizzero appena veduto brillar quell'argento, che dando rapidamente di piglio alla moneta, e aprendo le sue grosse labbra al riso, e ripetendo gracias, gracias , la fece sdrucciolare a salti a salti nella tasca profonda delle larghe sue brache. Ciò punto non intendeva l' Amelunghi: ed inquietavasi e taroccava, chè, al solito dei poeti, molti non ne aveva, e ad ogni altra cosa sentivasi disposto fuorche a regalare a nno Svizzero, senza garbo ne grazia, una benche minima parte di quei pochi: ma il proverbio è antico; e sarebbe stato più facile torre ad Ercole la clava, che quei quaranta soldi ad Ermantte ( tale era il suo nome ); sicchè restò Girolamo scornato, allorché cominciando a venir gente, ndivano la causa della gnerela. Nessuno peraltro immaginava come colà si trovasse il Gobbo : nè sapevano che il Duca rallegrar si voleva, e che tra letterati seri e buffi facea pochissima, o per dir meglio, nessuna differenza.

dillerenza. Latanto, accompagnato e seguito dalle persone, che averano seco pranzato, (fra le quajue l'abio posta del disconsista del disconsista del 
jue l'abio pa que rain meni desa ciacabesta, sumo di que rain meni desa ciacabesta, uno di que rain meni desa ciacapere la compagnata del disconsista del 
proporto a salte, e fez i pochi, i quali rerano giora,

ti, a le donne, le quali per la prima volta for
se, dopo lante e guerre e patuncuti e venuire, servirano l'autoro a licit orusificir, cercava vi

28

fece.
(a) Moneta di tre paoli. Si harmo intagliate dal Coltini.

di mostrarsi corlese; senza lasciarsi tirare al di là delle convenienze sociali dall'impeto della sua natura; sia che volesse in quella città esigere solamente affetto e riverenza , sia che qualunque altra cagione a ciò fare lo movesse. Fece assidere le donne ; e, siccome fra di loro avea desiderato di conoscere le figlie di quelle, che più distinte si erano uell'auimare i soldati alla difesa, nell'ultima lotta co' Fiorentini, gli su detto, che tra quante ne vedeva difficilmente potea dirsi di quali erano state madri quelle, che più s'erano distinte, perchè tutte unanimemente avevano mostrato e coraggio e fermezza molto al di sopra del sesso. Salutava e faceva assidere di mano in mano quelle che giangevano; ed egli in piede si tratteneva con gli uomini. Stava da una parte, e in fila cogli altri, ma e col petto prominente in fuori, e cercando colla testa, e più coi tacchi elevarli, notar si facea l'Amelunghi; che mostrava non aver posa . tanto era il desiderio di essere dal Duca interrogato. Ed Alessandro, che accorto se n'era, colla coda dell'occhio guardavalo, e rideva della sua impazienza, e divertivasi a prolungaria. In fine, andandogli incontro, e predendolo con molta cortesia pel barbetto del

mento,

— Ti ho fatto chiamare, iucominciò senza
preamholi a dirgli, perche io di lettere non
sapendo, e aspettando questa sera due letterati, che van per la maggiore, voglio aver qui

chi loro tenga dotta compagnia.

— Yostra Eccellenza di troppo m'onora, tutto raggiante di boria, rispose l'arrogantisimo omunculo: ma provurereuno, per quanto sarà in noi, se Orarje e Vigglij non siamo, anti, se non siamo Aristoleti, di non far torto non solo al nuovo Augusto, ma, poichò vi è parità nel noue, di non far disouore al nuovo Alessaudro.

- Bravo I Ed Aristotele, si dice, che sosse di tutto intendente.

- Come io, alla meglio, m'intendo, Ec-

cellenza, d'un poco di tutto.

— Ti lodo;... quando riesco.

— Ma ciò è necessario. Chi non sa ragionare sul cucchiajo, non s'impanchi a ragionar sulla forchetta: e, come si trova in Quintiliano che l'Oratore dee di tutto sapere, non s'affibhi la giornea di Poeta, chi non sa un po' d'ogni cosa.

- D'ogni cosa dunque ?

- Così parmi.

- E tu dici che sei nel caso, e sai ditutto?

- Un poco.

— E anche di teologia, per esempio ? — Anche.

— E dove l'apprendesti?

- Nel Paradiso di Dante.

— Si? E di que'sacchi di farina ria, che ne diresti? (1). Conobhe Girolamo l'astuzia della doman-

da; ma senza esitare, subito rispose:

— Precisamente quello, che ne direbbe

Vostra Eccellenza.

- E d'Arti t'intendi ? - Anche di esse un poco. Vide V. E. l'Er-

cole col Marzocco?

- Lo vidi.

- Che gliene parve?

- Brutta statua, e bella invenzione. - E bene , la statua la fece un vecchio

rimbambito, e l'invenzione fu mia.

— Me ne rallogro davvero. — Indi : —

Francesco, (disse rivolto al Campana) ci potremo servire di lui nella Zecca, per i rovesci delle monete.

Oh I in quanto alle monete, l'Eccellenza Vostra ha uno Svizzero; che per il rovescio e per il dritto, se n'intende assai più di me i

Questa replica del Gobbo fece assai ridere.

a perchè la più parte dei circostanti trovata erasi alla costesa; e il Duca n'era sato subito informato. Di li a poco, come Alessandro i già gii aspettava, vennero Piero Strozzi, e (poichè promesso aveva alla Luisa di accompaguarlo anco là), quantunque di mala vogita, lo Zeff.

Fece questi al Duca riverenza, indi ritirossi in un canto a parlare col Guidiccioni. Ma difficilmente immaginar si potrebbero le gentilezze e le cortesie, di cui fu generoso Alessandro verso Piero. Nessun' ombra di simulezione, nessun motto d'ironia, com'era suo solito, nessuna parola o cenno, che potesse far sospettar che ei si sovvenisse di quanto era avvenuto a Firenze. Ciò non lo addormentava già, ma non sapea quello che credere. Gli parlo dello stato attuale di Pisa; disse che gli avrebbe dimandato consiglio sul bene da farsi a quella città : quindi lo presentò alle giovani più belle, non saziandosi di lodare i meriti di questo suo bravo cugino. Francesco Zeffi tendeva l'orecchio, o nulla si augurava di huono: ma la moltitudine faceva plauso a quanto il Duca diceva. Dopo vari discor-

(1) DARTE, PAR. C. XXII. V. 76.

Li egi

si, chiamb a sè l'Amelunghi, e accennandogli Piero Strozzi e lo Zesti, questi sono i due letterati, di cui t'ho parlato; e sanno di Greco, non che di Latino.

— Ed io, in Latino, me ne rallegro, rispose, ed in Greco. — Indi a guardarli continuò con quella impertinente arroganza, che gli

era propria. Lo Zeffi alzò le spalle per disprezzo e compassione; ma Picro non fu contento di trovarsi a dialogo con costui; sicchè decise di tacere, finchè gliel permettea la pazienza. Ma coll'Amelunghi hisogno non v'era di venire a dialogo; che sostenea da sè la conversazione; e s'interrogava, e si rispondeva, come in una Commedia letta da un solo. Bastava che posto fosse in qualche favoritodiscorso, non terminava mai più. E siccome il Duca n'era stato avvertito, quando potê farlo in modo che venir paresse naturalmente, cominció a parlar dell'Ariosto. Al suono di quella corda , quanti ne conoscevan l' umore, si guardarono in viso, anticipatamente ridendo, e aspettando di trovarsi a una scena.

- Egli è morto, cominció a dire, e il Ciel l'abhia in gloria, e perdoni a' suoi peccati, e a quanti gli han dato titolo di divino. Enon può certo negarsi che non l'abbia ottenuto a buon mercato. Il grande, il sommo, il magnifico, il divino, è il Conte (e intendea del Bojardo), ed a lui debbesi il rinascimento della Poesia, morta tra le mani del Petrarca, e sotterrata in quelle del Boccaccio. - E quantunque concedesse, che pur qualche cosa nel Furioso era da lodarsi, non sapeva perdonar l'ardimento di quel Lodovicuzzo... ma che in fine in fine , egli non sarchhe mai per essere che il Continuator del Bojardo. --E aggiungeva il hravo Gobbo le più piacevoli, le più matte, le piùstrane cose del mondo. E con qual tuono, con quale insolenza, con qual persuasione le sfrombolaval Molti gli facevano cerchio : ed ei con quei suoi lunghi bracci, facendo lazzi e gesti, secondo l'occurrenza, continuava:

- In un Poema , si richieggono principalmente tre cose.

mente tre cose.

— Solamente tre ? dimandava Picro Strozzi, che non conteneva più la pazienza.

— Queste sono le principali: le altre vengon poi; ma le Tre sono: — Originalità d'invenzione : — Creazione di Personaggi : — Varietà d'avvenimenti.

L'Orlando era lanamonaro, ed è divenuto Funzoso: ma perche l'è divenuto? per amorc.

Siamo dunque tra la zuppa e il pan molle; sicchè per l'Originalità dell'invenzione, Messer Lodovico mio caro, huona notte.

Creatione di Personaggi. Aprite il Bojado, e vi trovercie i personaggi atresi sicussiami dell'Ariosto. Carlo Magno, Angelica, e-Malaggi nel Casto Primo: O'Indudo e Rinaldo nel Secondo: Attolfo e Perrai nel Terro: Fiordispia e Gradasso nel Quasto: i indi Sacripante ed Agricane nel Decimo: Marfias ed Agricane nel Decimo: Marfia ed Agricane nel Decimo: Aquilante e Grifano marte nel Ventesimo: Aquilante e Grifano nel Ventesimo quarto: e questi nel soloprimo Libro. Aprite gli altri, ci tutti ce il trovercet fino ad uno. Oscheh, bella fatta te el I'Com-

missirio di Garfagiana I (1)
Ma che diremo noi degli Avvenimenti I Le
due Fonti di Merino, e i Anello incenato, e
le cosseguente che ne derivano: a la Lancia
d'oro fasta, e i tradimenti del Magazzeti, e
dono del monta del manto del Magazzeti, e
con la monta del manto del manto del menoso, consettendolo, che mascasse (o) pur
qualche cosal Batagglie quindi mel Conte, e
abatagglie sul Arionico, dialida e giorare nel
mi, accisioni e riconocimenti con i montano
mi, accisioni e riconocimenti con i
montano del montano
mi, accisioni e di incusterdim nel secondoci in somma, la cosa è spacciata, n èsi
può dir che la Goranccia, l'errerese abbla

sole quattro povere penne di suo l — Una cosa, qui l'interruppe Piero Stroz-

zi, hai dimenticato, gobbo caro...

— Io mi chiamo Amelunghi...

- Si: come tu vuoi ...

Che ho io dimenticato?
 Il Corno d' Astolfo, che vorrei qui ben suonare io, per mandarti sei miglia lontano, perchè pare che altro modo non vi sia per larti chiuder quella hocca, nido di brutture e

di vituperi.

— Siete voi che lo dite: ma le parolone,
Messer Piero, non m'impongono. Io espongo
il vero, lo dimostro, e lo provo. Fate altrettanto voi, se vi riesce . . . chè son qua colle
berretta in mano, e piegando la ecrvice, ad

- Ad udir me? ti pare? Sarchbe termina-

(1) L' Ariosto fu Commissario a Castel-Nuovo di Garfagnana, come ognun sa.

(2) e Quest'istoria finor poco palese e É stata per industria di Turpino. Bozanno c. 1 st. 3. to il divertimento: e non sono così nemico dell'altrui sollazzo, per farlo cessare.

- Queste le son haje. Stiamo fermi al proposito. Chi vuole serivere nel Secolo XVI, ed aver fama di Poeta, non debbe accattar la materia dagli altri.

- Dicci qualche cosa di tuo, dunque; che secondo le promesse, sarà bello e nuovo: qui

l'interrompeva Alessandro. - Volentieri. Debbo dire all'improvviso? Son pronto. - E dritto in piedi, e col barbetto arruffato, a guisa della Sibilla salita sul

tripode, appressavasi a cominciare : - No, no, vogliamo intendere qualche eosa di meditato, acciò, secondo quello che hai detto, conoscer si possa in che cosa consista

l' originalità dello scrivere. - Non lo ricuso.

- Che hai di bello fra mano? - Un Poema.

- Bagattelle !

- E in ottava rima. - Intitolato?

- La Gigantea. - Vedremo dunque in mostra Tifeo, Encelado, Briarco.

- Ma vi pare ? Vi ho promesso del nuovo, e voi mi consigliereste a farmi cuculiar con

del veechio? - O col vecchio, o col nuovo . . . interrompeva Piero.

- Che intendereste dire?

- Che son qua per ascoltare. - E come dunque (riprese il Duca) si

chiamano i tuoi Giganti? - Macrocco, Cronagraffo, Gerastro, Spatanocca . . . - Ma quest' è femmins ?

- No, maschio come Enea: indi Ciamulgo, Forcocco, Barcichiocca, Drautte, Sharaglia, e Babau (1).

- Bello quest'ultimol... per far paura la sera di Befana ai fanciulli. - Varietà, e novità: questa è la mia inse-

- E il principio ? - Eccolo, Eccellenza, e certamente non

rubato da nessuno: Non venga Euterpe, Calliope e Clio,

Ne'l grao Cavallo, c'l Fonte d'Elicona A infonder versi al mio'ngegno restio, ) Che vuol poetare a easo, e alla carlona.

(t) Nè si croda, che qui si pongano per ischerzo.

Fu la Gigantea pubblicata per la prima volta, sotto rarissima. I not il nome di Foranosco nel 1366, io picciol quarto in no di là tratti.

- Piano un momento. E con quali gambe (dimando Piero Strozzi) potrehbe venire il Fonte d'Elicona sino a Pisa?

- Gambe | che gambe ? non è forse un fiume? Fategli voltar gli argiui, e vedrote se l'aequa verrà da sè. Gran pedanti?

3 Noo venga Orfeo colla ribeca, ch' io

> Noo voglio, e posso cantar cosa buona: > Venga l'alma Pazzia . . . - Alma in vero, e che alimenta più cer-

velli di quel che si pensa, diceva lo Strozzi. ) Ch'io la vo'sempre mai per calamita.

- Bravo I Quest' ultimo pensiero è origi-- Qual dubbio? finora tutti i poeti han parlato di cetra, di lira, di tromba. Alla ca-

lamita nessuno aveva pensalo. - E chi potrebbe impugnarlo? D' una sola cosa mi rincresce . . .

- Ed à? - Che se tali belle e nuove cose si narreranno, quando il tuo nome giungerà per

istraforo alla posterità . . . - Straforo quanto volete, purchè vi

ginnga . . . - Queste cose, si, non parran vere, ma

- E pur le son verel E alla barba dei saccenti e degli Antichisti! - Prosegui.

- Vien la protasi, dove si espone il desiderio dei Giganti di far guerra a Giove . . .

- Adagio. E da che nacque il desiderio ? - Che si chiede ? dallo sdegno.

- Sdegno di che ?

- Sdegno. Li fulminasse. Che vi pare di quel Giore poltrone , non

è na epiteto originale? Non ispiega, non mostra, non dipinge con verità Giove fra due guanciali a seder con tutti i suoi comodi? - Ma veniamo ai Giganti, che sono i Protagonisti . . .

- 1 Giganti, dunque, volendo far guerra, convien che trovino le armi.

- E queste saranno originali come lo

- Qual dubbio? Scartabellate quanti poeti sono al mondo da Omero . . .

-Sino a te . . .

Firenze, senza nome di stampatore. L'edizione è rarusima. I nomi, e i versi che poi si riportano, so-

- Burle in lå! Qualche volta si crede di scherzare, e dicesi il vero . . . Tutti dunque i poeti quanti sono, per gnerreggiare banno fatto adoprare lancie, spade, scudi, corazze,

e morioni: ma io ? . . . Udite: Due colonne di porfide forate

Cronagraffo arma in cambio di bracciali; Quelle d Ercol, ch'egli ha nel mar sharbale,

Alle sue gambe servon per stivali . . . E voote ha già di Mongibelle il monte, E postosel di poi per elma in fronte.

- Bravo l ma bravo davvero. - Vedete la differenzal Quel povero Ario-

ato ai contenta di dire : Come quel che d'Encelado è sul dosso:

e così rimpiccolisce la misura de' Giganti, facendoli minori d'un monte : ed io pongo loro un monte per cimiero, e qual montel Niente meno che il Mongihello medesimo !

- C'è altro di nuovo ?

- Se ci è ? ma tutto è nnovo! Avete udito ariare della gran Piramide? una delle Sette Maraviglie del Mondo ! E bene:

) Gerastro la Piramide alta e grossa

) Tra' Sette gran Miracoli oggi delta, (Che fe già Chemmi Red'Egitta) ha scossa

E trapanata tutta con gran fretta. - Per farne che?

- Considerate come dal picciolo si salta al grande l Vedeste mai i fanciulli divertirsi colbolle di sapone? Ora stupite:

L'aggiusta appunto, e con destrezza e possa

Difficilmente a mode sue l'assetta, Poi se la pon qual cerbottana a bocca (1),

E monti spesso al ciel per palle scocca. E questo non è del nuovo? -

È qui ciascuno intende, che pressochè tutti ridevano, e Girolamo cogli altri, senz'accorgersi che (meno il Duca) ridevano pressochė tutti di lui. Siechė proseguiva baldanzo-

- Si conclude adunque « ebe mentre nei fioriti e ben coltivati campi della Toscana » lingua non passeggiano che masnadieri e as-, ainil (2) vi è qualcuno , che non rifà in pasticci il Petrarca, in intingoli Dante, nè il Boccaccio in fricasseal . . . Così mostrasi l'error dicoloro , che sballano in capo a cent'anni un' opera, la quale ba bisos gno d'essere accompagnata da spada e cap-

pa, mentre la va fuori l Dual bellezza può pareggiare uu Gigante

(1) La Cerhotiana e è una mazza vuota dentro a y guisa di canna, per la quale con forza di fiato si spinge fuori colla bocca la palla di terra; ed è airumento da tirare agli uccelli s. Qui l'Amelun-

armato di calamita, che combatta con Mars te, e per forza lo tiri, e tenga a sè come la paula un pettirosso ? . . . 3 Qui si diedero a ridere tutti con ai gran

pro, che, cominciando a sospettare l'Amelunghi di parlare a degl' ignoranti (che tali son lenuti sempre da certi umori quelli, che non si appagono delle ragioni loro), concluse, che questa credeva essere la sola via di farsi applaudire con giustizia. Qui taluno fra i circostanti, a voce bassa (ma non tanto però, che l'Amelunghi, il quale aveva acutissimo l'udito, non sentisse) pronunzio la parola arroganza. Ed egli, rivolto a quella parte, a viso franco rispose :

- Caviamoci la maschera, Seri e Messeri, una volta; e confessiamo che per far chiasso nel mondo son principalmente necessarie due cose: gran fermezza nell'asserire (che i pusillanimi chiamano arroganza), e grandi polmoni per sostener l'asserto. Ponete un Avvocato colla voce sottile, e farà ridere i giudici. Fate nascer Cicerone senza l' ugola , e quel brav uomo di Verre beverà in pace il moscado di Siracusa, sensa che veruno gli rompa le tavernelle. -

E avrebbe continuato a servir di spasso l' Amelungbi, senza la comparsa d'un personaggio, che ad altre cose rivolse gli animi e gli sguardi delle persone colà radunate. Ma innanzi d'andargli incontro , preso il Duca di nuovo pel barbetto l' Amelunghi: - Bravo, bravo, (gli ripetè con gran cortesia) mi piaci, e farò qualche cosa per te. Anzi, disse, rivolto al Campana, date gli ordini perche venga presto il nostro Girolamo a Firenze, commeiando dal fargli contare una ventina di quelle monete, ch' Ermautte gli ha mostrato di amar tanto ; e concluse, parlando sempre al Campana, ma in modo da essere inteso dagli altri: - Tutto pesato, egli è ben altra cosa del Berni. -

E certamente non pronunziò il Duca mai si giusta sentenza: che assai ben altra e differentissima cosa erano i meriti d'ambedue. Quando i circostanti ciò ebbero inteso, il primo pensiero in tutti , fu quello di maravigliarsi: il secondo nella maggior parte, fu di sospettare che il Duca potesse avere un po di ragione; e il terzo in moltissimi, fu di dar-

ghi prende anche equivoco tra una piramide e un

(a) Le parole virgolate sono tolte dalla Lettera che precede la Gigantea.

glicla intera. Mentre però l'Amelunghi non capiva in sè dalla gioja, ed elevandosi su i tacchi dissondevasi in ringraziamenti verso il Duca, egli faceva due passi per andare incontro a colui, che giungeva. Era il Cesano, che unitamente a Piero Strozzi, nel giorno medesimo ma verso sera, per la via di Siena era giunto da Roma. Veniva egli in poste, per indi proseguire per i monti la sua andata in Ispagna, che la mandavalo il Cardinale lppolito (1). Ma per quanto egli venisse a tutto preparato, e apprese avesse là dove n'erano i sommi maestri, le arti di simulare, e dissimujare a tempo, e a proposito, pure non vide senza turbamento alle porte della città di Pisa raddoppiate le guardie: e, non senza un segreto rammarico, ndi che la trovavasi Alessandro. Pure, facendosi animo, (e sperando che, dato com'era il Duca più ai piaceri che agli affari, poco l'importerebbe di ricercar dove andasse ) per mostrare quella fermezza, che aver non poteva, decise di prontamente visitarlo; di celargli la sua missione; e quando ne lo richiedesse, d'apertamente mentire. Potevasi il viaggio ritardare: potevasi far sembiante d'uscire della porta di Livorno, indi passare Arno, e se si venisse posteriormente a scoprire, finger potevasi un ordine premuroso del padrone, ricevuto per espresso di poi. Ma non sapeva per anco Don Gabriele con qual nomo dovea farla; che appena giunto e scavalento a casa della sua famiglia, il Bargello che l'intese, lo riferì subito al Duca, o il Duca mando Giomo a dirgli colla più gran civiltà , che l'avrebbe vo-lentieri veduto in quella sera medesima. E il Cesano arditamente, dopo un breve riposo, fidandosi che carte seco non aveva, si recò presso Alessandro.

presso Alessandro.

E da saperes che, fino da quando Filippo
Sirozzi era in Firence, prima della sua passata in Francia colla Caterina, il Duca segrelamente aveva scritto, per consiglio di Alessandro Vitelli, una lettera al Papa, del
segnente tenore: (2).

# Beatissimo Padre, e nostro amorevole Zio.

2 Lo stato di Firenze per le disposizioni 2 prese da V. B. mi è assai ben affetto; cer-2 cando io di operare secondo gl'insegna-5 menti datemi dalla B. V. Ma pure vi sono

s de' cittadini, che fomentano ancora quel s maligno spirito, esgione quasi della ruina della nostra citti. Uno di questi e Filippo s Stroazi, uomo ben conosciuto dalla S. V. Jo non voglio far sopra di ui alcuna risos luzione, se prima non ho il savio consiglio di V. B. Partecipo questo, perchè pensi al suo decoro e al mio mantenimento, ed umilsumente le baccio i santi piedali sun decoro ci al mio mantenimento, ed umilsumente le baccio i santi piedali.

### IL DUCA ALESSANDRO.

Ricevuta questa lettera, che si tenne celatissima, credè il Papa ottimo espediente di allontanar da Firenze Filippo, e di tenerlo, come faceva, in esilio onorato presso il Re-Cristianissimo. Ma non resto il contenuto di questa lettera per tanto tempo si ben celato, che in fine non giungesse all'orecchio del Cesano. Nel tempo stesso, a declinar cominciava la salute del Papa : siccbè parve allo scaltrito Segretario di esporre al Cardinale Ippolito, che questo era il tempo di unire le proprie forze, come i propri interessi, cogl' interessi e le forze degli Strozzi, e di operare in modo, che alla morte di Clemente fosse Alessandro cacciato dal governo di Firenze, e sostituitovi esso. Che a ciò non si opporrebbe Filippo, tostoche veuisse in chiaro del malanimo di Alessandro; del quale aveva fin d'allora sospettato, ma di cui prove intere non aveva; e facile diveniva loro adesso il persuaderlo, per l'esistenza d'una lettera, che smentiva tutte le finte dimostrazioni d'affetto, che il Duca per esso mostrava. Conveniva dunque andare in poste e trovar Filippo, parlar seco, e quindirecarsi a Madrid; facendosi accompagnare dalle rimostranze della Caterina de'Medici, malcontenta dei modi di Alessandro, che non riguardava come fratelio; da' desideri de più cospicui cittadini di Firenze, e da quelli di tutti co-

loro, che come fuorusciti vagavano in Italia. Sotto questi suppie ira partito il Casno, e se le opere del Cardinale Ippolito a flossero riartette a questi maneggi, ed alti rimostranze da faria il supremo Capo dell'Impero, fore potes spersari che mon arvebbe incontrato questi misero fino, che lo rapis i giorine alla recolavazi colla perfidia, per non dar hogo, a questa, subiochè presentavasi cili que con contrato dell'accontrato dell'accontrat

<sup>(1)</sup> Varchi, pag. 529.

<sup>(</sup>s) Trovasi MS. nelle Riformazioni.

dono i più) che al Cardinale Ippolito avesse molte volte già tese insidie Alessaudro, e ch' egli cercasse di rivolgere in lui le medesime inique arti; sia che irato dell'affetto, che verso lui mostrava Clemente, e più del grado, a cui l'aveva inalzato, credesse che gli uffici del Cosano non sortirebbero felice fine, sinchè fosse quegli in vita; certo pare che in quel torno, giungendo alle sue mani il Sonetto del Berni, di lui cercasse di valersi per avvelenare il cugino. Era stato il Berui familiarissimo d'Ippolito; e quindi egli credeva di poter contaro sopra di lui. Sapeva che Alessandro lo ammetteva sovente presso di se, prendendo piacere a' suoi scherzosi componimenti: siccbo, quando vide nel Sonetto quali erano i sentimenti del Poeta contro al Duca, non potè più dubitare un istante, che fosse per favorire i suoi disegni. Allora si lascio strascinare dal suo tristo fato; e, poco dopo la partenza del Cesano, spedi a Firenze in poale un fidatissimo uomo, per aprirsi seco sul desiderio, ch' egli aveva perche col veleno gli levasse il Duca dagli occhi. Il messo giunse a Firenze nel giorno, in cui giungeva in Pisa il Cesano: e quel che ne avvenisse lo vedremo in appresso. Intanto le cortesie di Aleasandro verso il Segretario del Cugino furon molte: ma seuza fargli veruna interrogazione del come trovavasi là. Molto gli parlò di Pisa, come vi si teneva beato, che contava di tornare a passarci una parte del prossimo in verno; e che msi non dimenticherebbe l'accoglienza, che ne avea ricevuta. E così fu protratta la sera, colla più grande avvertenza però guardando, allorchè Piero Strozzi facevasi a confabulare segretamente con esso. Allora, da qualunque parte della sala ei si trovasse, movevasi veiso loro, ne interrompeva i colloqui, e faceva parere atto di familiarità quello che era conseguenza della più fina ma-

lizia.

Jufine, nojato di far la parte di guardiano, se lo fece sedere a canto, issieme col Guidiacoini, e introdusse discorso sulla politica dei tempi. E fu si savio ed accorto, e ugualmene si moderato quanto el disce, da far meraviglia perfino al Prelato Lucchese, che era degli comini più gravi e più reputati di quel-

Ed è il luogo qui d'indicare il gran senno, che racchiudesi in quel dello dell'Alighieri (1):

(1) Ixv. C. 31.

1 Che, dove l'argomento della mento 1 S'aggiunge al mal volere e alla possa,

Nessun riparo vi può far la gente.

Molto ingegno era in Alessandro; ma perver-

sa n'era l'indole; e quindi tremendo il mal volere. Quando si fu alquanto annojato, non aspettando che lui prendesse licenza, — Ma, Don Gabriele (gli disse volgendosi ad un tratto) voi dovete certo essere stan-

si ad un traito) voi dovele certo essere stanco; e quindi vi consiglio d'andar a riposo, per alzarri dimane per tempo, chè molte miglia vi restano a fare, per giungere sino a Madrid.

 Ma . . . . Eccellenza . . . rispondea halbettaudo il Cesano, che non credea di esser da lui si bruscamente colto in sul vivo . . .

— Andate, andate, redete l'Imperatore : siate cauto, e non vi arrestate, intendetemi hene, non vi arrestate per ria. Finchè andre te dritto in Ispagna, nessun daano potrà venirrene; che i aeritionifadeli, come voi siete, debbouo eseguir le commissioni dei padroni a Principi, e a Repubbliche; non cosi coi fuorassiti, o con quelli, che presto lo saran-no. (È nienedera di Filippo Storzi).

Voleva il Cesano replicare: ma il Duca levandosi, e fieramente ponendogli la mano alla bocca, glielo impedi, concludendo:

Tenetevi per avvertito; c non occorrono più parole.

Il Guidiccioni erasi levato con lui; siechè voltandogli le spalle, non pote il Cesano far altro, che chieder congedo a quanti gli crano intorno di parenti e di amici; recarsi a casa; e, temendo che Alessandro nol mandasse a manomettere, appena si aprì la porta del Leone (2), poiche la stagione lo permetteva, lietissimo d'avere scampato da un gran pericolo, prender la via delle montagne di Luni. Piero Strozzi lo vide con rammarico partire improvvisamente; nè da primo ne sapea rendere a se stesso ragione: ma crede che avesse dimandato al Duca licenza, perchè fosse veramente stanco dal viaggio. Sperò di rivederlo nel giorno di poi; dubitando bene che nella sua venuta fosse qualche mistero: ma , per quello che intervenne, sarebbe stala grave imprudenza di cercarne.

Poco dopo furono poste le tavole dei giuochi. La conversazione si fece più animata, perche si unirono gli amici, e le amiche; e dopo tanto tempo, che n'erano i Pisani stati

(2) Era quella che portava nel Genovesato.

privi, (che tra loro non si adunavano) cominciarono a godere di quell'allettamento, che distrae da più serie cure talvolta; ma che, preso senza misura, ange il coore, e ruina le famiglie pressochè sempre. E tra i giuochi era in quei tempi pericolosissimo quello dei dadi : ma il vizio ne potè sempre più della riflessione. Piero Strozzi si assise a giuocare agli Scacebi col Rettore dello Studio: e l' Amelunghi, con molto sussiego e sericià gli si pose dietro, come per giudicare della valentia de due combattenti. Piero non gli rivolse mai nè gli occhi, nè la parola; e cosi ne puni la presunsione. Egli, come superiore a quanto eragli d'intorno, stava là, beato d'interpetrare la non curanza, che gli era mostrata, per considerazione, o timore.

E questo è quello , che avvien sempre a coloro, i quali come l'Amelunghi, non potendo farsi un nome colla peregrinità dell'ingegno, cercano di farselo colla stravaganza delle opinioni ; e stolti ! a creder si danno , che la gran sentenza del Satirico Francese non sia procunziata per loro (1). Balestrato l'Amelunghi da Pisa in Fircoze, gode d' una pensione : prosegui ad abhajare contro l'Ariosto: a lui si unirono quanti erano invidiosi della gloria giustamente acquistata da quel grande: e poi? — Si ammirano ancora i versi immortali del Ferrarese ... ma fra quanti mi leggono, chi ricordavasi mai ( sc io noo aodava a disotterrarlo ) ch'esistito fosse un Goa-BO DA PISA?

## CAPITOLO XXVIII.

## Sdegni

- Come vedi talor due can mordenti O per invidia, o per altr'odio mossi,
- Avvicinarsi digrignando i denti,

Con occhi biechi o più che bragia rossi; ec.

Nel licenziarsi la sera, I urono a Piero fatte dal Duca le cortesie medesime, come al suo venire. Inteso che sarebbe tornato la mattina, per parlargli con libertà, fu lasciato podrosie della scella dell' ora: e poiché restava perplesso, non sapendo quello che credere su tante smodate carezzo, Alessandro fui i primo a porgergli la mano, e ad accompagnarlo

(1) a Uo sot trouve toujours un ples sot qui l'ad-

per tre passi verso l'uscita. Interrogato lo Zeffi su quello che avea veduto, rispoode va con quel di Virgilio: Timeo Danaos, et dona ferentes.

Dopo una notte, che non passò quietamente, verso terza si recò Piero alla casa de Medici. Era dessa, come rimane ancora, una delle fabbriche più importanti, e più regolari della città. Situata felicemente al mezzodi , sulla sponda destra dell' Arno , quasi di contro alla Fortezza, la cui porta in quel tempo chiudeva l' imboccatura sinistra del primo Ponte , che rinnisce le due rive ; senza esser fiancheggiata da verun' altra abitazione, mostrava nella disposizione delle palle (2) dentro lo sendo dell' Arme Medicea ( che vedevasi sulla porta ) l'antica condizione della famiglia. La porte poi situata nel canto, e la rozzezza di tutto il fianco, che guarda Ponente, indicavano che volevasi, in progresso di tempo, aggiungere altrettanto a quello che già s' era inalzato , e formarne la più magnitica delle abitazioni , che decorassero quella parte del Loogarno. Lo spazio non mancava; e sia pel giardino , sia pel cortile , tutto riuscito sarebbe a norma dell'incominciato. Una scala di macigno , nella più parte scoperta , come vedesi ancora, dopo un hreve pianerottolo , che incontravasi , saliti undici gradini , e che dava adito ad alcune stanse , le quali servivano anticamente di Banco, poneva dritto nell'anticamera del piano superiore. Dopo l'anticamera si entrava nella sala, illuminata da una finestra, e dalla porta invetriata del terrazzo, che sporgeva in fuori. Giomo coll' Unghero avevano preso alloggiamento a basso ; il Duca col Campana , col Maggiordomo, e oltri pochi seco venuti, negli appar-

In quella stessa mattina era intimata no'udiceaa. Còi giaporara Piero Strozzi ; e quiodi erosì affertisto. Lo accompagnava Don Francesco Zelli, che alla porta lasciandolo, mentre gli raccomanodo la moderazione, gli ricordoche hadasse bene di non mancare al rispetto, che ciascum debhe al suo grado. Lo lasciò, così detto, e recossi a visitare i Monumenti della città. Quando Piero giunga in samenti della città. Quando Piero giunga in sa-

(a) Le palie sono disposte come segue :

tamenti superiori.

É noto che aleuni pretendono esser quelle non sei palle ma sei Coppo , simbolo dell'arte medica , che gli aoteoati professavaco. la, era il Duca presso la metà delle udienze. Gli ando per altro incontro, lo prese per ma-

— Con voi, disse, faccio senza ceremonie, poiche siamo in famiglia. Disbrigo questa povera gente; quiodi parleremo di quel che v'importa; e, se vi piacerà, potete rimanere anche a pranzo meco. —

interpretario de la constanta de la compana (il imparato la compana con in mao in mao in Suppliche); p finchè la udienze coutinaurono, di cose vaghe, quali is presentavano e secondo le richicise dei postulnati, si ando seco interterendo. Vene finalinoto l'utilino, che era uno dei Guardiani preposi a sovengliare i detinati calla forteza. Examp per la più dicotro, che popolare, dopo i rivolgimenti del xvxx, in Prenze. Il Guardiano chiamavati il Eccalagio, e chiedeva un aumento di paga. Il Duca giù dimando quanto ritraren dai condanati.

- Nulla: rispose il pover uomo. - Tu sci dunque un balordo. Va, va: se

non sai fare il mestiere, o imparalo, o smet-

ogni bisogno: capisci l e va io pace.
Gli batto sulla spalla; e rivolgendosi quindi rapidamente,

— Or, Messer Piero, sono, disse, da voi. Questo discorso, pronuuziato a voce piuttosto alta, fu il preludio dello strano dialogo, che cominciò dopo pochi istanti fra loro. Avera

(1) Tanto l'uno che l'altro furono avvelenati, per timore che fossero richiesti di Francial! (2) A Pisa in quel tempo era pessima.

(3) Per intender bene il principio di questo dialogo, con rica ricordari che nel 1 Siz-alberchi furno cacciati Ippolitio e Alessandro de Medici, furono essi affidati a l'ilipo Strozzi, con l'inginazione di non rilasciarli, se non quando fossere a lui resittiti e chue forterzo di Pisa e di Livorno. Giunti in Pisa, mandò l'ilipo i du giovani, perchò perinti prisa mandò l'ilipo i du giovani, perchò per-

Rosini - Strozzi

il Duce fatto cenno al Campana che si ritirasse, quindi con pochi passi erasi posto sulla soglia del terrazzo, e colla mano distena sopra gli occhi, parandosi il solle, sava colò gnardando, sensa far parola. E Piero taceva ugualmente, aspettando che a lui si rivolgesso: Ma il Duca, senza muoversi,

- Siete mui stato in fortezza ? cominciò a

dirghi. .

 Coovien che insieme ci andiamo, c che il luogo vi mostri, dove parlai nel xxvii n Paccione (3).

- E a che proposito?

 Al proposito di farvi ricredere su molto opinioni che avete.

Non intendeva Piero da primo: ma il Duca

Non intendeva Piero da primo; ma il Duca, con aria di non curanza, proseguiva:

— Affidato io alla custodia di vostro padre da quegl'imbecilli, che governavano allora Firenze, perché facessi restituire le forierze di Livorno, e di Piss; si dovera cominciare da questa. E vostro padre, aspettando alla porta, ut'inviò dentro, perchò parlassi col Comandante, onde a lui la cedesse. Or vi dimando, se potevasi esser più babbione di vostro padre?.

- Alessandro! . . . (esclamava Piero.)

— Più babbione si, da credere, che giunto in luogo, dove più a temer non avera della furia del popolo, volessi consigliar Paccione al mio danuo: e che in mio cuore non sentissi differenza immensa, che passa va tra il nipote d'un Papa e il figlluolo d'un feneratore.

 Mio padre (grau forza facendo per raffrenarsi) mio padre nascera da Filippo Strozsi, ed era dei Gianfigliazzi sua madre

Il baleno, che fende con una rossa striscia la nuvola più nera del cielo, mon è si minaccioso, come lo fu il girar degli occhi, nella bruna faccia d'Alessandro. Avera iuteso l'ingiuria (4); ne sapea es doveser irbaterla : c Piero chi era stato atrocemcote punto dalla prima, non capira in sè dal dispetto. Ambedue si guardàvano, come Ariosto ha da par suo di-

suadessero il Comandano di quella fortezza a readrat, una l'obbero in risposta, che non si releva rilatejara senza aurer si contrasargno. Il fatto fu, che essi avranco conforta baccione a non la rendere. Intanto, mentre l'ilippo, dopo questo rifix-o, tata consigliamole col Comissarie l'irectino, i dec girvam Molici, o mal guardat, y alexait fugire (come si crodè) da l'hippo, si ripararono 3

(4) Perch' egli era spurio.

pinto i mastini; ma nessuno volendo essere il primo ad irrempere a guerra aperta, in quella

incertezza, ma fremendo, Picro continuava: - Esercitando l'arte del cambio, segue mio padre l'esempio de suoi maggiori . . . e

de' vostri. – De' miei maggiori! . . . Da gran tempo l'abbandonarono, e l'ha dimenticato già il

mondo. - La moltitudine può essere, ma i grandi non anco.

- Tra gli uni e gli altri non fo differenza.

- Ma ve la faccio hen io. - E voi . . . che siete fra i grandi . . . a

che dunque venite? -E rientrava in questo mentre nella sala; e si assideva, e a Piero non faceva cenno di as-

sidersi. - Poichè siamo in famiglia, come diceste e sedevasi intanto ) , vengo , perche si termini questa vergogna di Francesco de Pazzi e di Tommaso Strozzi , che indebitamente sono tenuti prigioni.

- Meno indebitamente di quello, che ostentate voi di pensare.

- Quando mancano le prove, il ritencrli è un vitupero.

- Non mancano le prove contre di loro; ben comprate souo quelle che adducono.

- Ma dimostrar ciò hisogna . . . - E farassi ! - ( E questa parola pronun-

ziò con tuono terribile. - Il vedremo (replicò Piero senza scomporsi.

- Ben diceste - vedremo - poiche non men che sugli altri pesa grave il sospetto su

- Su me? ...

- Ma qual dubbio? . . . e da gran tempo dovreste dividerne la sorte . . . e intendere una volta, che l'aria che respirate altro non è che mio dono. - Vostro dono ! Corro dunque all' istante

a costiluirmi ancor io . . .

- Ben farete, Messer Piero. - E siccome l'Unghero stava in sulla porta, si alzava il Dura, e a voce alta dicevagli:

- Suhito si spedisca un cavallaro a Ser Maurizio, perché faccia preparare una stanza al Bargello, per lui. -

Come rimanesse Piero Stroszi a questa inaspettata replica del Duca, non è facile a concepirsi. La maraviglia, lo sdegno, la rabbia,

(1) Così si chiamano le grosse pietre, che si trae- vano dalle cave della Verruca.

non che il dispetto e il rammarico d'essere stato preso in parola, sopra un' offerta, che, stante il suo grado, doveva esser più che sufficiente essa sola per disgravario da ogni sospetto, agitandolo stranamente, non gli permisero di replicare all'istante; sicchè il Duca, unendo le scherno all'insulto,

- Ma prima d'entrare al Bargello, non dimenticate di salutar da mia parte, e caramen-

te, la Luisa. -

Ne l'ebbe appena detto, che ponea Piero mano al puguale. Ma nell'istante medesimo gli avea il Duca rivolte le spalle, ed entrato nella stanza, la cui porta guardata era dallo Svizzero. Fu quindi, ruggendo di terribitissima ira, costretto a riporio uella guaina; ma nessuno si accorso dell' atto. Precipitosamente quindi si movca per uscire maledicendo la dabbenaggine , o la debolezza di suo padre , che tenendo in suo poter quest' iniquo, non ne avea conosciuta l'indole perversa, o conosciuta, non l'avea manomesso. Giomo intanto, ch'era sulla porta del quartier da basso. vedendolo scendere con velocità . . .

- Badate, Messer Piero, di non sdrucciolar su queste verrucane (1), che fareste rider più presto chi non vi vuoi bene. -

Piero lo guardo in faccia; fece un atto di disprezzo, e non rispose; ma quegli, senza mostrar di schernirlo, come in fatti intendeva, si cavo, mentre passava, rispettosamente la berretta. Uscito Piero sulla via, subito incontrò Io Zeffi, che trattenevasi verso là, per aspettarlo. Conobhe subito dal volto che la risposta non gli cra stata favorevole; ma non immaginava mai così strano resultato. Pure . uando lo intese, appartenendo egli alla setta Stoica, conforto il discepolo con ferme parole, e mostrarsi grande nell' avversità; sopportando le ingiurie della sorte, come se tali non fossero. Preso Piero dall' impazienza, voleva, nello stesso giorno partire; ma gli espose Don Francesco che cio darebbe indizio d'uno sde-

gno... - Sì, gli sdegni fra noi, lo interrompeva Piero, son tali, che non termineranno oramai più se non colla vita.

- Ma tanto più si debbon celare: e troppo esulterebbero gl'iniqui, se faceste loro nel minimo modo sospetiare, che l'offerta di costituirvi prigione venuta essendo da voi, non ne avevate misurate le conseguenze, prima di farta. Convien dunque non solo mostrarsi

lieto, ma esserlo: recarsi oggi al passeggio: ridere, e scherzare con quanti amici s' incon-trano; e se ci desse fra i piedi Girolamo, per istare più allegri, condurlo a cena con noi. - Don Francesco, così parmi che andiate

cangiando natura. - Eh l qualche volta le circostanze posso-

no anche sforzare a cambiarla. -

Passando il Ponte di mezzo per tornare a casa, incontrato il Rettore dello Studio, intesero che dal contento l'Amelunghi, essendo andato nell'antecedente notte all'osteria, tanto aveva mangiato con varj amiei ( ai quali aveva, come era suo costume, fatto per sè pagare lo scotto ) ch' era a letto indisposto d' indigestione. Passarono peraltro, anche senza il Gobbo, quella sera del lunedi molto lietamente; e la mattina di poi si posero in cammino per tornare a Firenze.

Uscivano di Pisa in silenzio, a cavallo l'un;e l'altro, con un sol familiare dietro. La giornata era bellissima, e quiudi facea più risaltare la rozzezza della cultura, e l'aridità di quei piani: che si feraci adesso si mostrano e popolati, e biancheggianti di case a colore, che vanno vagando intorno alle ridenti rive dell' Arno. Torreggiava dalla manca la rocca ispida e nuda della imprendibil Verrucola; 'e spaziando gli occhi sulle spalle scoscese di quel monte, faceano nascer il pensiero dei fiumi di sangue, che per ire cittadine si erano tante volte sparsi sulle sue falde. E or con quanto sbigottimento si presentava l'avvenire! E il feroce animo di Alessandro quanto si mostrava presto a versarue l Queste considerazioni rimbrunivano la faccia dello Strozzi, che nel mover de sopraccigli, nel girar sollecito degli occhi, nel contrarre delle labbra, parea che indicando andasse l'ordine dei suoi tristi pensieri. Per distrarlo, Don Francesco, quando credè di potersi accorgere che le tempeste della mente si andavano calmando, quasi fingendo di non accorgersi di quel ch' era andato fra se ravvolgendo; guardandosi d' irritare un carattere anche troppo impetuoso, per rivolgerio a idee più pacate, mosse discorso sulla scena, che gli avea divertiti nella sera della domenica.

- Ma che matte cose mai non disse quel gibboso e stizzoso omiciattolo l
- A me però troppo muoveano l' ira l
- E a me la compassione ed il riso.
- Ma io rider non posso, quando sento cotali bestemmie l
- Preghiamo il Cielo, che non venga un

tempo, in cui non sieno riprodotte nelle scuole, e predicate nelle Accademie | Allorche si è veduto quello che in Grecia ed la Roma osarono di sostenere i Sofisti, nulla dovrà far più maraviglia fra gli uomini. Quando si abbandona il naturale, non si sa mai dove la mala via può condurre.

- Temete dunque prossima la decadenza? - Si; e tanto più la temo, in quanto che la gran venerazione, che tutti hanno verso il Peirarea, si move da fonti troppo diversi; e troppo da quello degli alti animi differisce il sentimento della moltitudine. I primi , conoscendone la vita,

### > Al suon delle dolcissime parole,

ricordano l'ingegno eminente, tanto al di sopra del suo secolo, che risorger fece le lettere, che trasse dalla polvere i Greci, che tanto pose in onore i Latini, che tuonò contro la corruzione dei potenti, e invocò per l'Italia quella grandezza e felicità, che siamo lontani da ottenere, ma di che non sarà morta mai la speranza. La moltitudine, poco leggendo e meno meditando, tutta rivolgendosi intorno alle grazie dei modi, e alle peregrinità delle frasi gentili, in quelle tutta s' immerge, e si tiene in quelle beata. I primi non osano spiegar chiaramete i lor concetti; la seconda nou ba mente per concepirli. Sicchè, riflettendo al picciol numero di quelli , e alla turba infinita di questi, sarà nei secoli avvenire la gran fama del Petrarca o un canone volgare, o un segreto profondo. Chinava Piero la testa, come per meditare al senso di questi ultimi detti; e la rialzava quindi, a lui rivolgendosi con quell' atto di sorridere, ch' esprime l' intelligenza e l'assenso. Quindi (proseguiva il maestro ) alforche sorgeranno in Italia coloro, che secondo il necessario andamento delle umane cose, per levar di seggio i maggiori, rovescerebbero per fin le tombe paterne, e ne spargerebbero al vento le ceneri, dissimulando i lor più segreti concetti, con quella fronto imperterrita, che non si coprì mai d'un' ombra di rossore, si prevarranno dell'ignoranza della moltitudine, che altro non vede nel Canzoniere che frasi dolci e canore : dileggeranno, e riempiranno gli orecchi agli stolti dei

Fior, frondi. erbe, ombre, antri, onde, aure soavi;

come, se là consistesse ogni solo merito di quel sovrano Ingegno; e il Ristoratore della no tra letteratura , l' Amico del Re Roberto, il Protettore più fervente della salute e della gloria d'Italia , verrà offerto ( per dar peso alle loro dottrine ) come un Canonico innamorato, ehe si dispera in versi al pari di un faneiullo. Ma quando avrà il Petrarca commentatori degni di lui; quando l'ufficio delle lettere sarà rivolto al principale suo scopo : chiaramente si mostrerà, che mentre nei suoi versi si respirano quasi l'aure ineantate del bel eielo di Greeia; mentre vi si ammira lo stesso senso del bello, colla perfezione delle forme e la gentilezza dei modi; vi si sente nel tempo medesimo la potenza e la forza di una grande anima, che si diffonde nelle veperi dello stile. Sia elle indignato e fremente orga precetti ed escmpi di generosa morale (1); sia che si rivolga ai potenti per trarli dal sonno (2); sia ebe faccia intendere al Colonna quegli alti sensi (3), ehe rinnova poi nella Canzone al gentile Spirito, ebe regge le membra del valoroso Signore (4); sia infine ehe eol suo esempio additi la strada di ottener gloria vera fra gli uomini, non respira ehe il graude, il giusto, il magnanimo, il vero. In somma il nostro Messer Niecolò medesimo, nel famoso Capitolo, con cui chiude il Libro del Principe, altro non feee in sostanza che amplificare uno de' più bei luogbi del Petrarea , perchè nel sentire, nell'espri-mere , e nell'incitare a virtù , egli non è secoudo ad alcuno.

- Grave danno, rispose Piero, ehe sieno quelle Rime in al pieciol numero !

- E da quando in qua il merito delle alte anime, disse ridendo, si è misurato coll'aritmetica?

- Non dico questo, aneh' esso ridendo, rispose Piero; ma troppe sono nel Canzoniere le Rime amorose in paragone delle più severe; e potrebbe temersi ehe le loro graziemedesime distornassero gli animi dal più alto aentice.

- Lo studio dei poeti , replieò subito l'altro, debbe farsi per apprender l'arte, e rendersi padroni delle forme: la materia e il subietto poi lo debbouo additare i filosofi. Stanno le frasi alla poesia come il marmo, il bropzo e l' avorio alla seultura. Gli uomini , che vogliono andar sempre innanzi, quando le passioni gli dominano, a forza di contrasti e

(1) > La gola, il sonno, e l'oriose piume ec-(2) > Il successor di Carlo ec. e

> Italia mia , benchè il parlar sia indarno ec.

) + O aspettata in ciel ec.

(4) > Spirito gentil , cha qualle membra reggi.

di sofismi , si perderanne in dispute inutili , ogni qual volta il dritto senso, e la coscienza non guideranne le dispute: ma i grandi Scrittori li ricondurranno presto, o tardi, nella dritta via, facendo ben comprendere a coloro, che han bisogno d'insegnamento, e ebu da loro stessi non pensano, che debbono sfuggirsi egualmente e l'eleganza delle vuote parole senza il fondo dei concetti, come i pensieri sligurati dalla bassezza ed iueleganza delle

espressioni. - E Dante non vi par più profondo , più

vcemente, più schietto? - Schietto si , ma per altro men peregrino: e quella sua veemenza si parte troppo sovente dalla vendetta, e dall'ira. Ma il sentimento ehe anima il Petrarca è sempre grande, sempre disinteressato, sempre puro. Forse sarà in me prevenzione, o falsità di giudizio, ma non amo gli uomini, ebe cangian di parte, nelle vicende politiebe. Anco quando si è abbracciata una cattiva causa, convien ritirarsi, e tacere; ma non mai farsi corifei della contraria. Questa è la eagione, che più mi stringe al Petrarca, ebe mai non cede, nè cambio.

- Ma infine, è innegabile che la forza del dire è maggiore in Dante.

- Ma, sia detto colla dovuta riverenza, di tanto in tanto non non lascia cascarsi le brache (5) ? ... - E se la posterità vi ascoltasse, non ne

temereste il giudizio? -Piero, gli nomini si rinnova no, le opinioni

si cangiano : il vero solo resta immortale .-Cosi eamminando (e ragionando di alte cose fra loro) rinnovando andavano quei giorni dell'antichità, ne quali in mezzo ai pericoli ed al terrore, inalzavano i filosofi le loro anime nella meditazione, e l'abbellivano colle grazie della parola. Parlando col maestro della gloria e del merito d'uno fra i sommi uomini , ebe fecer grande l'Italia , ritemprando ai andava l'animo del discepolo, e preparavasi a resistere agli assalti dell'avversa fortuna. Erano intanto pervenuti dirimpetto a Caprona . luogo famoso per l'assedio fattone dai Guelfi , fra i quali armato era Dante , allor Guelfo ancor esso (6).

(5) Espressione di Torquato Tasso in una sua Lettera (6) Testimone quel terzetto del Canto XXI del-

l'Inferne > E easl vid'io giá temer li fanti,

> Ch'uscivan patteggiati di Caprona, » Veggendo se tra nemici cotanti.

 Vedete là quel castello, dicea Don Francesco a Piero, additandogli le rovine dell'antica rocca, vi ricordate dei versi di Dante?

Aveva allora 25 anni; e nessuno si sarebbe immaginato che si presto divenisse un feroce

Gibbillio.

Ghibellino.

— Ma couviene mostrarsi tanto più indulgenti per la debolezza dolla umana natura, quanto più eminenti sono gl'Ingegni.

— Meglio però sarebbe, rispose il Zeffi, che

bisognonou avessero di si fatta indulgenza!--Pernottarono in quella sera alle Selve ; e furono la mattina seguente in Firenze. Ma con altro animo, nel giorno stesso, dopo aver fatto ai Pisani nuove promesse (nessuna delle quali come nessuna delle prime fu poi mantenuta ) dopo avere spedito un cavallaro al Papa, si pose il Duca Alessandro in cammino. E la popolazione di l'isa lo accompagno per lungo tratto fra i plausi. Lictissimo era Giomo, poichè nella ruina degli Strozzi, la qual pareva immineute, secondo le promesse fa:tegli dal padrone, vedeva sorgere il principie della sua fortuna ; ma quantunque animoso, iracondo e arditissimo, non rimaneva il Duca, ora che il dado era tratto, di far le riflessoni, che l'acutezza del suo ingegno gli suggeriva. Voleva egli ad ogni costo pervenire all'estremo termine de suoi desiderj; ma, se Piero a negar si ostinava, qual temperamento era da prendersi? Non credeva che il Papa avrebbe mai permesso di metterlo al tormento: sicché doveva, o poteva egli farvelo porre, senza sua licenza? I costumi di Giuliano Salviati arano, o no, tali da scusare un'infra-

zione alla legge , a cagione della importanza

del caso? E anco quando lo permettesse la

legge, non era questo anzi uno dei casi ove

condursi con moderazione, poiche in fine l'of-

ferta di costituirsi in carcere fatta l'avea Pie-

ro stesso , ne intervenute vi erano minacce ,

artifizi, o violenze? Ma colla moderazione

d'altronde, si otterrebbe il fine di tanti trava-

gli ? Si potrebbe dopo tanto insulto (da lui

stesso ricevuto nella persona del suo satellite)

cominciare a sterpare dalla terra, che datagli

era in relaggio, questa iniqua, prepotente,

ed aborrita famiglia?
Tali erano i pensieri della politica; ma come più ardenti e feroci erano quelli della passione I Mentre preludeva con una mano alla rovina degli Struzzi, non avrebbe coll'arta tanta forza da piegare la Luisa si suoi dessieci; ? Che cosa cra mai questa si ferma e costante opposizione! cra aborrimento, o vircusta la constante opposizione! cra aborrimento, o vircusta con constante opposizione!

tù? Se il primo, egli si sentiva per ira tirato alla violenza e se la seconda, come non doveva ella per timore almeno, se non per rispetto, lasciarsi vincere, e cedere al grado? Sempre in questi pensieri, per via, poco attese alla mostra delle milizie volontarie, che colle nuove bandiere, e col migliore ordine che avevan poluto, gli andarono incontro fuori del Pontedera e di Empoli : ma ben vi attese il Campana, conoscendo di quale importanza erano per divenire, in qualunque avvenimento, in cui tentassero i Fiorentini di scuotere il giogo. Sicché, senza frastornarlo, s'intese col Maggiordomo, per fare il dono ai soldati di varie monete, onde bevessero alla salute di Sua Eccellenza, Pernotto il Duca sonra Monte-Lupo: iudi, verso il mezzogiorno, levava il piè dalla staffa iu Fireoze. Quaudo vi ginnse trovo Ser Maurizio, che attendevalo al palazzo. Era da lui siato ragguagliato di quanto avvenuto era sino a quel giorno; sicché la prima dimanda che gli fece, appena salite le scale, fu se Piero si era costituito prigione. E con gran compiacenza rispondeva Maurizio affermativamente. Stava un momento pensoso il Duca: ma cogli occhi fissi nel volto di lui audava il Cancelliere indagando qual esser poteva il pensier suo, per antecederlo e prevenirlo, se gli fosse stato possibile: che la grande arte dei ministri favoriti esser dee sempre d'iudovinare i concetti del padrone, e quelli consigliare; acció non parer deboli e da poco, mostrando di variar consiglio, secondo il piacere di lui ; nè rischiare di perderne il favore, venendo in contradizione con esso. Piero Strozzi, il figlio del primo cittadino d'Italia, era prigione, ed eravisi recato da se stesso. La prima ruota, dunque, della gran macchina, che voleva porsi in movimento, era spinta: or non si trattava, che di trovare la maniera di adattare a quella prima l'addentellato dell' altre. E questa, secondo Maurizio, nemico dichiarato dei timidi ripieghi, era la corda; ma non voleva egli proporla, senza che Alessandro l'approvasse : e fino e scaltro com' era, non credeva che, innauzi di ricevere le lettere di Roma, l'avrebbe Alessandro approvata.

— Sicehè? ( fu la prima parola, che pronunziò Alessandro, alzando il viso; dopo pochi istanti di riflessione). E la risposta dell'avveduto Milanese, fu:

- Sono all'ordine di V.E.

 Conviene impiegar tutti i modi, per discuop rire gli assalitori.

- E tutti, Eccellenza, s'impiegheranno ...
- Però cominciando dai miti. - E son così dati gli ordini ...
- E quand'essi non giovino...
- Quando non giovino . . (e qui alzava gli occhi verso il Duca, che con una tal quale incertezza faceva atto d'abbassare i suoi)... e quando non giovino ... rendere intesa l'E.
  - Ottimamente. E degli altri ? - Fra Celestino è in timore.
    - E Michelangelo ?
    - Poco esce di easa, e non mostrasi.
    - E il Berni.
- L'uomo spedito dal Cardinale Ippolito ebbe seco due conserenze : quindi la notte su preso, e pesto al tormento.
- Perché non dopo la prima ? - Perchè avrebbe avnto allora molto me-
- no da confessare.
- Ben penssto. Quindi? - La commissione d'avvelenare l'E. V.
- fu proposta ed udita.
- E non lo rivelò quel furfante ? - Non lo rivelò.

  - Iniquo! - Debbe dunque panirsi?
  - No.
  - Minacciarsi?
  - Nè pure-- Avvertirsi ?
- E che? ne' casi di Stato si avverte? (Qui s'arrestava Manrizio, shalordito dal senso arcano di queste ultime parole. )
  - E scrive, e recita versi insolentissimi ..
  - Che sono ascoltati ?...
  - E con plauso l
  - Si punisca dunque ehi gli ascolta. - E al Poeta ?
    - Nulla.
  - Ai vostri ordini, Eccellenza.
- A buon rivederci, Ser Maurizio. -Cosi licenziatosi usci dalla stanza. Ma non era per anco a metà dall'anticamera, che udi Alessandro, con voce risoluta, chiamare : -
- Non passarono intieri tre giorni, che il Poeta Berni era morto.

(1) V. Mazzucchelli, all'Articolo Brant, dove la trama é parrata.

# CAPITOLO XXIX.

### Carcero

- 2 Oui Piero Strozzi a mattana sono , Perché volevan che di esse si ,
- » Ed ei nol disse, perché egli era no. Strozzi.

Il caso del misero Berni avea di che atterrire qualunque più animoso ed intrepido spirito; perchè alle familiari insidie mal si resiste : ne vi sarebbe più sicurezza nel mondo, e scomposto e rotto sarebbe ogni vincolo sociale, se ciascuno temer dovesse di per-der la vita, nell'uso stesso di quegli alimenti, che destinati sono a conservaria. Ma non era il Berni elevato in dignità , quindi passò per allora inosservato il misfatto; nè si divulgo se non quando gli sventurati parenti crederono, colla morte di Alessandio, cessato il pericolo di rivelarlo.

Si è detto di sopra come il Cardinale Ippolito, dopo la partenza del Cesano, veduto il Sonetto del Berni enntro il Duca, gli avea subito malauguratamente inviato un uomo in poste, colla pericolosa commissione di aprirsi seco sul desiderio fervente ch'egli aveva di giovarsi di lui per levar di mezzo il cugino. Una simile proposizione, ma coperta, onde sharazzarsi d'Ippolito, gli avea fatto fare poeo tempo avanti Alessandro per Giomo : ma, figurando il Berni di non intendere, e mostrando desiderio di non entrare in cose di governo (1), avea fatto prendere un'aria differente al discorso. L'uomo del Cardinale non era stato abbastanza cauto per celare la sua venuta. Nella prima conferenza se ne apri vagamente; ma nella seconda , essendo sceso a parlar eon chiarezza; ricordandosi degli avvertimenti del Prior di San Marco e di Francesco Nasi, tardi si accorse il Berni, che in quegli spurj rampolli del generoso sangue del gran Lorenzo si rinnovava la razza di Tieste e d' Atreo. Risposegli , che parole erano quelle indegne d'un uomo onorato; che tradito non lo avrebbe ; ma che immantinente partisse. E sarebbe , secondo il eonsiglio , partito immantinente lo sciagurato; se la famiglia del Bargello all'uscir dalla casa non lo avesse fermato, e, senza dargli tempo di riflettere, condotto innanzi a Maurizio, e subito posto al tormeuto. Confessò tra i dolori ed espose l'ordine intero della sua missione : ne (per quello che s'intese) s'ebbe più nuove di

come con gran mistero, e senza che Maurizio stesso ne l'osse informato, pel ministero di Giomo, e Giomo di altri, si sbarazzò prestamente il Duca del Berni. Ma innanzi, che il tristo caso avvenisse, era giunto il eavallaro, spedito da Pisa, che recava l'ordine di far preparare nel Bargello una stanza per Piero Strozzi. Maruffo, il Soprastante, il quale da trentasei anni serviva là; che colla stessa iudifferenza , con cui trovossi, essendo garzone, adaprir le carceri al Savonarola, al Boscoli, ed al Capponi, aperte le aveva ugualmente a Lorenzo Soderini e a Fra Rigogolo (1); ehe duro e senza senso, come i cardini delle sue porte, aveva veduto entrarvi Francesco Cardueci, Bernardo da Castiglione, ed il Cei; nulla si era maraviglia:o, ndendo adesso, elie un si gran eittadino come Pioro Strozzi era per venire

sotto la sua custodia.

Non cosi peraltro avveniva della sua moglie. Quando fu da lui chiamata, per preparare e puirre la stanza, estatica rimase al uome della persona che aspettavasi; ed esclamo:

- Come, un si gran Signore?
- Tanto meglio! replico Maruffo.

- Me ne duole ... ma pagherà le chiavi da

Se la fisonomia di Ser Maurizio ha detto il vero, nou le avrebbe da pagar così presto.

Ma che diavolo ha fatto?

 Di ciò non t'intrigare: attendiamo al nostro mestiere, e soprattutto al nostro interesse.
 Maruffo mio, se un altro pajo d'annate

andassero come le tre scorse , vorrei che si cambiasse mestiere...

- Ma che ti ribolle adesso?

 Vuoi che te lo dien? da che ti ho preso, non ho mai fatto un souno contenta.

 Ti assuefarai, li assuefarai...

Ti assuefarai, ti assuefarai...
 Impossibile. Tu vedi che va sempre

peggio.

— Ma che colpa n'abbiamo noi?

— Non abbiamo colpa, ma io non posso resistervi. Quell'esser sempre spettatori di tante lacrimel esser gl'istrumenti di tanti danni! i

ministri di tante vendette l

- Gl'istrumenti non siamo noi, ma quel che comandano.

- Essi sono la balestra , e noi la palla ...

(1) Impiccati al tempo del Governo popolare.
(2) Vi si facevano dentro l'esecuzioni della giu-

(2) Vi si lacevano dello l'esecuzioni della giustizia, specialmente sulle persone di qualche momento. Il Boscoli, il Capponi, il Carducci ec. era-

lai. Tuto però fu cendotto con gran mistero; Ilai iu paserrato che, se comparisce Ser Maucome con gran mistero, e sema che Maurinio rino, fa paura sino a Zunobino quando l'ho stesso ne fusse informato, pel ministero di Giomo, e Giomo di altri, si sharazio prestamente dammi questa consolazione, e mutiamo meil Duca del Berri, Ma inpanzi, che il trisiocaso sièree.

- Ma perehè m' hai preso?

— Perché son ligliola di uno stradiere; e un uomo di garbo non mi avrebbe voluto: perché non eredevo le cose si triste: perché speravo di assuefarmi: ma non è possibile.

E eosi, andava spazzando, pulendo, e preparando tutto, già disposta iu sno cuore a favorire lo Strozzi, il cui nome non udivasi mentovare aneo fra i birri stessi ( tanto grande era in suo favore l'opinione del volgol ) se non con devozione, e rispetto. Intanto egli era giunto la mattina per tempo da Pisa; era seavalcato al suo palazzo: aveva brevemente parlato ai fratelli; e commesso loro che spedissero un cavallaro in poste a Parigi, a rendere inteso il padre di quanto avveniva. Quindi nella mattina slessa, prima del mezzogiorno, avea voluto recarsi accompagnato da Don Francesco Zeffi, al Bargello. Pare che ne avesse appostatamente fasta sparger la voce, percho graudissimo era il concorso del popolo ehe lo seguiva. Egli con lieto volto, giupto else sui portone di quel funebre Cortile (2), si rivolse, e saluto cortesemente la immeusa turba, che lo circondava: e con Don Francesco a sinistra , e due staffieri dietro , che recavano l'equipaggio, a passi gravi, ma solleciti, avea salito la grande scala, e voltato a manea, era entrato nel corridore. Quanti birri si trovavano sul passaggio, ai fermavano, facevau ala, e si levavano rispettosamente la berretta. Ser Maurizio da una finestra in alto soechiusa , mirando, seuz'essere visto, con la stessa trepidazione e impa-zienza del Duca d'Alba, quando improvidamente l' Egmont (3) ponera il piede sulle soglie del suo palazzo, si senti alleviar d'un gran peso allo chè lo rimiro dentro al cortile. Egli-era già prooto e vestito, e recavasi, eome abbiamo narrato al Palazzo dei Medici . per aspettare Alessandro.

Soprastante, di dove si va? — dimandava intanto con ferma voce l'animoso giovine, ma con un tuono, da cui, mal suo grado, traspariva il dispetto.

no stati là entre decapitali.

(3) la Contr o' Ecnort vien rignardata come la miglior tragedia di Goëthe: e il luogo qui citato è uno dei più mirabili. - Qua, qua, Messer Piero (abbassandosi profondamente), risposto aveva Maruffo,

E la Felicita, vecendogli anch'essa incontro, veciendo un giovine si bello, etutta brillando negli occhi, mossa da natural simpatia, si abbassi per baciargi li anno. Noa lo permise già Piero; che aprendo la palma, e prendendola pi mento, l'accarezzò cortesmente, dicendole: — No, no, bella regazza, noa veglio. — E gettaralo intanto un fiorino d'oro fra la pettorina e la pezzola, che coprivale il seno.

- Questa è vostra figlia? richiese al So-

prasiante.

- No, Messere, è mia moglie, - rispose a labbri stretti Maruffo, piccato della dimanda. E infatti , essendo egli oltre la cinquantina, e non avendo essa che veatitre anni, scusabile era lo sbaglio. Aveva di più molta avvenenza ; sicebè non parrà strano , che si arrestasse lo Strozzi a considerarla. Era ella di giusta statura , ma di forme piuttosto pienotte; e quali descritte sono nelle nostre novelle antiche le villanelle de bei colli che circondano Firenze. Piccioli picdi, picciole mani, braceia rotondette, capelli ed occhi neri, e pelle brana si ma delicata, mostravano che nata di umil condizione, non erasi guadagnata la vita coi lavori che affaticano, e degradano il corpo. Ridente era la bocea, bianchissimi i denti, rotonde le gote, e si piccioli e si ben torniti gli orecchi, che sapendolo ella, discoperti tenevali ( tirate ind'etro le trecce ) per femminil vanità. Non credeva Piero d'incontrare una si vaga giovine in quell' albergo d'orrori ; ne mai si verificò meglio quella sentenza : che di rado un bel corpo racchiude una brutta anima. Era divenuta rossa la Felicita, quando lo Strozzi avevala, beneliè molto innocentemente, accarezzata: ed or più rossa, diveniva, vedendosi considerar si fissamente. Ma Piero volto allo Zeffi , col verso d' Ovidio

Aspicies oculos tremulo fulgore micantes ,

fece sospettare a Maruffo, che parlassero di lui; sicehè con buon garbo disse loro, che una volta la cetrati i prigionieri, non potevano parlare altra lingua, se non quella ch'egli intendeva.

— Armi gin non avrete. — E quasi quasi voleva provarni a tastargli le tasche: ma un'occhiata fulminante dategli da Piero; e Don Francesco Zeff., che disse:

In carattere di sacerdote, armi egli non ha 
 bastarono a Maruffo, per porsi in calma, e dimandargli con maggior garbo ed 
umiltà maggiore che fosse contento di dargli 
a custodire i suoi danasi; perchè questo era

un dovere, cui manear non poleva, a ogni

- E se mi piacerà di rimunerar qualcuno di voi altri, per i buoni servigi? Se sopraggiungerà qualche occorrenza, non mi potrò

servire del mio ?

— Éh! (replicava Maruffo, abbassando il capo, ma elevando i sopraceigli verso di lui ) due dita di polizza, col nome di Messer Piero, basteranno in ogni occasione, quanto farebbero le manciate di fiorini d'oro. —

Con questi discorsi, egli era entrato nella stanza preparatagli, nel quartiere del Capitano de fanti (1); e avevano i scrvi deposto il bagaglio, dove stavano pochi libri, con molta fretta posti insieme. Tra questi era un Tacito, nn Lucano, un Boezio: e Don Francesco, prendendolo per mano, e lasciandolo, e racchiudendo in un occhiata quanto eragli andato giá dicendo, vi agginnse un Giovenale, dove a suo bell'agio avrebbe potuto incontrar cento luoghi adattati al suo stato presente. Ciò detto. l'abbraccio, baciandolo in fronte, come fatto avrebbe Chirone ad Achille; e. non senza nna gran dispiacenza segreta, ma che non voleva mostrare, si parti. Presto fu dato ordine a tutto: e siceome al suono del merzogiorno era venuto il pranzo: Maruffo si pose intorno la tavola per servirlo.

- Stamanc , mi farete da scalco, gli disse

Piero , ridendo.

— É da coppiere, se ri piace, soggiunse il mariuolo: cle, quantunque per un uomo del suo mestiero non fosse dei peggio, il mestiero far lo dovera: e Sr Maurizio gli avea dati ordini precisi, perchè lo facesse bere più che poteva. La moglie, che sapeva come si conducevano le cose (presa già per esso come abbiam detto di una gran simpatia), gli facea cenno che non hevesse: ma Piero v'era già.

preparato, e rispose:

— Per coppiere, obbligato: ebè a pranzo
non bevo mai vino.

— No? replicava: e faceva un leggiero moto di labbra, che non isfuggiva al giovine avveduto: ma nel suo viaggio da Pisa a Firenze, a tutto avea pensato; e, per quanto potevasi, a tutto provvisto.

(1) Così dice il Varchi, che si usò per rispetto.

E siccome eredeva (hè ingannavasi) che dalla corda in fuori, usate con lui si sarebbero tutte le arti, e le scaltrezze più sottili e recondite, e ricordandosi dell'antico adagio in vino veritas, avea stabilito di non bever vino che a cena: e cio per non perdere le forze; stimando che la notte osato non avrebbero di esaminarlo. E pensava rettamente, auche quando Ser Maurizio non fosse stato Cancelliere. Si pensi poi come tutto non doven prevedersi e temersi con uno, presso e ul l'inno-cenza sola non bastava per fare scampare dalla pena; ma era necessaria l'innocenza e la fortuna. In fatti, terminato appena il pranzo, quando posato sopra una sedia, e appoggiando la guancia alla mano, e il gomito al letto, ivi presso; non appena i suoi ocehi si erano leggiermente inchinati a quel lieve sopore che succede al pasto, (allorche una troppo gran-, de agitazione non ei tien desti ) senti battere alla porta colla nocca di una mano.

Messer Piero è in comodo? Se lo disturbo, tornero: dicea di fuori, con affettata dolcezza, una voce, che non parea naturale. Stette incerto Piero per un momento: ma-

in mente accoppiando l'idea della visita che si attendeva col tuono della voce, s'immaginò bene chi poteva esser colui, che veniva a visitarlo.

E in fatti, non s'ingannava. Si alzo, fece dua passi, dicendo:

- Entri chi batte. - E aprendosi allora adagio adagio la porta, comparve a poco a poco la faceia , o la persona di Ser Maurizio. Si è nel principio di questa storia descritto, e dette quali erano le sembianze (che formavano il protipo della bellezza ideale') di questo Ercole dei Cancellieri criminali. Parlato, come veduto abbiamo, al Duca, erasi fatto recare in fretta da pranzo: ed or veniva da so stesso a far subire al prigioniero una specie di costituto a suo modo. Egli voleva, sotto le più dolci e oneste forme, strappargli di bocca qualche parola, o qualcha frase, che gli servisse come un gancio, al quale appiccare un indizio. Non era tante ardito da esigere, o tante confidente da sperare, nel confessione; ma bastavagliene un ombra. Non aveva indosso la toga, ma un giubbone vinato: un giustacore di rascia nera; un collare insaldato e netto: e posto si era per mostrar gentilezza aneo i guanti. Recava delle carte sotto al braccio sinistro; e un piccolo calamajo di corno nella mano destra. Entrato dentro, si assisero. Dopo aver parlato del viaggio di Pisa,

Rosint - Strozzi

dei riguardi ch'egli meritava, e fattogli considerare la benignità dei modi coi quali era accolto, scese a rallegrarsi seco dell' espediente preso di volontariamente costituirsi. Così sperava, che tutto sarebbe presto dilucidato e composto: chè in sostanza la cosa era lieve : che tutto dovea rimanere in famiglia; e che, quando fosse passato al Duea quel po'di malumore, ch' era più d'apparenza che di sostanza, sarebba stato il primo a riderne egli stesso; anzi ( poiehò eredevasi che Giuliano Salviati rimarrehbe soppo) egli era certo che non lo avrebbe Alessandro meno burlato degli altri. - Or non si tratta di farvi un esame, ma un preambolo, per condurre le cose a schiarirsi, e a terminarsi amichevolmente . . . Non rispondete, Messer Piero?

- Non rispondete voi per me ? - Ma questo però non si scrive.

- Ed io sto ad attendere che scriviate per parlare.

- Parlate dunque, Messer Piero, parlate. Quando si è leggiermente errato, è prova di altezza d' animo il confessarlo.

- Confessar che? - Quel cha voi meglio di me sapete . .

quantunque anch'io bene lo sappia. - Ne godo.

- E vi accerto, e vi prometto, in fede di Sere onorato, ehe adoprerò le parole più miti, che andrò in traccia delle frasi più innocenti, che chiamero in soccorso le circonloca zioni più avvedute, per mettere insieme tanto da scusarvi; perchè, va lo ripeto, tra il Duea. voi e me, per questo affare, siamo in famiglia; e so la differenza che si usa tra i vostri pari e la canaglia.

- Vi ringrazio.

- Ed io vi terro conto del ringraziamento. Eceo qui danque la carta per iserivere, e comineio:

Messer Piero di Messer Filippo Strozzi e di Madonna Clarice dei Medici, nipote del-» la memoria beatissima del fu Nostro Signo-» re Papa Luone X. ec.

> Volontariamente, spontaneamente, e de-» bitamente costituito nelle carceri del Bargel-» lo in persona; davanti a me Ser Manrizio da » Milano , Cancelliere de Signori Orro di » guardia e balia della città di Firenze, questo 3 25 di Maggio dell'anno 1534; da me richiea sto di esporre quanto accadde la sera del a martedi, che venne dopo alla domenica in a Albis, di questo anno medesimo, convento, a c confesso . . .

- Come e' entra il confessò? "

— Non vi piace la parola? son qua per compiacarvi, e la tolgo: diremo e convenne e rifori:...

- Che eosa riferl?

 Questo sta a voi e farlo con quella lealtà, che avete promesso, e quella semplicità e quel eandore, che vi è proprio.

- Il vero si è, ehe in quelle sera, mentro Giulieno Salviati fu assalito, io mi trovava in

via Maggio, in casa Ridolfi.

— Questo è un vero, che sarà huono per gli altri : ma per me, no, Messer Piero, siatene persuaso, per me, no.

- Ma quando v' è la testimonienza di mia

sorella e di mio cognato?

Testimonianze a comodo, e che nulla rilevano premo a chi sa come, dopo il fatto, si manipolano le cose. Date retta, Messer Piero, a chi è interessato ped vostro meglio. Mi dorrebbe di doverri qui tener lungamente, ma certo, è forza che ei stiste, finche non vi risolvete ad esporre il vero. E poi ...

E poi , che?
 Questa stanza ( alzando il viso , e rivolgendo gli occhi intorno alle muraglie ) che

non è parate, ma è pura illuminata dal Sole, si potrebbe i Messer Piero mio caro, con mio gren rammarico ( o qui faceva alto di sospirare ) convertirsi in nua huja segreta l

- Sieto compassionevola! ... E ... da

 Non pensate al quendo ... ma voi vedete il mio interesse.
 E dall' interesse vostro io vi ringrazio,

ma vi ripeto che le verità non è che una sola.

— Si, ma non quella che dite.

- Mi occusate dunque di mentire ?

— Inezie, Messer Piero, inezie. Basta per cominciare il gindizio di "na aisoce, cha la causa di essa sia provata: e poi la causa di aggredire (non volle dire di delinquere) non solo è chiara; ma quando saremo nsciti tre braccia fuori di questi muri; converrò io medesimo che fu giusto.

 E eosi pensando, ... perchè non date di frego a tutti i vostri scarabocchi, e non rendete alla libertà que due gentiluomini,

rendete alla libertà que due gentiluomini, che si a torto ritenete?

— Parchà S. E. vuol sapere chi furono co. loro, che si trovsrono a dare e Giuliano. È una sue curiosità redete, e convien soddi-

sfarla. — Cnriosità , dunque ?

- Pura, e semplice. In fine nonegli fu da . mo ...

to nè in chiesa, nè dentro al palazzo di S. E. nà în Mercate Novo. E un inguiria ; e se ruolsi anco un' offesa, ma semplice, o privata şiscehè, snimo, Messer Piero, da bravo, terminiamo queste incerteze ad estitacioni. Dettate voi quanto credete, ... che senza aggiunger verho, cone un amanuemes son qua per iscrivere ... Posso esser più compiacente od unance.

E Piero, guardandolo, e compiecendosi anco di sorridere verso gli occhi sanguinosi di quell' cina a umana faceia, dopo aver deto: — E hene, volete la verità? ed io pure son qua per compiacersi, e cominció uel segnenta tanore:

nenta tanore:

- > E oramai noto a tutta Firenze, come
con disoneste parole Giuliano Salviati vitu-

però la mia sorella Luisa ...

- E' notissimo.

- 1 Che irritato contro di lui giustamente.
- Giustamente ( scrivava ), e gli cominciavano a brillar la pupille.

- 3 E pel disprezzo che merita la sua tur-3 pissima vita...
- Bene.
- 3 E suella ancore più turpe dell'impu-

dica sua donna...

— Questo non eccadeva dirlo; ma entra nelle eircostanze attennanti (e a sò ritirava le labbra, trattaner non potendo appieno la manifestazion del contento).

 Mosso dal sentimento della propria dignità vilipesa l
 Benissimo.

- 1 Mosso dall'onore della famiglia oltraggiata l... - Meglio: ( e la penna intanto correva ).

- 1 Considerando cha non eonveniva agli 2 Strozzi recar la quarela ai trihunali ... - Se lo diceva aneor iol ( E gli tremava

la mano dalle soddisfazione).

— 3 Ma giudicando quale scandolo sareb) ha stato...

(E qui, Manrizio alzava una parta dell'oc-

chio sinistro, come il caeciatore, spiando, vode l'augello pendere a nn palmo dal vischio. )

- 2 Quele stregio al nostro nome, se in2 vendicata rimanesse una si fatta ingiuria. .
(E qui tutto se gli operse il euore.)

- r E fatto consiglio coi fratelli, con Tom-

meso Strozzi parente ...

- Parente, ripeteva (e le dita legger-

- Parente, ripeteva (e le dita legger mente ballavano sulla carta.)

- E con Francesco dei Passi amicissi-

stornarlo ... )

- c Risolvemmo .. ( Scriveva ; e rimandava indietro il respi-

- c Di rimettersene interamente alla ven-

(E l'avea egli primo scritto, che Piero pronunziato. ) - « Alla vendetta...che sarehbe per pren-

derne il Duca. - Oh I Oh f questo poi ( gettando la pen-

na di contro al muro, e irato levandosi in piedi ) questo , Messer Piero , si chiama uccellare la gente l

- Oh I che credete che io sia qui venuto er altro, che per uccellarvi quanti sicte? Vergognatevi una volta, e finitela : e dite ai buffoni, che si affibbian la giornea di Magistrati, che parmi tempo nna volta di far cessare un si gran vitupero l

-Il vitupero è d'aggredir la gente di notte; e per viltà maggioreportarsi tre contro ad uno, replico Maurizio, lasciande la moderazione, e tutta riprendendo la sua maligna natura.

- Scuoprite i rei dunque, e puniteli, - Se a me si desse retta , sarebbero sco-

perti e già puniti da un pezzo. -

E così levata la maschera, che avea assunta per poco, e che male si univa colla sua bur-bera faccia, stracciando le carte, ne salutandolo, nè ricordandosi támpoco di riprendere il calamajo, quasi fuori di se dalla rabbia di vedersi per la prima volta dileggiato, se ne parti.

Non gnardò tampoco Maruffo, che gli s'inchinò profondamente; indi, scesa la grande scala, ed entrato nella stanza, duy erano gli OTTO a consiglio, anche prima d'entrare... - Senza corda, esclamo, l' ho detto, e lo

ridico, non verrassi mai a capo di nulla.. - Cugino d'una Principessa di Francia ...

arente del Papa... per la corda (disse Palla Rucellai ) senza fortissimi indizi , o senza ordine del Duea, no certo.

- Fatene dunque di meno, so vi basta l'animo: rispose asciugandosi Maurizio il sudore. - Quindi passo all'esposizione dell' avvenuto: e i Magistrati prescro tempo fino al domani per risolvere.

La novella che tornato era da Pisa Piero Strozzi, e che subito crasi recata a costituirsi prigione al Bargello, si diffuse in Firenze colla rapidità del baleno ; perchè troppa era gli stese la mano; e .

( E qui non alzava Maurizio pure un pelo la gente che n' era stata testimone ; sicchè dei folti sopraccigli, per timore di non fra- Don Francesco Zeffi non aveva potuto recarsi dalla Luisa, prima che le pervenisse agli orecchi. Scossa e maravigliata ella da si fatto annunzio, preso a braccio il marito ( che subito d'andar la compiacque ) recossi a casa Strozzi, dove non trovò alcuno dei fratelli. Incerta su quanto era da farsi, e desiderosa pur d'intendere com'era ciò potute avvenire, di là condusse Luigi , henchè malvoleotieri . dalla Caterina Ginnri. Dolevasi egli soco stesso; come avvicne alle persone timide, di trovarsi, senza sua colpa, in tali imbarazzi : ma non osava di mostrarsi alla moglicimpazionte, come anco non osava diesporle che la casa Ginori era fra le sospette; pure, non potendo fare altro, cercava di andar più lentamente che poteva. Ciò produsse, che Francesco Nasi, il quale aveva inteso da suoi familiari l'avvenuto, e che subito si era mosso per andar anch'esso dalla Caterina, si trovò d'essere entrato nel vestibolo della sua casa, e di portar la mano al picchiottolo della porta interna, quando la Luisa e il marito entravano nella via dei Gipori. Siccome non gli fu subito aperto, avvenne che precisamente nel punto , in cui Francesco tirava a se una parte di essa porta, e che facova un mezzo passo indietro per indi entrare; udendo gente, che saliva i due scalini dell' ingresso, si volse. . . nè sangue gli restò nelle vene. E colpita pure all'incontro di lui, quantunque assai meno, restò pur la Luisa, nella quale il dolore del fratello giovo nel primo istante almeno a cninbattere e a tenere indietra la fiamma, che (veduto Francesco cambiar di colure ) le monto subito al valto. Pure, potù rivalgersi al marito, e dirgli di un tuono alto e fermo ,

e come potè meglio : - Ecco un amico de miei fratelli; sapremo

qualche cosa da lui. Francesco, non preparato a quell'incontro, perchè sapevasi che ella non usciva pressochè mai di casa, senti ritemprarsi l'animo dal snono di queste parole: misurò d'un pensiero tutta l'estensione dei suoi doveri; viva gli si affacciò agli ocehi l'importanza di pesare ogni parola, di compurre ogni atto, di trattenero ogni sguardo: e di mostrarsi con tutta la persona in maniera, che dalla soverchia ritenutezza stessa non potesse arguirsi, o sospettar-si un qualche arcano perche. Luigi, senza esitare un momento, com' era di ottima indole, quantunque nol conoscesse che di veduta,

- Godo tanto, gli disse, di connscere in voi l'amico do' miei cognati, pe'quali , come vedete, mi tocca a soffrir molti dolori. Ma tutto è poco di contro al bene di aver per moglie una donna, come la Luisa . 4 . Favorite di darle braccio, mentre saliamo le scale: quindi ci direte quel che sapete dell'avventura. -

Eda questo molto meno preparato era Francesco. Ma ben preveduto l'avea la Luisa, sapendo quanto era il marito gentile e cortese: sicche a lui, che tremava, nè esava fare un passo, per porgerle il braccio destro, si fcee presso animosamente, e prese il sinistro; ma invece d'appoggiarsi a quello, per più comodamente salire, potea dirsi ch'ella desse a lui forza ed animo in quel breve tragitto. Il caso di Francesco era tanto singolare, che a lui stesso pareva un sogno. Da una parte dolevasi di trovarsi in quella compagnia, che aveva promesso si altamente di evitare: dall'altra, poiche vi si era condotto senza colpa, o malizia, si teneva beato di poterla rimirare, d'udirne il suono della voce, di respirar l'aria medesima. Non credeva a so stesso, considerando che il braccio, il quale appoggiavasi al suo, era il braccio della Luisa: che toccavano insiemo co'lor piedi la terra medesima; che più? non gli taceva pure nell'arcana parte del cuore una voce, che gli dicea, che non sarchbe quella l'ultima volta. Con questi pensieri , giupse in sala. Avevali già il servo annunziati; e creduto avea la Caterina di aver franteso; ma si accorse ch'era la verità quando . lasciato l' appoggio di Francesco, le andò incontro la Luisa per abbracciarla.

- E come? ( lo dimandò piano tremando ); - ma il marito, senza saperlo, rispose per

 Abbiamo incontrato questo vostro amico a terreno; che potrà direi qualche cosa di quello, che ci ticne così tutti inquicti.

- Nulla ... nulla posso dirvene ... di più di quello, che già saprete; ... rispondeva esitando Francesco, non tanto padrone di se, quanto l'imperiosa nécessità lo esigeva.

La Luisa, intanto quasi suo malgrado, sentiva da una forza, maggioro della riflessione. inalzar i suoi occhi verso il viso di Francesco; e tanto le parve , cambiato, che mossa ne fu a compassione. Quindi riflettendo, e sentendosi inclinata a credere che tale fosse divenuto per sua causa , senti accrescersi a un tempo e il palpito , e il cordoglio , e l'affetto. Si erano intanto assisi: e cautamente le due

recchio. Ne il turbamento di tutti avrebbe potuto sfuggire a Luigi, se vi avesse posto mente; ma troppo egli ora lontano dal sospettare che gli animi loro si trovassero in si strana ansietà, per causa differente da quella della sorte di Piero Strozzi.

Siccome peraltro Francesco aveva una fi sonomia prevenentissima, si trovo disposto il Capponi a mover dialogo seco lui, mentre la moglie parea che amasse di seguitare a parlar segretamente coll'amica. Ma con qual i parole seguitava? Interrotte! tremantil spesso senza continuazione, e talora senza senso!

- Nà pur voi, dunque ( proseguiva il Capponi verso Francesco ) ne sapete tanto , da

toglier di pena la povera Luisa?

- Sa il Cielo quanto volentieri lo farei . che tutti conoscono la stima e l'amicizia che bo per Messer Piero ... che. anzi volle onorarmi d'una visita innanzi di partiro alla volta di Pisa ... ma nessono mi ha informato della causa, come non so rendermi ragione del perchè siasi volontariamente costituito in prigione.

- Ma si è veramente costituito?

- Questo è quello che ho ndito affermare, e ripetere, ... ma dagli uomini del volgo : che cittadini di conto qua venendo non lio incontrati. Ed aggiungevano, che aveva due staffieri dietro, che portavano l'equipaggio, e che Don Fraucesco Zeffi era seco.

- Don Francesco ? - riprese qui ( trattener quasi non potendosi la Luisa ) con quell'angelica sua voce, che percotendo le orecchie, e risonando come un' armonica corda nel cuor dell'amante, lo fece a lei rivolgere,

e dolcemente ripetere : - Sic Don Francesco era seco.

- Quand' è così , replicò volta verso il marito, non temo ehe abbia commesso imprudenze.

- Ed io pare lo spero , soggiungeva Luigi : anzi , poiche non orcdo ch' ei sarà rimasto con lui, voglio andarne subito in traccia ...

- No . - faecado un balzo dalla sedia . detto avea subitamente la Luisa; ma poi si acchetava, e riponevasi a sedere, e chinava gli occhi, allorche udiva rispondersi :

- Che temi tu , mia cara ? non sei coll'amica del tuo cuore, e in compagnia di questo giovine, che amico essendo de tuoi fratelli ; non può esser meno onorato di loro ?

E prendeva la berretta per uscire; lasciandonne avevano cambiate alcune parole all'o . do , per così dire , il suono di queste parole

a rimbombar nell' animo di Francesco, come a salvagnardia dell' onor suo. Ma non avea posto il piede nell'anticamera ( mentre l' amante laseiava libero il freno al più dolente sospiro, che da quello dell' Ariminese in poi esalato fosse da amorosissimo petto ) che veniva il serve ad annuuziare il Zeffi , quindi , poco dopo, seguivano Michelangelo, e il Guidetti. Tornava indietro allora'il Capponi , è ansioso, col viso rivolto al Zeffi, lo interrogava cogli atti prima che colle parole; e la Luisa e la Caterina s'alzavano, e gli venivano incontro per intendere la causa di quello strano avvenimento: ma sopratitutto mostrando desiderio di saper subito se vi fosse da temere. Cominciò dal sorridere verso di loro lo Zeffi, e siceome poco era solito farlo, questo fu sufficiento a calmare gli spiriti agitati, mentre brevemente si Michelangelo che il Guidetti facevano le lor condoglianze.

- Nulla eertamente avete a temere per la salute di Piero; e conseguentemente anco per gli altri : e aggiuuse che un cavallaro portito cra già per Parigi. Siete troppo savi, aggionse, rivolto a loro, per non comprendere, che appena il Papa ne sarà informato, cessar farà questa vergogna. - Quindi narro loro il

Zeffi quant' era avvenuto. E le donne e Luigi, e forse il Guidetti ancora , non sapevano ben comprendere quello che avesse avuto in animo Piero d'ottenere coll' offerta, che aveva fatta di costituirsi cosi subitamente prigione : ma e Francesco e Michelaugelo, come più pratici degli affari, si accorsero, che quantunque molto vi avesse posto della baldanza giovanile; pure mostrava celi già come bene intendesse e gli uomini e le cose. O Alessandro s'appagava di quello che egli aveva ip animo di rappresentargli, e per cui erasi a Pisa recato; e la scarcerazione di Tommaso e del Pazzi doveva esserue il resultato: o non appagavasi, com' era avvenuto; ed allora entrando, per dir eosi, Piero nella stessa lor causa, gli altri eutravano nella sua stessa fortuna. Dare a loro la corda ( e questo era forse quello che egli temeva ) oramai non potevasi, senza darla ugualmente a lii : e darla al figlio dolla Clarice de Medici non avrebbero osato l E eom'egli immaginato aveva, precisamente avvenne. Ser Maurizio rende subito inteso Alessandro del modo, col quale avea risposto Piero alle sue dimande ; e con tutto l'artilizio dipinse l'insolenza del giovine Magnate, per pungere il Duea, istigarlo alla violenza,

ed ordinar quello, ehe di sola autorità sua far non osava. Quantunquo avesse accertato gli Otro che senza corda non si sarebbe venuti a capo di intendere o discoprire il minimo che ; per indurli ad ordinarla , e quindi ( faceudoli responsobili , ottenerne dal Duca l'assenso ) era però troppo avveduto, per osaro di commetterne l'esecuzione, senza il suo libero ed espresso volere. Alessandro intese; freme nell'interno suo; ma nulla commise, nè disse più di quello, che nella mattina stessa dello aveva; e coucluse che, siccome indirettamente l'affare potea riguardarlo, intendea elle tutto si rimettesse alla prudenza dei Magistrati. Adunatisi questi nella mattina di poi, fu da Maurizio, con un suo nuovo scartabello, esposto com' ei diceva, l'ordine dell'aggressione: e come era suo solito di convertir l'ombre in indiri, e gl'indiri in prove; concluse che Piero con Tommaso Stroszl e Francesco de Pazzi erano stati gli aggressori di Giuliano Salviati. Che tutte le presunzioni stavano contro di loro : che nessuno essendovi stato presente, fuorche l'assalito, non avevano, ne aver altro potevano, che la deposizione di lui: e che questa sarebbe stata interamente provata dalla confessione de' rei; subitoche si venisse a dar loro ...

- La corda : - soggiungeva Bartolommeo del Troscia, nom eivile, ma non nobile ; presontuoso e saccente pure quanti altri mai. No , Maurizio , no ; ma, se permettete, andero io ad esaminarlo. - E vi ando in fatti ; ma non ne riportò che male parole. Anzi , venuti essendo in fine a contesa , perchè a Bartolomenco non pareva ehe gli si portasse il rispetto, che dovevasi a un nomo costituito

in antorità :

- L'autorità tua, dissegli Piero, finirà tra sei mesi ; e usciti di qui , io rimarro Piero Strozzi, e tu Bartolommeo dol Troscia: rispesta che in poche parole, per chi le sapeva intendere, e per elii adesso, a tanta distanza di tempo, la considera, disvela quale e quanto ci si sentiva ; e come fin d'allora indicava quello, che alla testa delle milizie sarebbe stato egli per divenire. Qoindi, non parendogli quasi d'avere abbastanza dimostrato loro la grandezza del suo disprezzo, serisse un Sonetto, che tutti poneva in canzona , e Maurizio e Bartolommeo per i primi. Allora fu tenuto proposito di motterlo al tormento senz' altro ( tanto il risentimento ne può sempre più della giustizia, e della prudenza!), ma pare the il partito non si vin-

cesse. Furono però fermati altri, che servi o familiari degli Strozzi e dei Pazzi, avrebboro potuto dar qualche indizio; ma interrogati, e ritenuti, dai lero esami continuati per più.

giorni , non si potè nulla dedurre: Mentre queste cese avvenivano, ad arte facea spargere Maurizio, che i detenuti sarebbero indubitatamente posti al martoro; e ciò

per destare spavento nelle famiglie e negli aderenti, e per tentare se nulla trapelava di quello, che da tutti pensavasi, del modo cieò cel quale andata era la cosa, ma che i Tre si ostinavano a negare. I più accerti nol credevano; e giudicavano esser queste le solite arti dei tristi. Ma quando una persona che ci è cara trovasi in forza altrui; è questi è pessimo; anche quande uno si vergogna di temere , non ostante non può far sì , che qualche volta pure non tema. Ciò avveniva specialmente a Francesco Nasi; ma nol dicea. Fra quelli. che temevano senza dissimularlo, erano la Luisa e il marito. Timida cra la prima per natura , ne sapeva vincersi : timido per natura il seconde; nè l'educazione l'aveva corretto. Ciò intendendo Francesco dalla Caterina, dopo tanta cortesia nell'invito fattogli da Luigi Capponi, pensò di cogliere questa occasione por visitarli. Prego la Ginori dunque ad accompagnarlo, e sceise na dopo pranzo per incontrarvi il marito. Nello stato, in cui fra loro si trovavano, era questa visita un reciproco sacrifizio; ma , oltreche nell'amore siamo tirati sovente a quello anche che ci amareggia; saviamente considerava che, amico com'egli era dei fratelli Strozzi, disprezzando l'iuvite fattogli dallo sposo di una lero sorella, corrispondendovi con una negligenza villana , il minor male , che fosse potuto av-

venirne, era il far nascere dei sespetti. Vi ando dunque; ed ognuno può immaginar con quale animo. Per non comparirle innanzi all'improvviso, la Caterina prevenuto aveva l'amica di questa visita; che si passo per quanto egli poteva in ceremonie senza affettazione, e in parole di consolazione e di speranza verso di essa; come in rillessioni pione di senno sul caso presente, allorchè prese a parlar con Luigi. La conclusione poi fu, che in qualunque modo si terminassero le cose, dope la manifestaziono di si gravi ed aperti sdegni fra chi aveva in mano la forza, e il primogenito della più cospicua famiglia di Firenze, prevedeva nuovi guaj sempre rinascenti e più fieri; sicche molta saviezza era necessaria per chiunque o per aderenza, o per

parentela vi si trovava in qualche mode ravvolto. Questo ingenuo parlare, benche naturalmente derivasse dai suoi concetti, era la maniera di piacer sempre maggiormente a Luigi , e di cattivarsene la benevolenza. Il contegno della Luisa, quantunque ella molto avesse a seffrire in quel giorno, fu quale convenivasi ad una denna, che contraendo un legame, prenunsiando delle promesse, ed impegnandone la fede, sa che debbe ad ogni costo, ed anco a quel della vita, serbarle.

Dopo pochi giorni giunse l'ordine da Roma di fare immantinente scarcerare i detenuti : e d'imporre silenzio a chiunque parlasse di quell'avvenimento.

### CAPITOLO XXX.

### Compassione

E se non piangi, di che pianger snoli?

E proprio dei caratteri veementi di accendersi maggiormente quando s'incontrano in degli ostacoli. Sospettando il Duca, come vero era, che Francesco Vettori, e il Guicciardini ( venuto in Firenze da Bologna ) fossero stati gli autori principali di scrivere al Papa, che desse ordine di fare scarcerare gli Strozzi ed il Pazzi (il primo per affezione verso Filippo e la sua famiglia, il secondo perchè vedeva nell'odio crescente contro Alessandro minacciarsi i principj della sua caduta ) ; stette gran tempo senza far loro parola : lo che sopportarone in silenzio, il Guicciardini per iscaltrezza, il Vettori per pusillanimità. Pure, finche si trattenne il Guicciardini in Firenze, nen osò Alessandro di trascorrere a veruno di megli atti, che non avrebbe il Governatore di Bologna osato allera di approvare : bencho. per sna mala sprte, dovesse pei, dopo la merte di Clemente, non solo approvarli ma difenderli , e giustificarli con vitupero eterno del

sno nome (1). Nella sera, che Piero Strezzi cogli amici snoi potè uscir dal Bargello; siecome la vece n' era trapelata fra gli aderenti, cd essi avevano avuta tutta la cura di divulgarla; fu seguitato da una moltitudine di popolo assai più numerosa di quella, che quindici giorni avanti ve lo nveva accompaguate.

Nella sua lunga selitudine meditato egli

(1) Davanti a Carlo V, in Napoli.

awa, che per opponsi alla tirannide di quell' niquo, che mia achimana de Micclic, altro modo non v'era, che d'opporsegli, prina nolle aderenge cosi maneggi, indi, se cià non riuscira, colla forra e colle drmi: e che so il padre suo montroto avessa la sòlia debolerza. del incerterza, couvecirav inaieme si fravelli sura e ogia maintea per indurerio. Molto confidarani negli qinii, che potevano ritrarre da Cacerina di Prantis, che mal sopportavo neicli del cardina le lipolito cantro il cagino; l'ira del Cardina le lipolito cantro il cagino; molto nella venatità dei Ministri dell'Imperratore, che saperano aver la famiglia degli Storzei () nelle casse tunto in ordine da si-

Quando nel cortile di quell' infausto Palagio a loi si riunirono Fraucesco de' Pazia e Tominaso, e che ad anabi porse la mano, in segno di fratellanza, e di fede, poteron conoscere ne' suoi occhi chiaro il proponimento della vendetta.

Voltando a destra, volle Piero accompagnare Francesco a casa; e potiche molta era la gentie, che avera intorno, altro mon gli diase, lascinatolo, so non che beni si guardiase daisimitato de la compagna de la compagna de titudine, licitaisma di vederlo libero, pero le fondamenta di Santa Maria del Pioro, quindi pel Canto dei Caruescechi, si ritrasse al suo palazzo. Avrebbe desideratio il popolo d'applaudire, ma grande era intorno il numero delle spie, a hue non grande quello dei birri. Tecquero dunque, no so distento parhauan.

Il fratello di Tommoo, che tardi il era sisto informato, giunes poco dopo e, ona volendo smentire il suo sobil carattere, venne pur solo. Siccome credera di obbedire a un dovetera il teneri solominimenti, che gli signicara la vista della Luisa, cercò di garlar molto colla Maria sua sorella, e col Ridoli sposo di leinon a irvolte alla Luisa, senno quando craba vinco o il mario, o alcano dei fraedit; e allorichi per controlo di promi ebbero barchio ggi allorichi per con controlo di prodi collegale.

(1) E questo si verlicò susseguentemente in Napoli. Filippo Strozzi promise loro dugentomila ducati, se facevano cacciaro Alessandro: lo seppe il Guicciardini, e consiglio Alessandro a darli egli stesso. re; che senti più vivamente aprirsi la piaga, pel gran rammarico di non avergli potuto esser cognato.

Questio pessiero di tal maniera lo silline, che moistradone i negri manieris i ud volto; cel essendo esi dagli Stronzi naturalamen tei irrepettati pel dolore, che riscutti dovera per i cittadini temer doverato per l'avrenieri esupre più conformi Piero alla cerdenza, che in qualunque più difficite e pericolosa occasione, potera egif contare sopra di lui. Molto di quasti fiberziano esi parlo privatamente un un considerazione pericolosa considerazione, potera peri perivatamente un considerazione si parlo privatamente minima di periodi d

Gli Strozzi, andando sempre fuori accompagnati, e non uscendo di casa la sera, si tenevano in guardia, come coloro, che han da difendersi da insidie certe. Fieramente si ri miravano, incontrandosi con Giuliano Salvia ti, che risanato dalle ferite, ma sfregiato inviso, e roppicando, era condannato a portar seco la pena dello sue colpe; si facevauo nella mattina vedere di tanto in tanto nell' anticamora del Duca; e ciò, secondo il sistema già incominciato, di pagar la simulazione con la dissimulazione: ma non intervenivano alle adunanze nelle stanze terrenc del palazzo dei Medici; nè si accomunavano più con quei giovani, che per rispetto, o per timore, avevago mostrato freddezza verso di loro, negli avvenimenti trascorsi.

Ma non per questo voleva Piero astenersi dai suoi piaceri. Aveva, sino da vari mest avanti, veduta passare una tal Rosa Monaldi, donna di singolare bellezza: sapeva che Giorgio Ridolfi era la sua lancia spezzata, e che condotto vi aveva il Duca: e siccome Giorgio era povero, e stava intorno di lei per migliorar le sue condizioni, varie volte si era provato d'introdurre con esso discorso, e fargli offerte di danaro per esser da quella condotto. Ma Giorgio, per timore del Duca, gli aveva sempre contradetto. A queste sue insistenti dimande alludere avea voluto Giuliano Salviati, quando andò a visitarlo (2). Or dopo quello, ch'era seguito, intendendo bene che l'ordine di liberarlo era venuto dal Papa; e quindi preso animo, e volendo, com'ei diceva, farla un po'vedere a quell' Adone d'Etio-

Giomo fa spedito a Firenze a porli insieme; ma giunti che furono in Napoli i danari, gli ebbe l'Imperatore e non i Ministri.

(a) Vedi sopra Cap. XXV.

pia, strinse si fettamente Giorgio, e tali offer- mandeti ambedue, senza misericordia, in gete gli fece, che accieceto quegli dall'oro, con- lera. dusse lo Strozzi dalla Monaldi. Non è da dirsi se effettuosamente fu ricevuto ed accolto, pensando a chi ella era; perchè leggiadro era Piero, e come generosissimo sempre, ciascuoo può immaginarsi se lo fu io questa occasione oltre modo. Ma egli troppo era spiato, perchè il Duca noo fosse inteso dol fatto; e fu sorte che lo Strozzi dalle Rosa non si trovasse quaodo Alessandro con Giomo e l' Unghero si reeò precipitosamente alla case di lei. Trovatovi lo sventurato Ridolfi, di propria mano, a

furia di pugnalate, l' uccise. Per quanto si corcasse di tener celato questo obbrobrioso, e inaudito misfatto non potè impedirsi che non giungesse egli orecchi delle persone alle quali e pel grado che oel governo tenevano, o per la grandezza e dignità delle famiglie, era il Duca il più interessato a nasconderlo. Esso fece l'effetto oei primidi moverli e sempre più ricercare i modi, onde consolidare quel nuovo ordine di cose, poicbè traseurarli vedevano dal Capo ; ( e le cose perevano loro e tale condotte, che qualunque acerba misura pronti eraco a sopportare dal Duca, piuttosto che cader di ocovo alle mani della plebe ) e oei secondi operò in maniera di fare occrescere il disdegno, e l'abborrimento cootro un tircono, che noo eveva ribrezzo, sia per semplici sospetti, sia in fice per lievissime cegioni, di bagner le proprie mani nel sangue de' suoi stessi confidenti ed amici. In quanto poi ad Alessandro, pensava che mostrando quale era la sorte inevitebile di chi non solo eragli nemico, ma di chi anche soltaoto gli dispiaceva . avrebbe indotto i meo cauti a rifletter beno a quello a cui andevano incontro , qualora si pooessero in mente di disubbidirgli.

E a far più meoifesto il coocetto, e l'intendimento suo, venendogli riferito, che ( parlando insieme uoa mattine nel Mercato Nuovo. mentre credeveno di con essere uditi, uno dei Carducci, e uoo dei Bardi, approvendosi l'uno l'altro) detto si erano fra loro, che la grandezza del Duca non era durevole: per questo semplici parole, fatte mettor loro le mani addosso dai birri, posti al tormento, e dopo vari tratti di corda, confessato d'averle dette, furono senza riguardi per le famiglie,

Nel tempo stesso, trovato essendosi nella casa di Francesco Benci, per vera inavvertenza, un antico celetone; come trasgressore al Bando della consegna delle armi, lo fece multare in cinquecento fiorioi, colla condaona in carcere, finché non pagasse; lo che, stante la sua miserie, risolvevasi ad una prigione perpetua. Che più? Mentre tutti conoscevano quali ereno le comuni miserie ; poiche venne detto da Simone Dolciati, che la città era mal condotta; lo fece il Duca prendere, miterare e frustare; ecció cosi andasse imperando a iodicare il modo di meglio condurla.

Queste si fette tirenoi di ioasprivano gli aoimi del universale, si che quando egli usciva per la città gliclo fecevano intendere col silenzio. Me egli forte del detto famoso, che odiessero pure, ma temessero (1), proseguiva

ionenzi senza rispetti.

Ne valsero le rimostranze di Francesco Vettori, di Roberto Acciejuoli, e , per quel che si disse, del Campana stesso, uomo savio e moderato, i quali ad uoa voce gli esponevano, che troppo eraco avvezzi i l'iorentini ad esser governati civilmente ; perchè potessero mai di buone voglia, soverchiati tutti i termioi, ne quali si estendon le leggi , sopportare la forza e la violenza; il Duca e non rispondeva come se a lui non parlassero; o vi rispondeva prendendo l' uno pel mento , l' altro per l' oreechio; e diceodo loro, che nella riaperture dello Studio di Pisa , meritavano una cattedre, poiche colle lor cicalate mostravaco di esserne degni; ma che io quento a massime di Stato, più valutava un'ugne di Ser Manrizio, di quante zucche piene di Digesti. e vuote di risoluzione , aveva nella più parte dei Quarentotto (a); a cui , togliendo il lucco, il cappuccio (3), e le ciarle, rimasti sarebbero quaoti erano, come le Maschera di Fedro (4). A queste erdite, ma pnr meritete iosoleoze, si ristriogevaco nelle spalle; e tardi consideravano quale è la sorte di coloro . che per saziare le private passioni, abbaodonano nell'altrui mano il benessere di tutti. Nè a quelle, che riferite si sono, si ridussero lo tiraonidi o le violenze d' Alessandro : perchè avendo inteso che da Viocenzo Martelli era stato io Nepoli scritto un Sonetto,

<sup>(</sup>t) Olerint dum metuant. (2) Il Secato, composto di Quarantetto persone, cella Riforme del 1532, quando Alessandro fu as-

sunto at grado di Duca. (3) Le parrucelle non crano per anco in uso.

<sup>(</sup>i) Oh ! quanta species ! non habet cerebrum

nel quale a migliori opere egli esortato veniva: fece con inganno che da se stesso a Firenze si recasse; dove preso, e mostratogli il Sonetto, s' udi a morte condannare. Ma per parere umano, la pena gli commuto nel fondo di torre in Volterra.

Udito un dopo pranzo, che alzavasi la voce nel cortile del suo palazzo , mandato Giomo a veder quello che avveniva; e inteso che il figlio di Luigi Stiattesi , venendo per lieve cagiono bastonato da uno scopatoro, gli si era rivoltato con un buffetto; fatto prendere quell' infelice fanciullo, ed incarcerare; in men di due ore, al miscro padre, che venne in lagrime a seusarlo e a ridomaudarlo, lo

fece per grazia restituire colla mano troncal E perchè nessuna delle condizioni dei cittadini andasse immune, da quella ch'ei chiamava eguaglianza di giustizia, Giuliano Salvetti, mosso dalle sue sventure, avendo con un solo vocabolo ingiuriato il Papa (8), fattigli dare sei tratti di corda, e quindi per maggiore sfregio in lucco porre in berlina; quando credeva d'aver assai erudelmente pagata l'imprudenza insolente d'una parola dovè soffrire d'aver tagliata la lingua, e di andare a finir la vita, se tale può chiamarsi, dopo tanti patimenti; in prigione perpetua.

Se a questi fatti, aggiunger vorremo, che rispettato non era no sesso, ne grado, ne età ; che con violenza si entrava nelle mura domestiche dei privati cittadini; che con violenza si scalavano i muri dei conventi; e che quindi le violazioni ed i sacrilegi prestavano la materia agli scherni di quegl'infami satelliti, per rallegrare talvolta la mente dell'annojato Signore; si crederà o che sia menzognera la storia, che ha rivelati tai fatti, e che gli uomini avessero non la metà, secondo il detto di Omero, ma tutta intera l'anima, da che regnava Alessandro, perduta.

Vero è peraltro, che quando un padre di famiglia, e venerabile pei capelli canuti, reo al , ma che punirsi doveva secondo il tenor delle leggi , apparve dell'abito onorato doi cittadini , col collare al collo dell'ignominia, esposto al ludibrio della plebaglia come un vil malfattore; quando si conobbe che, nella crudel punizione d'un solo, mostrar si voleva il dispregio di tutti ; si udi nel generale un

(8) Disse semplicemente « A ció mi ha condotte s quel traditore di Papa s. Tutti i fatti qui narrati sono tolti dall' Esposizione di Galgorto Giugni . che ando poi sotto gli occhi di Carle V. Son ripetuti dal Busini.

mormorar sordo e fremente, che manifestava la disapprovazione e il dispetto. E il Bar-.. gello, cho aveva un po' di senno, espose a Maurizio le cose quali erano; ma sapendo il Cancellier Milanese, che agli uomini come Alessandro, finchè dura in lor mano la forza, non si debbono mai rappresentare le cose quali sono, ma quali essi le desiderano; riferi (lusingandone la presunzione, e l'ardire) che le poche grida udite intorno al misero Salvetti erano state le voci disperate d'un puguo di facinorosi.

Ma il Duca, che non cra mentecatto, immaginando bene d'onde derivavano; nel tempo stesso che approvava il contegno, la fermezza, e i referti , che sottoponevagli Maurizio ; volle mostrare auche qual conto egli faceva dei sentimenti manifestati da loro, che sapeva egli bene come gli fosscro avversi.

Pochi giorni adunque da che si era eseguita la narrata terribil sentenza, fatto a sè chiamare il Maestro degli edifizj, gli ordinò di far calare dalla torre del pubblico Palazzo la gran

Campana, che solita era di suonare per chiamar gli antichi Magistrati a consiglio. Fu eseguito immantinento il comando: fu agli occhi della moltitudine ivi concorsa, a grandi colpi di mazzuolo rotta, perchè a nessuno potesse rimanere il pensiero, che si conservasse: e quindi caricati i grossi pezzi su doi carri, si mando pubblicamente alla Zecca, per farne moneta di bassa lega, da pagare i soldati. Nè a questo rimanevasi lo scorno e lo sfre-

gio, che facevasi all'universale; perché vi si aggiungevano i delitti, che commettevano i satelliti, e gli affidati. E questi non erano già privalamente o nascostamente commessi, ma in pubblico, ed alla luce del giorno. Il Capretta beccajo sfregio Alamanno dei Pazzi, e rimase impunito: l'Unghero a colpi di bastone (9), ed in piazza, uccise nn cittadino, e rimase impunito: uno ne ammazzò dall'ira Ser Maurizio; lo ammazzo dinanzi agli Orro, e rimase impunitol E tali cose si vedevano; a chi vedute non le avea si narravano: e ai miseri cittadini altro compenso non restava che di ripetere il detto di Claudiano, per le impunità di Ruffino. Ma quello, che credibile non sarebbe, se tutti gli Storici non lo attestassero, é quanto avvenne alla misera Mozzi Sac-

(9) Tutte queste cose trovansi ngualmente nel-l'Esposizione di Galcotto Giugni, e si ripetono nella Lettera XXIV del Busini. Ve no sono altre, che si tralasciano, e che possono ivi riscontrarsi.

chetti. Depo quanto ne abbiane detto, fin da principie di questa Storia, non farà maraviglia, che quantunque centinuasse a cenversare più che familiarmente con Roberto Strezzi, umiliata si sentisse dall' abbandene e dal disprezze del Duca. Quando una denna giunge a tanto di trarre vanità dalla vendita delle sue grazie, nulla debbe far maraviglia nelle contradizieni, che nella sua condetta si manifestane. Ella era stata amata dal Lanfredini : nè per infedeltà, nè per capricci, nè per mali umori, avca potnte quell'uemo giammai di-staccarsi da lei. Amato aveva, e di quel tale amere, che non si perde quande ad altri si concede, continuava quantunque assente ad amare Filippo Strozzi; ed egli seco lei, benche assente, centinuava un' amichevole e forse non infruttuosa corrispondenza: melti altri, per quanto dicevasi, che da presso conosciuta l' avevano , poiche bellissima e tenerissima ella era , non si erane da essa in modo allontanati, da non lasciar luoge a ravvicinarsi quando il tempe e le circostauze lo permettessero : il solo Alessandro, dopo averle parlato, benebè brevemente, nella sera della festa dalla Marietta Nasi, non avea lasciato passare occasione, senza mostrare il più alto disprezzo. Ed a seconda del Principe, i cortigiani a lei non si rivolgevano, nè se le appressavano, come se af-fetta fosse dalla lebbra. Dopo essere stata la prima, innanzi che il Duca si rivolgesse alla Giuevra Salviati, a ricevere gli omaggi di tntti, non poteva in pace sopportare questo abbandone; e la vanità, in lei vestendosi degli abiti , e tentando il parlare in linguaggie dell'amore; nell'ultime sere del trascorso carnevale, avea fatto, comparendo nelle ferme più lusinghiere, gli estremi sforzi per vincerle , ma invane. Ricorrende allora, per disperata, senza temere il suo fato: a quelle arti, che ha tentato spesso il sesse debile di esercitare sul ferte ; immaginò di far mescere nel vine, di cui faceva uso Alessandro, una bevanda amatoria, che qualche vantata maliarda le suggeri, per ricondurle a' suoi piedi. I filtri furone adoperati, e gli scongiuri forse, e intte le segrete cerimonic, cen cui le innamorate donne sono ingannate dalle accorte , che trafficano sulla lor debolezza e sulla loro credulità. Fu composta quindi l'amatoria pozione; e, incauta l da se medesima, rotto ogni freno, non dirò al pudore, ma a quell' ultimo rispetto, che una denna d'alti natali si debbe; fatto chiamare il coppiere del Duca .

gran somma gli promise, se giungeva, sensa farvele accorte, a mescere il liquore di una piccela ampolla nella tazza deve beveva il padrone. E questo seguir fece dalle più alte assicurazioni, e dai giuramenti più sacri, che altre scopo ella non aveva, se nen quello di riaccendere nel suo cuore la fiamma, della quale in tempi più felici gli ardeva il pette per lei. Tutto promise l'inique ministro; che in quell' atte non doveva scergere, che le censeguenze di una immaginazione illusa, e non la prova di una mente colpevole. Ginnto al palazzo tutto a Gieme riferi; e Ginme nell' istante al padrene. Ciò avvenne verse il calo-re del Sole: e subito, riccvuti gli ordini, l'Ungliero e Giome si recarone sulla piazzetta de' Mozzi, per attendere s'ella usciva di casa. Non si mosse quella sera, nè l'altra; e selo, nella terza, quando petè sperare che l'amatoria bevanda stata fosse al Duca mesciuta : pestasi gli abiti più eleganti, e aderna di tutte le grazie del sesso e della gioventu, facendosi accempagnare dal Lanfredioi, si avviò per recarsi a visitare le Marchesane di Massa, dove sperava d'incentrare Alessandro. Ma non aveva ella fatti sei passi, che uscende quegli sgherri dall'aguato, e gettando Gieme un cappernecio in testa alla misera; e l'Ungbero prendendo per un braccie l'antice amante, e minacciande, elevate uno stile, di pugnalarlo, se meyeva una vece: colla ferza, che aveva sepra degli altri, le cacciò cen tanta violenza verso i Renai, che non ebbe quegli animo nò par di rivelgersi, non che il seguitare il cammino, che facevasi fare a quella sventurata. Avea ella mandate uno strido, subitochè senti cadersi qualche cosa intorno alla testa; ma era stato soffocato dalla velocità, con la quale avevala Giome imbavagliata. Cercava di sbarazzarsi, e di sottrarscne; ma, tirando quegli più forte i cordoni del capperuccie, e dandole dei ginecchi nei fianchi, la faceva, senza dirle una sola parola, ire innanzi. E così continnò pel lungo tratto, che passa dal pente a Rubaconte sine alla piazza di San Marco. Là fra la vita e la merte dentro alle stalle del Duca, perchè il luogo stesso aggiungesse allo scerne ed all'infamia, denudata, dove sopportare le più atroci battiture, che alle stesse più vili denne si risparmiane, quande ree nen si fecere di esecrandi delitti. L'intente di quegli scellerati era d'indurla cei colpi, che le delicate sue membra laceravane, a deporre che aveva avute in anime di fare avvelenare il Duca, e ad insinuazione di Filippo Strozzi

e dei figli. Ma siccome, anche nei euori depravati, romoreggia una voce pronta nell'istante a condannare chiunque falsamente accusa l'innocenza; ne per colpi, ne per minacce, ne per nuovi colpi che alle minacce sucecdevano, si pote fra i pianti, le strida, i gemiti, e la disperazione di quell' infelice, ottener mai che no pure a fior di labbra comparisse l'aceusa, che strappare le si voleva in mezzo ai tormenti e gli strazi. Dopo avere così più che virilmente resistito; ed aver con usura scontate le giovenil sue colpe : tutta lacera e inferma, in una di quelle lettighe, che servivano per trasportare il letame, fu restituita alla famiglia. Alcuni Scrittori asseriscono, che Alessandro fu presente. Per onore dell' umana natura, sono inclinato a non crederlo.

Quando severamente si considera questo coso; e si rifiette, che crane stato amante corrisposto, si ha tutta intera la giusta misura della ferocia, e della viltà d'animo d'Alessandro. L' aborrimento di coloro, che gemerano sotto si orribile giogo, non è pena condegna; l'aborrimento della posterità tut-

ta intera debbe circondarne la memoria. Tutte queste cose si sono volute parrare, onde rendere in qualche modo ragione dei motivi , che spinsero , senza che se ne accorgesse , Francesco Nasi , non dirò ad entrare nella stessa causa degli Strozzi ( che non vi entrò ) , ma certamente a riempirsi la mente ed il cnore degli stessi loro sentimenti contro Alessandro , ed apertamente a mostrarli. Infiammato d'ira per le ingiurie fatte alla Luisa ; inflammato per i modi violenti con cui si era cercato di punirne le conseguenze; ed infiammato adesso da quello, che egli osava sull'universale; parevagli che il non mostrare indignazione avrebbe potuto parere pusillanimità. Quindi sempre più si ristrinsero e più forti divennero i suoi legami coi fratelli di lei. Dopo questo tristissimo caso, non crede Michelangelo di poter continuare senza gran pericolo; a suggiornare in una città, dove non era più sieurezza. Licenza non toleva dimandare a Ottaviano dei Medici , da cui dipendeva per le paghe, che gli venivan date in conto delle Sepolture, e dal quale non so qual somma eragli dovuta : rieco non era , come apparve alla sua morte : sicchè , dopo aver tutto da Urbino fatto preparare per la partenza; mandato le cavalcature fuori della porta ; passato il ponte a Rubaconte ; salito, come cosa per lui certa, da Francesco Nasi ( che di rado fuori di casa trovavasi ) .

gli chiese in prestito conto ducati d'oro in oro, promettendo di restituirglieli subitochè

fosse giunto a Roma.

— A Roma? dimando maravigliato Francesco: non sapete che il Papa è gravemente ammalato, e cominciano i medici a disperare della sua salute:

— Appunto per ciò, scampar intendo dagli artigli di questa fiera, prima che la nuova della morte di lui, a porlo renga in libertà di scioglier libero il freno alla sua perversa

natura.

Michelangelo mio, che sarà di noi?...
 Che sarà, replicò questi sospirando, della povera Luisa Capponi? Ottimo è il ma rito; ma la bontà sua non la saprà difende-

re ... E poi , come ?

E che di sinistro temete per lei ?
 Finchè i fratelli resteranno in Firenze,

se ella sa ben guardarsi, e finchè rimarrà in vita il Papa, nulla: ma se partono quelli, e se muore questi, tutto. Dopo il caso della Mozzi, nnn v'è cosa, che temer non si possa da costui.

sa da enst

— E quando si pensa, che un Mozzi lasciò la vita nella Congiura de Pazzi, per volerla salvare a Giuliano, non v'ha uomo, che raecapricciar non si senta in pensando al modo, cni quale per un meno sospetto è stata harbaramento trattata una sua discendente. Qual gratiludine!

— Gratiudine ? O che non ho io parlato prima che morisse con Fra Giovennel ? cou colui, che presto gli abiti al Cardinal Giovanni, per sottrarsi così travestito, prima che Carlo YIII. giungasse, alla furia del popolo? Temendo per se medesimo, aecompagno i Medici nell'esitio; e hene ... gli faccan mancare per fino il necessario (1) in ecessorio (1)

— Ohl la gratitudine non è la virtu di questa schiatta; ehe in Piero stesso di Lorenzo cominciò sì stranamente a degenerare.

- Ma che dite? troppo onore gli fate. Alessandro non è della stirpe di Lorenzo. -

Ricrè Michelangelo da Francesco i cento duesti; a shirecciatolo quindi, gil condòd, partendo, certi suoi Versi, che fatti avves sullo stato, in cui lasciava Firenze. Letti da esso, e ritenuti prevenerazione verso quel sommo Ingegno, non credò hene di farli ad altri vedere; ma li rinchinse nel sos sito, e gli pose sotto il piedistallo di quell'adorra custoda, dove teneva il Ritratto in ce-

(1) Priorista MS.

ra della sua cara Luisa. E l'ultima cosa, di cui pur lo pregasse Michelangelo, fu di far vive le sue scuse verso di essa, per questa subita sua partenza; la quale in tal maniera condotta non avrebbe, se non avesse temuto di esserne impedito, qualora non l'avesse tenuta segretissima. Previde Francesco che la partenza di Michelangelo avrebbe mortalmente offeso il Duca ; perchè proprio è dei governi violenti di temer tutte quelle azioni, anche lontanissime, che gli possano far comparir tali. Così parti Michelangelo improvvisamente da Firenze, dando l'ultimo sguardo alla patria, che non doveva più rivedere. Ma quello, di che debbe amaramente rammariearsi la posterità, sono le statue dei Sepoleri Medicei, che le pervennero imperfette, e che rimaste non sarebbero tali, se i modi del Duca Alessandro non avessero costretto ad espatriare il sublimissimo Artefice.

# CAPITOLO XXXI.

Ercole e Cacco.

Malgrado che il riveder la Luisa fosse una pena; nessuno potrà pensare che , offertasi quella circostanza, non credesse Francesco di doverne profittare, onde senza ombra di scrupolo potersi recare da lei. Trovò per altro cho dal giorno avanti giaceva in letto indisposta. Udi dal marito cho leggerissimo era il morho, ma cho i medici avevano raccomandato la quiete. A lui diede la notizia della partenza, e fece l'ambasciata di Michelangelo; lo che assai dolse a Luigi, prevedendo quanto dorrebbe alla moglie. Come avviene però sempre agli uomini di quella tempra, riflettè che in quanto a sè non credeva che, obbedendo alle leggi, egli nulla avesse da temere ; sul che replicandogli Francesco che i soli esempj della Mozzi e di Giorgio Ridolfi avevano di che fare tremaro qualunquo persona; non potè risponder Luigi se non con un sospiro, solito rifugio degli uomini dabbene , ma deboli.

In quella stessa mattina tornato che fu a casa Francesco; accompagnati da quattro servi ( che mai non si vedevano essi uscire con meno ), si recarono Piero e Roberto Strozzi

a visitarlo; e ad intendere, poichè egli n'era vicino, e direttamente non osavano di chiederlo, come si era passato il lagrimevol caso della misera Mozzi : ma Francesco nulla più degli altri ne sapeva, quantunque da tutti si dicesse cho cra stata tormentata, onde indurla ad accusare Filippo Strozzi; e ch'ella rimasta era ferma nel confondere quegl' iniqui. Roberto , che l'amava con ardore giovenile, ne era afflitto sino alla disperazione; e Piero altamente rammaricavasi che tanto si facesse attendere la risposta del padre loro ; poiche, passeggiando Firenze, parevagli di camminare sulle lastre infuocate. Da Francesco seppero della partenza di Michelangelo; lodarono l'espediente di andarsene senza prender licenza, perchè chiesta o non l'avrebbe ottenuta, o sarebbe stato innanzi manomesso; e convennero unanimemente che in Firenze non cravi più sicurezza per alcuno. Tennero allora proposito del Cardinale Ippolito : su quale furono egualmente d'accordo, cho in lui non era da confidare : che aveva è vero un' indole men pervorsa e feroce di Alessandro : che mostrava una certa generosità verso gli nomini virtuosi : ma che, se mai fosse venuto al potere in luogo del eugino, avrebbe condotte le cose più dolcemente sì . ma non con fine diverso; e concluse Piero cho dolevagli di sapere il Cesano andato in Ispagna, forse a rannodaro intrighi a suo favore ; che più dolevagli di saperlo tauto amica del padre suo : o che non v' era omai più da sperare se non che negli ajuti di Francia e nella lor propria spada. Dopo nitri ragionamenti , che pressoche tutti si raggirarono su questi particolari , si licenziarocco. Fu subito informato di questa nuova visita degli Strozzi a Francesco Nasi Ser Maurizio dal solito vinajo della casa ; e di nuovo lo segnò nel suo Libro.

Häusbilia la Luisa, e col più grave dispiacre udiu la partenza di Michelangelo, abbandonò la matine e i disegni; e da a parte il pose per tempi migliori il alti per la virti non potean cesi tornar migliori finebè regnava Atotteme dall'amica che la Gilittita andasce per un tempo a viver con lei. A leggere sempre meglio, diceva; a lo le inaggenerò ; le insegnerò a ricamave; le farò sotto i mici occhi apprendere la musica; contineror di sigriarnei tanti mali di questa misera min vita. — Queste parole, pronuntate con quell'accepato melaaconico, che ispira un iatenso dolore, destarono una commozione tale nel cuore della madre di lei, che non osò di negar la Giulietta alle sue richieste. Ella andò dunquo seco, e vi continuò la permanenza fincbò la cru-

deltà del fato altro dispose di lei. Se la partenza di Michelangelo da Firenze, dove non doveva più tornsre che da morto, rincrebbe a quante persone rimanevano d'alto animo, punse ed offese nel modo il più vivo Alessandro, che în tentato di spedirgli dietro i soldati del Vitelli a cavallo per raggiungerlo: ma inteso cho avea presa la via di Roma; o sapendo como il Papa l'amava, non volle dispiacergli: molto più che gli pareva di non avere incontrato l'approvazione sua nel modo col quale per i suoi ordini era stato condotto l'affare del ferimento di Giuliano Salviati, e dell'imprigionamento degli Strozzi. E quello, che punse più amaramente il Duca, fu la voce, che corse in Firenze, d'una risposta data da Michelangelo al maestro di casa di Ottaviano de' Medici; il quale incontratolo precisamente in via dei Guicciardini, mentre celi s'incamminava per andarsene; ed interrogato del quando sarebbe venuto a capo di terminare la Sepoltura del padre di Sua Eccellenza, rispose amaramente: - Quando S. E. mi mostrera la fede di nascita. -Ma il Duca per provare, che non era penuria di sommi Artefici in Firenze, poiche sapeva cho terminato era l'Ercole che necide Cacco. ed ansiosissimo era il Bandinelli , ( e molte volte n' aveva parlato al suo Maggiordomo ) di condurlo in Piazza, e porlo di contro al David del Buonarroti; fattolo una mattina ehiamare, gli ordinò che desse le disposizioni , poichè i danari per la spesa eran pronti-Immaginavasi Alessandro che gli anni dei grandi uomini si computino come quelli dei volgari col Calendario; e che quindi, contrapponendo l'opora della virilità di Baccio nll'opera della gioventù di Michelangelo, fosse lo stesso che porre a contratto le forze fisicho di un giovine di sedici anni con quello d'un uomo di trenta. Ciascun può immaginarsi come crebbo la superbia e centuplicò l'ardiro di quell'arrogante : e come disse che Michelangelo ito se n' era di Firenze per disperato; e che non aveva più forza per improntare nel marmo quello forme robuste e risentito, che veduto avrebbero i Fiorentini

quanto a sè predicava che, siccome Papa Clemente aveva a lui voluto dare i Sepoleri del Cugino e del Nipote; Papa Clemente avrebbe dovuto tenerseli mezzi e non interi. Fu intanto con sollecitudino murato l'imbasamento, nella cui principal faccia furono poste lettere di metallo in memoria di Clemente stesso; indi col magistoro di Baccio di Agnolo e di Antonio da San Gallo, Architetto dell' Opera del Duomo, sospeso il gruppo mirabilmente (con canapi che l'inforcavano) a delle travi, e corde, che sotto le braccia l'armavano e da per tutto, (così fatto, perchè non toccasso il legname, onde a risentirsi non venisse delle forti scosse, che incontrar doveva nel trasporto ) fu con taglie, argani, rulli, ed altri ordigni insaponati, condotto senza accidente al suo lnogo (1). Grande era il concorso a vederlo trasportare, ancorchè nulla spirar si potesse dalle fessure della travate, che circondavalo; ma questo avvien sompre allorchè si desta la ensiosità della moltitudine, la qualo spinta più dal proprio istinto, che condotta dalla riflessione, comincia dall'andare a vedere oggi quello, che già è certa di non poter discoprire che dimane. Ma quali occhi, quali bocche, quali facee non fecero; quali voci e quai gridi non mandarono quando furono scoperte le statue ? Ben fu avvisato colui, che scriveva essersi scatenato l' Inferno l Oh l come alla lettera si verifico la predizione di Benvenuto! che i Fiorentini cioc, memori del rigore, col quale avevano giudicato il David del Buonarroti, avrebbero non con rigore, ma con ira giudicata l'opera di questo suo detrattore l Perciò, siano ben cauti coloro, i quali fanno professiono di mordere, a non lasciarsi mai da fallaci consigli, e da dolei lusingho indurre a dar saggio del proprio ingegno collo opere loro. Finche mordono le altrui, troveranno sempre un eco nella parto bassa e vile del cuoro umano; ma tremino di produrre le loro alla luce del giorno , o paventino la sorte del Bandinelli. E che cosa mai non iscrissero quei fantastici, e ghiribizzosi corvelli l Prose e versi, in volgare e in latino, sonetti o madrigali, epigrammi e canzonil Non stetto si può dire per un' ora il basamento, senza esser tappezzato da una folla di carte, una più vitaperosa dell' altre. Chi riferiva il lamonto del marmo; chi le smanie di Giuditta (2), per dovergli cedere il luogo; chi le preghiere infine di Cacco ad Ercole per

che si trovavano nel sno Ercole: e che, in (1) Vasari, nella vita del Bandinelli.

<sup>(</sup>a) Vi era la Giuditta di Donatello.

tore, a cui ciò pervenne all' orecchio, mandovvi un abate suo familiare , per intendere quel che ne dicevano: ed esso tornò, riferen-dogli, che conveniva ben dire che ai Fiorentini non piacessero i giganti; volendo così coprire l'universale disapprovazione: ma inteso eio bene dal Bandinelli, rispose: - Di' pur loro, che dicano male di me, poiche mai non dissi al mondo bene di alcuno 1 ( Solito rifugio degli sciagurati. ) L' ira intanto del Duca contro ai cittadini principali, che tutti ad una voce gridato avevano contro il Bandinelli, e

la sua opera, s'acerebbe. Crede allora per favorire l'asilo dei poveri, di fare una legge, per la quale, tro-vandosi lo Spedale di Santa Maria Nuova gravato di molti debiti, ai creditori s' inibiva di molestarlo, e gli si dava facoltà di pagarli solo in quattro anni. Ciascun disse che questo elijamavasi fare il generoso colla roba altrui; ma egli lasciava che i Fiorentini dicessero; e non si moveva dal suo proposto. Auzi, al solito di chi ha in mano la forza, e a favor del proprio torto l'adopra, e crede che si convertano le violenze in sillogismi, non solo regalò generosamente il Baudinelli , ma lo dotò d'una terra , confiscata ad un suo nemico fuoruscito. Lieto il Bandinelli godeva, forse non ricordandosi, o anzi ricordandosi troppo della famosa sentenza del Latino Satirico, che I' infamia si terge spesso coll' oro ! In questa occasione per altro avvenne cosa, che non voglio tralasciare di potare. Cosimino de'Medici si era mostrato in mezzo alla folla vestito in abiti militari I vecchi, che combattuto avevano sotto il valoroso suo padre: i malcontenti, per cui solo è hene quello, che porta ad un cangiamento; e la molitudine, che si appaga tanto della gioventù e della bellezza, lo avevano applaudito. Passando per tutto il Corso degli Adimari (2) vestito in quella forma, era stato mostrato a dito; e giunto in piazza, ed arrestatosi in faccia del Gigante, per istituirne un confronto (poiché facea professione d'intendersi d'Arti ) col David, del Buonarroti, si era fatto non solo cerchio intorno di Ini, ma quel che più era, silenzio grandissimo, come avvieno coi grandi personaggi. Ei non aveva allora che 16 anni. La cosa non

quel che non gli aveva furato (1). Lo Scul- era sfuggita agli occhi di Ser Maurizio, o per dir meglio a quelli de' suoi satelliti , che stavano la per riferirgli ogni cosa; sicchè immediatamente ne mando al Duca il referto: il quale confermatogli da Giomo , ebbe questi l'ordine di dirgli quattro parole al-1º orecchio. Non aveva Giomo avuto appena l'ordine, che Cosimino, il quale aveva la easa d'abitazione prossima a quella d'Alessandro, venne a passare, tornando verso il mezzodi. Era Giomo sull'entrare del Palazzo, e facendogli appena di berretta, se gli accostò, dicendogli, che dovea parlargli a nome di S. E. Sentiva il giovinetto la sua dignità; e preparavasi da primo a pagarlo d'uno sguardo crucciato, e del silenzio: ma la riflessione intervenendo, e spiegando fin d'allora quella profonda simulazione, che gli fece dividere con Filippo II il nome di novello Tiberio, serenando la fronte, e aprendo i labbri ad un sorriso, senza fargli parola ( tanto il contrasto del cuore e della mente), parea dir-

gli: - V'ascolto. Gli fece allura intendere quel tristo Carpigiano che volca S. E. che dispogliasse quegli abiti ; poiche di milizie cittadine era già passato il bisogno. - E lo disse con quei modi e quel tuono di discorso , conveniente al padrone, allorchè comanda ad un servo-Senti spingersi di nuovo alla collera , e gli ocehi suoi vivissimi ne diedero indizio : ma di nuovo frenandosi , gli rispose : - Dite a S. E. che facile m'e di tosto ubbidirla : ... ma che se in lui fossi , non mi guarderei no da chi porta le armi sopra la cappa, ma bensi da chi, mostrandone apparentemente paura , le nasconde sotto il lucco (3). Quest'avvenimento ho voluto minutamente parrare, per confermare sempre più chi mi leggerà nell'opininne, da me recata in principio, che fin d' allora tendeva gli occhi al luogo . che pervenue finalmente ad occupare , quel giovinetto, si modesto in appareuza, si profondamente amhizioso in sostanza, e che dava ad intendere al Guicciardini di volere sposare una sua figliuola.

Ed in quella stessa occasione del trasporto dell' Ercole e Cacco un altro fatto avvenue. che non voglio lasciare in silenzio, perche serve a far conoscere l'indole dei tempi,

(1) Vedi i versi dell'Epigrafe del presente Ca- dei Signori. (s) Ora Via de' Calzajoli, che unisce le due

piazze del Duomo e del Granduca, allora detta

(3) Queste parole si riferivano a Lorenzino, che mostrava d'essere spaventato ogni volta che vedeva un'arme.

chio Carafulla, al solito, col suo fiasco nella sinistra, e la tazza nella destra, era comparso intorno al gran carro, gridando e Popolo, e popolo, a questo fiasco si beve: > indicar volendo che il governo del Duca era stabilito , c che ( volessero, o no ) tutti vi si doveano sottomettere. Ma siccome ciò produceva nel popolo un effetto non buono; e le disposizioni generali erano piuttosto rivolte al biasimo, che alla lode, non solo verso le statue che si conducevano in piazza, ma verso quelli ancora, che ve le facevano condurre ; il Bargello Bindocco, ricevuti gli ordini, preso per un orecebio il Carafulla, rottogli il finsco , e datogli un calcio alla vista di tutti, gli fece intendere che non v'era bisogno di fautori , nè di buffoni suoi pari. È i fischi universali accompagnarono l'azione di Bindocco.

La ritiratezza frattanto, in cui vivevano gli Strozzi, e l'assoluto dovere che si era imposta la Luisa di non uscir mai di casa, se non per le più indispensabili necessità, contrariavano i pensieri di Alessandro, che ardentemente desiderava, in un modo o nell'altro, di far manomettere gli uni, e di venire a capo di vincer l'altra. Ma quello che nè la Luisa aspettava , uè Francesco de Pazzi, nè Tommaso Strozzi prevedevano, fu l'ordine immediato ed espresso di Filippo, che la iutera sua famiglia, posta la picciola Maddalena in convento, presa però liceuza dal Duca, immantinente uscisse di Pirenze, per attendere in Romagna gli ulteriori suoi ordini. Avuta questa notizia, credè Francesco Nasi di non poter mancare a quanto ingiungevagli e l'antica amicizia, e il caso presente ; sicchè fu dei primi , se non il primo , a recarsi al palagio degli Strozzi. E nei pochissimi giorni , ne' quali si trattennero quegli animosissimi giovani, immancabilmente la mattina si reco da loro; non accorgendosi forse che l'amore questa volta rivestiva troppo i panni della generosità. Là s'incontrò di nuovo e sovente colla Luisa; e quantunque poco seco lei parlasse ( tant' era il timore di offenderla ) non ostante l'assuefece a vederlo, a parlargli, e a non tremare tanto della sua presenza. La mattina , in cui gli Strozzi andarono uniti a prender congedo dal Duca. n' era sparsa per Firenze la notizia; sicchè molti e molti si trovarono, facendo ala , sul loro passaggio. Il Duca iratissimo in cnor suo. si mostrò grave , loro parlò brevemente; ma

e la politica adegnosa di Alessandro. Il vec- dagli occhi suoi scintillavano quelle faville , che dovevano produrre si grande incendio. Ne meno fieri ed accesi eran quelli di Piero: ma, certo omai che il padre con questo attoaveva spezzato ogni vincolo con esso, non curavasi di mostrarsegli minaccioso al presente mentre tatte le sue speranze stavano nell'avvenire. Racconta qualche storico, che nella sera , che precede la loro partenza , il Duca diede ordine a Giomo di uccider Piero ad ogni costo : ma ciò non è verisimile : e ancorchè fosse certo che dato avesse Alessandro quell'ordine, non poteva essere eseguito. Troppo stavano in guardia gli Strozzi, perchsi potesse usar contro di loro quello, che chiamasi un colpo di mano : aperta violenza usar non si poteva; e la nascosta era impossibile. Innanzi per altro di lasciar Firenze, lungamente parlo Piero con Francesco Nasi, gli confermo che in veruna occasione avrebbe dimenticato la sua generosa condotta; che contava sopra di lui; gli diede per parola d'intelligenza Aaistogitone ; e riceve da esso le assicurazioni più leali della sua alfezione.

Partirono l'indomani quando em il Sole già di due ore levato : e con numerosa scorta di servi s' avviarono in Romagna. Francesco de Pazzi e Tommaso Strozzi, non credendosi a Firenze sicuri , andaron con loro. Il dolore della Luisa, e il timore di vedersi più apertamente così espostanon solo alle insidie. ma forse anche alle violenze del Duca , non solo si accrebbe, ma divenne il suo primo pensiero. Non fuvvi che Luigi, il quale beatissimo, non conobbe quello che poteva, anzi che doveva produrre l'allontauamento de' suoi cognati. Egli sperò, che sospetti come essi erano al Duca, colla loro partenza terrebbero lontani quei modi, che nascono per lo più nei governi nuovi nou solo dai timori, ma dall'ombre anco di essi. Così confidavasi, che la sua famiglia ne diverrebbe assai più sicura; e che quindi il picciol dispiacere, che la Luisa risentirebbe per la lontananza dei fratelli, verrebbe con usura pagato dalla maggior tranquillità, che ne sarebbe stata il conpenso. Ma non si accorgeva, che questo ragionamento, ginsto forse con altri uomini, era più che stolto con uno spirito della tempra di Alessandro. Ma non poteva il marito entrare a riflettere che colla partenza de suoi fratelli, rimaneva la Luisa, senza altro seudo che la sua virtù, liberamente esposta agli ardenti desiderj, e alla feroce libidine di colui. Ella continuò colla più grande attenzioue, e collo scrupolo più grando non solo ad sacteneri di comparire in luoghi frequentati, ma evitava, per quina lo erale possibile, di affacciaria per fino nale finestre del suo paluno. Piotici il Celeo engolaria non avienta losto. Piotici il Celeo espondaria non avienta facca sua cura, sue conforte e diletto l'educatione della pieciola figia dell'amices sua. Expelia cara e, genifi fiancillui soci sonostrava d'intendere, e così facilmente apprendeva e frieneva quel che l'era insegnato, che giammia non vi fu maestro tanto contento del suo faccipiole, come lo era edichi Giulicitta la funepolo, come lo era edichi Giulicitta i

La partenza degli Strozzi da Firenze rincrebbe all' universalità dei cittadini, se n'eccettuiamo gli invidiosi; ai poveri per la generosità loro, ai ricchi per la loro potenza. Venivano essi riguardati come una specie di antemurale, che faceva fronte alle violenze di Alessandro; quantunque avessero dovuto conoscero da quanto asvenuto era , e che si è nel Capitolo antecedente narrato, che non eonservava più misura, e che, meno quella del Papa , forza non v' cra capace di frenarlo. E per quante se ne disse, questa risoluzione di Filipporincrebbe anco a Clemente. il quale seguitava nell'andare incontro giorno per giorno ad una lenta, e per l'età sua eerto immatura morte. Pare che le cause morali molto a cerescer facessero le fisiche, che lo spingevano al deperimento. E tra queste la predizione del Monaco di Savona v'ebbe grandissima parte, Certo ò , che da quando egli tornò di Marsilia , mentre doveva esser glorioso e lietistimo d'aver unito il sangue dei Medici a quello della casa di Francia; mentre Carlo V medesimo aveva veduto la sua fina penetrazione e il suo grande ingegno piegare sotto l'ingegno o la penetrazione di Clemente (1); quando in somma la Fortuna, che l'aveva travolto nell'abisso (2), dopo soli sette anni, riconducevalo al sommo della sua ruota; infermatosi di languore, il primo giorno, che si pose al letto, previde e predisse il suo fino. E questo giunse prima, che Alessandro e gli aderenti della famiglia lo temessero. Ma innanzi cho ciù avvenisse qualunquo ne fosse il motivo, le cose andarono quetamente; se puro, come io penso, volendo pure Alessandro giungere all'intente di su-

(1) Quando Clemente fece parlare a Carlo V del matrimonio di Caterina col figlio di Francesco I, rispose che non vi aveva difficoltà, credendo 3

perare la renitenza della Luisa; per renderla più incauta, non finse moderazione per addormentaria. Ma ella , che non trascurò mai quanto necessario era per respingere quello, che poteasi moralmente prevedere; potenesser ugualmento cauta su quello, che prevedere non si potea?

dere non si potca? La nuova della morte di Clemente Settimo fu tenuta celata, quando ne giunse al Duca la notizia per un cavallaro mandato in poste da Francesco Antonio Nori , che come suo ministro allora trovavasi a Roma. Giunse il messo verso la sera; e nella notte fu chiamato segretamente a Palazzo Alessandro Vitelli, per intendersi da lui se credeva che vi fosse bisogno di levar nuove truppe ; ma nella risposta negativa . Francesco Campana (il quale trovavasi presente) con quel fino giudizio, che tutti gli riconosceano, disso che un' ambasciata nuova verso l' Imperatore, e nuove proteste di sommissione. di devozione e di vassallaggio sarebbero state più sufficienti a rafforzare quel suo governo della leva di ben altri dicci mila uomini. E il Campana non ingaunavasi : e la prova no sono i fatti non solo, che avvennero dopo, in vita di esso Duca, ma quelli ancora , che si succedettero per tutto il lunghissimo regno di Cosimo. La mattina di poi per gli nomini, che in poste passavano da Roma per Firenze, onde recarsi in Franeia . in Ispagna , e per tutte le parti del mondo Cristiano, la novella fu a tutti nota. L' uomo che andava in Francia recò lettere dei fratelli alla Luisa, che in Roma orano entrati nel giorno dopo la morte di Clemente: e per sieura occasiono pochi giorni di poi ne ricevo segrotamento una più importante dell'amica sua, la quale da varie settimano trovavasi in Roma. Essa era di questo tenore.

#### QUARTA LETTERA DELLA GIULIA ALBOBRANDINI ALLA LUISA STROZZI.

y Voi non aspettate forse, mia cara Luisa, se vei scriva da questa Capitale del mondo.

Chiamatole mio marito da una gravo incoms henza, volle compiacere alle mie dimande, se conducendomi seco. Vi giunsi tre giorni
s avanti la morte del Papa, quando egli dava

como credovano molti, che il Re di Francia lo

(s) Nel Sacco di Roma nel 1527.

a speranze grandissime di guarigique, almeno per gli altri; perchè, al dire di coloro, che Do banno assistito, da che si infermo, egli non ha mai sperato di risauare. Dicesi che abbia lasciate in Castel Sant'Angelo molte a gioje, è molti offici vacanti da distribuirsi , ma picciola quantità di danari. Ne ciò farà naraviglia quando si pensi alle continue Decessità nelle quali si è trovato. E morto, > lasciando memoria odiosa agli am-ci ed ai Demici; a questi perche non perdeava, a F quelli, perchè non beneficava. Pare che il Cardinal Farnese gli succederà senza con-I trasto: quindi mancauo in questa circostana le agitazioni, e le sperauze, cha sogliono avvenire negli altri Conclavi. Ma quello . De che certo io non attendeva, e che mi ha I fatto a un tempo e maraviglia e piacere, è I improvvisa comparsa in Roma dei vostri I fratelli; stati accolti con singolar favore non solo dalla più parte dei Fiorentini , che qui si trovano, ma da grandissimo numero del popolo Romano accurso alla loro abitazione, dove già, come saprete, o come forse non saprete, alloggia il gran Michelange-lo (1). Piero vostro è stato acclamatissimo; ha dovuto mostrarsi alla moltitudine, che fuori cogli evviva lo chiamava; i quali raddoppiavano al mostrarsi. Queste huone novelle ho voluto darvi, profittando d'una occasione, la quale credo sicura. Mio padre, che fu negli scorsi mesi creato Auditore del Duea di Urbino, è giunto jeri l'altro ed è già stato visitato da' più cospicui tra i Cittadini Fiorentiai, che seco lui dividono la sventura dell'esilio. Tutti si confidano, che mancate col mancar di Papa Clemente le cagioni della sua parzialità per Alessandro. si lascerà l'Imperatore movere dalle preghiere, o scuotere dalle rimostranze di tanti onorati nomini, che sone stati senza causa, e ontro i patti, allontanati dalla patria; e, poiche la Margherita non gli fu per auco data in consorte, si troverà maniera di rompere il contratto. Quel furfantone del Maramaldo era a Roma; ma dopo la morte del

(1) Ctre Michelangelo alloggiasse in Roma In casa degli Strozzi si ha da una lettera di Luigi del Riccio a Roberto Strozzi, che si conserva nell'Archivio Strozzi a Roma.

(a) A lui il Giannolti dedicò la sua Bepersuaca Veneziana, e l'accompagno con una Lettera, nella quale dice: che a giusto titolo lo ripone tra coloro, a che con l'imitazione lodano le civo dep gli antichi; poichè in lui ha ricomoscimte molte

Rosini - Strazzi,

2 Papa, non si è più veduto in verun lnogo, s e si crede che abbia fatta segreta partenza. E già tornato il Cesano di Spagna, ma s'ia gnora però quanto n' abbia recato. Quello s che qui non è meerto, sono le speranze di y un cangiamento, che si leggono a chiare a note nel viso dei nostri cittadini. Voi potete p bene immaginare che la mia casa n'è piena a da mattina a sera, specialmente da che a giunse mio padre, che qui alloggia con noiy Voleva jeri cominciare il mio giro, per vi-sitare almeno San Piero e il Vaticano, ves dere le Stanze di Raffaelle, e le famosissine Logge; ma, crederete che non ho tro-voto persona che mi accompagni? Per fino » Donato Giannotti (che è quel brav'uomo che s tutti sauno, e pieno di giusti e moderati cona sigli) mi ha risposto, che troppo credeva a presiose il tempo, per rendersi reo di spena derlo in ammirare cose belle si che abbellia scono la vita quand'ella è sicura, ma che a non l'assienrano, quand' è precaria ed ina certa: che il ritorno alla patria doveva esa sere il primo pensiero; e che per farne di-» scacciare colui, che si tiranpicamente la goa verna, il primo espediente da prendersi era a quello di entrar nella grazia del Cardinal Farnese: al che egli tende più d'ogn' altro, s unitamente al Cardinal Ridolfi amicissimo suo. Ha detto a mio padre, che sapeva di s certo aver in animo il Cardinale dei Medici s di essere il primo a dichiararsi per lui. Lia cenziandosi poi da me, venuto essendo a parlarsi dei vostri fratelli, e inteso della a grande amicizia che ci lega, mi ha soggiuns to, se mai vi scrivessi per sieura occasione, a di pregarvi a fare i suoi saluti a Francesco 3 Nasi (2), e dirgli come lo ticne in quell'ala ta considerazione che merita, saputo avendo a dai vottri fratelli, che di tanto in tanto voi

lo vedete.
 Addio, mia cara amica. Amatemi come
 vi amo, e, confidando nella Provvidenza,
 speriamo tempi migliori.

Roma, 4 Ottobre 1534.

y di quelle virtà che negli actichi si iodano, ec. la quallo di Camantia per caloro, i quali ni laggarrano, e che conoccop, de sapersi che gal laggarrano, e che conoccop, de sapersi che gal laggarrano, e che conoccop, de sapersi che gal lagra conpoli lingo del celebri l'incolò Machiariti, là, e che a giunto littolo, dopo di esso, è riguardato come lo actiture più proincolò de cose politiche, fin'i suni cittadini. Le varie suo opere fitrono da me patte inimene, e date in luce nel 1819, jin tre volumi in St.

3a

» Si attende a giorni vostro padre, il quale » viene per Civitavecchia. Così mi lia detto Piero vostro, che ho vedoto per momenti, essendo sempre in conferenza col Cesano e s col Cardinale (1).

Si crederà che il tenore di questa lettera fosse riferito a Ser Maurizio, e da Ser Maurizio al Duca? Così grande fin da quei tempi era divenuta una violazione di domestici segreti, che nei successivi divenne gigante! Indispettito viemaggiormente il Duca , irritato contro la famiglia , e spinto da quello stesso mal genio della libisò di chiamare a se Luigi Capponi, e di dargli una commissione, acciocche si trattenesse per qualche notte fuori di Firenze: ma penso poi che se la sua persona, o il suo nome înterveniva per qualche causa ( qualonque si fosse) nella famiglia Capponi, dopo quel ch' era avvenuto, ció poteva porre in sospetto la Luisa, e farle prendere qualohe precauzione, che sventasse i suoi progetti. Si consigliò con Giomo: il quale fece rillettere che, savio ed economo com'era Luigi, non potea mancare di recarsi ai primi dell' Ottobre alla eampagra, onde sorvegliar per qualche giorno le rurali faccende; e che siccome tutte lo ragioni erano per credere, che neo condurrebhe la moglie ( ohè le villeggiature dei Fiorentini cominciavano più tardi, perchè tardissimo si prolungavaoo), cosi era da attendersi anche poco. Che in quanto al resto, si fidasse pure di lui. E l'occasione presto si offerse: poiche la mattina dei 10 di Ottobre venne dalla Porta Romana l'annunzio che Luigi Capponi solo, con un domestico, era passato a cavallo, per trasportarsi io campagna. Fo dunque scelta quella sera medesima, per condurre a fine l'iniquo attentato. Di preparativi non era bisogno, poiche tutto era in pronto: e le scale, con eui salivano per gli alti muri dei conventi, crano più che al caso per giungere fino ad un primo piano. Parte con lusinghe, ma principalmonte coll' oro, da molti gioroi avanti da una persona (di cui hello è il tacere la condizione e lo stato ) erasi avuta la descriz'one minuta ed csatta delle stanze, che eircondavano quella, dove solita era di dormir la Luisa. Aveva on salotto innanzi, che non staca chiuso la notte; e a questo un altro era

unito, che per noa piceiola anticamera conduceva ocila sala. Una finestra di essa dava nel chiasso, dal fianco che guarda Ponente-Da on altro lato la camera, per un usciolo di quelli, che chiamansi a comparire, poneva in uno stanzino di ritirata. Questo non era stato osservato, da chi preso aveva l'infame incari-

co di levarne la pianta. Il letto della Luisa era posto entrando a sinistra, col capezzale paralello alla porta; e in un basso lettino, di contro a destra, ell'era usata di tenere la Giulietta. In quella sera fatale, si era coricata più presto del solito, ignara di qual terribile risvegliarsi era minacciata da coloi, per l'esistenza del quale, uno solo dine, che su poi cagione della suamorte; pen- non potea vantarsi di dormire, senza il suo beneplacito, una intera notte tranquillo io Firenze. Andando a letto, soleva ogni sera, benche dormisse, dare alla Giulietta un bacio lieve lieve, per non risvegliarla. In quella sera, fosse caso, o che dormisse più leggermente, alzò essa una maoina come per accarezzar la gota della Luisa. Era quello forse on segno, che mentre ella senza timore dormiva. l'innocenza vegliato avrebbe per lei. Infatti, mentre ella dispogliavasi, destata essendosi la Giulietta, svagata dal lume, henche stasse in silenzio, non potè più riaddormentarsi. Quando fu verso un'ora dopo la mezzanotte, passato il ponte Vecchio, il Duca, Giomo e l'Unghero, venuti giù per Borgo San Jacopo, e preso pei Fondaci di Santo Spirito, per non farsi veder Lungo l'Arao, entrarono dalla parte di dietro nel chiasso. Fu posta la scala; fu tolto un vetro dalla finestra: fu, con un ferro rovcote, fatto presto un foro capace di dare adito a un braccio a traverso le imposte interne, ondo sollevare la nottola, e senza che alcuno sentisse, aperta la finestra, coo due sorde lanterne presto furono in sala. Il aolo poricolo di non ottenere l'intento consisteva, secondo loro, nel trovar chiusa di dentre la porta della camera; ma, dove non è timore di cosa incredibile, le precauzioni troppo minute sembrano ioutili. Quindi, al porre del grimaldello nella toppa, che chiudeva la camera della Luisa, su subito colto il punto della stanghetta, e al secondo suo girare aperta la porta come un lampo. Ma il colpo, che fatto aveva il grimaldello cel dare il primo scatto alla stanghetta, risvegliato aveva la Luisa, che si alzo sul letto: e al romore del secondo scatto, poté Balzar dalla parte a ainistra, dove era di contro lo stanzino, di cui so-

le accostata, ma chiusa non era la porta.

<sup>(1)</sup> Intende il Cardinale de' Medici.

Entrato Alessandro impetuosamente, e tirato il cortinaggio , potè vedere balenar lei biancheggiando, che gettato na grido, scampayagli dalle mani. Alto era il letto : sicchè a traverso di quello diede un lanelo il Duca, stendendo quanto più poteva le braccia, e crede d'averla afferrata per la testa; ma tanto era l'impeto della Luisa, che gli restò tra le mani straccista la cuffia; ed ella ebbe campo di salvarsi 'nello stanzino', chiudendo di dentro la porta , che sarebbe stata dehol riparo, se non sopragginngeva il soccorso. La Giulietta, ehe non dormiva, e che aveva udito il gridar della Luisa, fosse istinto, o riflessione, che se faceva sentirsi le avrebbero fatto del male, calo piano piano dal letto, e mentre il Duca entrava furioso , ratta ratta usci datte comera. Dalla feetta Alessandro aveva gettata in terra la lanterna, che lu mano teneva ; sicchè la Giulietta , senza esser vista , come pratica della casa / potà cost al buio andare a risvegliare le donne , che dormivano a pochi passi : è siccome si credevano ladri, quindi furono tutti i servi destati, e adupati all'istante. La Luisa; temendo che fosse sforzata la porta dello stanzino, procurava di barricarla con tutti gli .oggetti , che dentro quello si trovavano; non senza una grafi trenidazione che inutili fossero i suoi tentativi .. perché sentiva che facevansi al di fuori tutti gli sforzi per rovesciarla. Giomo e l' Unghero erano in sala rimasti colla sorda loro lanterna : e senipre assuefatti a sentir nascere dello scalpare nelle notturne loro invasioni . crederono da prima, ehe dopo una breve resistenza, futto anderebbe a seconda dei desideri del Signor loro: ed armati com'erano, non temevano, e non dubitavano, ebe ocni sforzo sarebbe stato inutile : ma questa volta 's incannarono a partito. Accorrendo dal piano superiore i servi , e passando per la scala . segreta, armati di quanto venne loro alle mapit mentre restavano al bojo, cercarono di farsi largo colle minacce e coi gridi e finche venue il più vecchio con un lampione ad illaminar quella scena. Avevano Giomo e l' Unghero nudate le spade : e stavano. dalle due parti della scala, Noti com erano a per le loro persone, e per i lor ceffi, non seppero gli altri da primo , senz' ordine e senza consiglio, quel cho risolversi a fare. La più parte avevauo preso delle che li trovavasi cogli altri, perchè aveva fat- stanzino che la racchiudeva; e le dissero che

to tardi nella sera: ma se la qualità delle armi non era uguale, troppo differente era il numero. Pure , aneo questo ceduto avrebbe alla temenza, se un cameriere fidato, che aveva per gran tempo servito Piero Stronzi, ( e ehe da lui era stato dato a Luigi Capponi non senza perchè ) facendosi avanti, non dieeva risolutamente a Giomo, che intendeva essere stato quello un errore : che avevano dovuto certamente ingannarsi, prendendo nna casa per un'altra : e che quindi credeva fermamente, che con miglior consiglio sarebbero partiti. Giomo , fuor di sè dalla collera , e fissando fieramente in viso il cameriere, per dargli a tempo e luogo il premio che meritava il suo zelo, vedendosi due contro dodici, fece il fischio di ritirata : onde il Duca intendesse ohe contrastar col numero non si potea.

Intanto Alessandro , tentato invano , con quauta torza egli aveva, di rovesciare, o far saltare dagli arpioni l'usciolo, ripresa la sorda lanterna , fremondo , o :rnggendo in ben altro modo di quello, che avvenuto gli era di fare in casa Salviati,) s' incammino verso la sala. E la sua ira si accresceva iu pensando, ehe se invece di aprire il cortinaggio, avesse girato subito intorno al letto, la Luisa non poteva uscirgli dalle mani. Quando fu prossimo alla scala , l' Unghero colla spada percosse e rovesció il lampione, che in mano teneva il vecchio domestico; sicchè illumipati a pena dalle loro lanterne, uscirono per la porta d'ingresso. Lo stupore, da eni restarono-tutti compresi, non può descriversi: ma il Cameriere, che pratico era delle cose del mondo', e letto aveva negli sguardi feroci di Giomo la sorte che lo attendeva : poste insieme le sue robe più necessarie e accomodatele'in una valigia , usci nell'istante di casa; passò il resto della notte da un amico, e la mattina per tempo, procuratosi un cavallo, prese la via di Roma.

Il contegno della Luisa , in quella eircostanza , se fu degno di lode per l'altezza d'animo, e pel coraggio con eus supporte questa nuova sventura; non fu abbastauza prudente. avuto riguardo alla sua personal sicurezza. Ma le anima ottime non sanno immaginare, o sospettare che la natura umana possa ginngere a quel grado di perversità, di eui tanti esempj ci conservan le storie. Quando le sue donne ( che avevano in fretta gettato una vegrosse stangbe; uno un palo di ferro; sticciuola in dosso alla Giulietta, è conducenuna vanga un altro , recata da un villano, e dola per mano ) andarono all' usciuolo dello

lo credessero, sia che per timore mentissero ) ; facendosi grande animo , dopo avere abbracciato teneramente la Giulietta, che le andava narrando come passata era quasi fra le gambe d' uno di quegli nomini cattivi; abbigliatasi senza far parola, e chiamati a sè quanti erano i servi , loro impose sotto pena della sua indignazione e della perdita assoluta della sua grazia, di tacere con chicchessia di quel doloroso avvenimento. Adorata, com'era da quanti la conoscevano, adoratis-sima ell'era dai servi, sicchè facil cosa fu per loro, di promettere largamente, e di mantenere quello che comandava. Udi quindi con rammarico che il Cameriere, empiuta la valigia prestamente, uscito era di casa: ma per allora non sospettò di quello che avvenne. Piero Strozzi, che aveva fitta sempre nell'animo l'ingiuria di Alessandro in Pisa, quando , in aria di scherno , lo pregò di salutare da parte sua la luisa : partendu da Firenze, posto avea quell'uomo fidaticciero in cosa del cognato, imponendugli di severamente invigilare su quanto avveniva, onde non lasciarlo nell'oscurità di quello che poteva o tramarsi, o eseguirsi dal Duca, in qualunque parte del mendo egli fosse. Ma tanto Piero quanto il Cameriere Iontani erano dal pensare alla violenta esecusione di un cotale attentato. Quando verso la mattina, dopo aver dato gli ordini del silensio, come veduto abbiamo, sola si trovò la Luisa; ripensando a quanin erale avvenuto , e risolutissima sempre di farne un mistero al marito, dovè pagare il tributo all' umana natura, prorompendo in un pianto, che non era già lo sfogo delle anime deboli, ma la conseguenza del cordoglio che sentiva , nella certezza di andare incuntro a più grandi sventure , nelle quali forse non ella sola , ma tutta intera sarebbe ravvolta la sua famiglia. Non è già, che da molto tempo ella non tremasse pel destino di essa, come in diverse circostante aveva manifestato; ma il timore si aumentava di mano in mano, che avvicinarsi ne vedeva il cominclamento. Fosse istinto, fosse riflessione, fosse presentimento crudele, poco sperava nelle armi di Francia, in cni pareale ( pei discorsi fatti alla sua presenza innansi di pardeva ( tanto il dritto senso ne può più de ra- partenza per Siena. gionamenti talvolta ) che se Alessandro sapeva mantenersi nella grazia dell' Imperatore, io stato di Firense non era per cambiarsi. Ma

aprisse pure; essendo partiti i ladri (sia che queste riflessioni , in fine delle quali stava una tremenda necessità, non l'avvilirono, come fatto avrebbero ad un'anima volgare; ma sempre più la inalzarono e la fortificarono . per andare incontro , con fermezza e coraggio , a qualunque potesse essere il suo destino. La sola , a cui non fece mistero della trista avventura, fu la Caterina, che indusse a restar sempre seco, finchè non torne Luigi dalla campagna. Fu dalla madre avvertita la Gulietta, che a nessuno dicesse dei ladri venuti di notte; lo che fece, essendo ubbidientissima; e non molti giorni di poi, facendone quasi un segreto a se stessa, riguardava già la Luisa quella funesta apparizione come un sogno crudele.

Tornato dalla campagna Luigi trovò la moglie cambiata d' assai , point att atteut ni morali , quanto son più concentrati e segreti , tanto più danno occasione di manifestarsi nella persona e nel volto. Più languidi cran divenuti que' suoi vivissimi occhi , pallide le gote , scoloriti i labbri : e in ogni atto appariva una mestizia, che si comunicava parlando. Luigi, assuefatto sempre a veder le cose dal lato loro migliore, attribui tutto alla dispiacenza per l'allontanamento dei fratelli; e sperò che il tempo guarirebbe auco questa piaga. E pur troppo doveva il tempo sanarla i ma con un farmaco, che (comune in quegli orribili tempi) ha, in compenso di altri mali, cessato di esser comune nei nostri. Intento il Cameriere cavalcato aveva con sollecitudine alla volta di Roma, dove tutto avea rivelato a Piero Strozzi. Egli non fece parola: udendo con feroce raccoglimento la narrazione minuta del fatto: ritenne il Cameriere presso di sè : a dopo due giorni spedi un uomo , su cui poteva ciecamente contare , acciò con tutta segretezza si recasse a Francesco Nasi in Firenze. Travestito il messo giunse felicemente : trovò fuori di casa, e fu per lui gran fortuna , Francesco; gli pronunzio la parola Aaustocstone: quindi gli diede un piccolissimo ritaglio di carta, che nascosto avea nella cucitura della berretta e parti. Non pernotto a Firense : quindi: nessuno ebbe sentore dell'ambasciata. Francesco, letto il fogliolino ( secondo la getire ) che fidassero molto i suoi fratelli, e cre- nerosità del sno carattere ) si preparò alla 6 AF6 1 16

MEGICAL TRANSP. 412014 ebe s muasant water

### CAPITOLO XXXII

L' Addio.

Se pronunsi un addio su' labbri spiri, E abbian voce per lui solo i sospiri; E se scriver lo debbe il core afflitto, Una lacrime il copra appena è scritto. Taad. nall' Inclese.

Conviene non essere stati amanti per eredere che Francesco partisse senza rivedere la Luisa, e senza esporte la causa del suo viaggio. Egli ne conosceva i pericoli, ne prevedeva le difficoltà , ne temeva le conseguenze: e pure, tanto era l'affento, che a cagione della Lusa, depo le sventure di Piero lo stringevano a tutta la famiglia, che sicuro di se stesso, e con quella facilità con fece i preparativi con diligenza e con segretezza, e con un fidato servo, inviò innanzi il eavallo, che hardato e senza bisaccie; dovea dergli l'aria di una passeggiata di diporto. Erano gli ultimi di Ottobre del memorabile anno 1534, quando egli usci per non richiamare gli sguardi dalla porta a San Giorgio. Era stato poco inpanzi dalla Luisa, e trovata l'avea sola colla Ginlietta, alla quale insegnava ri-- No, no, le diceva, piccina mia, l'ago

non si pone così: ma si passa con garbo di sotto, si tira, e si ripassa poi di sopra. — Ma non mi riescel rispondeva la Ginlietta; che quando lo passo per disotto, mi

sdrucciola.

— E si riceve di sotto colla mancina, perchè discenda diritto; indi si ripresenta per la punta, e quando è passato per un terzo, si tira su per bene, e si stringo il punto.

- Cosi? dimandava la Giulietta.

al primo iacontrersi in lei, si univano adesso e la prospettiva del viaggio, e la misteriose acgione di esso; in venture cha la Gillatta. andandogl'incontro, gil desse tempo di avresturi per alcul peco, ericomporti; seena di che non sarobbe sata possibili di prosonaira peroda seguita e bena immagniara, senhara-proda seguita e bena immagniara, senhara-proda seguita e bena immagniara, senhara-proda seguita e bena immagniara, senhara-dell' usato, et irena fine fin militara, chi esta dell' usato, et irena fine fin quell'ora immilita, escuti baltarsi il cuere con affanno inusista.

Qual nnova sventura? — dimando con voce tremsnte; e colorando le gote d'un lieve rossore, ch' apparir la facea più dell'usato avvenente. — Sono io dunque condannate, replier

l'altro, sospirando, a non comparirvi devanti senza farvi temere una disgrazia?

— E come no? tutti i miei parenti son partit... sarei sola nel mondo... ( non prosegui più oltre, si asciugo nna lagrima, indi continuò); — Amieo sincero come vi credo, a noi solo aspetta d'anumuniarmele; poiebè, niun altro l'oserebbe.

— Non v'è nulla di sinistro; rispose Francesco: e, quantun que mi sia reccomandato il segreto, io non debbo aver segreti per voi. Leggete (e gli diede la picciola carta di Piero.)

- E chi scrive ciò ? dimandò maravigliata e spaventata la Luisa.

- Vostro fratello.

- Ma questo non è il suo carattere.

Non lo è, rispose Francesco, ma il foglio l'ha portato persona sicura, e colla parola, da vostro fratello lascietami, per riconoscere chi egli m'invia.

E che mai vorra dire?

- Non so, riprese l'altro : ma quanto riguarda la vostra famiglia, è sacra cosa per

- E vi disponete dunque di andare?

— Che mai sark? — E come era seduta presen de un tanción, aproguiamor il gomino, accosió la guencia sinstra alla palma presen de un tanta giú occhi e cleo, parca che invocasse la Provvidenza de imperente de un consensa de la provincia de la composita de la composita

e continuo, perchè non riuscivale di diradar- ghiozzando: Luisa! . . . Mia Luisa! quanto ne l'oscurità.

- Ci va dell' onore della famiglia ! ripeteva. Fenite sollecito, perche il tempo pressa. Non lo svelate ad alcuno, perche tutto trapela. Vi aspetto a Siena. - E di nuovo a ripensare, e a confondersi in una schiera immensa d'intrigatissime congetture, e di rinascenti timori. L'onor della famiglia! ripeteva; indi rivolta all'amante; - Ma voi almeno che ne pensate, Francesco?

- Penso, rispose, che siamo in tristissimi tempi; che tutto può temersi: ma che anticipare non si debbone le congetture, per non crearsi troppo esagerati i timori. -

La Giulietta era fra lo gluccalia di Francesco, e rivolgendo quel suo angelico aspetto ora all'una, ora all'altro, poco e unlia intendeva di queste parolo; se non che si affliggeva di vederli afflitti, l'uno per aver dato, l'altra dopo aver letto quel foglio. Il Maestro di musica, che sopraggiunse, lasciò soli i due amanti, per la prima volta, dopo il matrimonio di lei. Un moto involontario fece rivolger gli occhi di Francesco verso la fancinllina che partiva; un palpito insolito agitava ambedue: ma non si tosto la porta si fu chiusa, che alzandosi egli , e con un atto che violento non era (ma tale, che ella ne fu spaventata e commossa) gettandoscle ai piedi, e abbracciandole con forza straordinaria i ginocehi. - Luisa, io parto, disse: - e non ebbe

forza di continuare . . .

- Alzatevi, alzatevi; . . . rispose tremando. . . e da quella di lui sprigionando la sua mano, che presa le aveva, e che tacendo, e ferventemente baciandola , inondava di lagrime.

- Alzatevi, al nome di Dio; ripeteva con l' accento della più profonda commozione; e non accrescete le mie pene; poie he sono sventurata abbastanza.

- Gnardami il Cielo, continuò egli a dire (ma non cessando di abbracciare i suoi ginocchi), guardimi il Cielo, affannosamente ri-

poteva; ma poiché sono per partire . . . - Alzatevi, disse, con maggior forza la Luisa: chi se alcuno ci sorprende, che mai volete che creda di me? - E risolutamente alzandosi essa; e ponendogli sotto il braccio la mano, lo fece mezzo fuori di sè di nuovo riporre a sedere.

Là, mettendo i due bracci a traverso la spafiiera dolla sedia, e incrociando lo mani, e appoggiatovi il capo; ah Luisa, disse sin-

sono infelice!

- Nou più certamente di me; rispose, con una calma apparente, quella doona incomparabile. E poiché volcte seguir la sorte della mia famiglia, (lo che non vi chiedo, nè vi avrei io chiesto giammai ) mostratevi forte contro l'avversità; com' io ve ne ho dato l'e-

- Non è la sorte , a cui vo incontro , che temo; ma è la cara vita ch'io lascio . . .

- Prancesco, ricordatevi che parlate . . - Alla Luisa già mia -, prendendola di

nnovo per la mano. - Si fintanto che mi rispetterete: ma alla spren di Luigi Capponi , quando cessiate di farlo . .'. ma troppo vi conusce, e quindi uon temo. Un pensiero basso entrar non può nel cuor vostro: e poicho il Cielo stabili che io vostra sposa non fossi, debbe rimanervi ut ne la speranza, il conforto, e lasciate che dica anche il vanto di vedermi e sapermi ognora senza macchia.

- Abl

- Francesco, imparate da me come si vincono gli affetti , gli avvenimenti, ed i casi ... il sacrifizio, che fate della vostra sorte a quella della mia famiglia, fa erescere in me a dismisura l'affetto per voi; e ve lo confesso perche risoluta sono, per quanto le mie forze vagliano, di non mancare alla virtù: ma non le cimentiamo davvantaggio. Dividiamoci con quella costanza, che forma il pregio dell'anime elevate : quindi siate certo, che non passerà istante sensa che io non abbia a voi rivolto il pensiero.

- E tanto potro speraro?

- Si; ma partite - E alzandosi, e prendendolo per mano, e stringendogliela, replicava: - Partite: e da qui innauzi, ( come gia in quella malaugurata sera del ballo (1) voi stesso mi diceste ) riguardatemi como vostra sorella, che tale sarò fino alla morte . . .

- Fino dunque alla morte? . . . - Più vicina forse di quel cho non pensa-

te. - (E qui gli occhi le s'inondarono di lacrime, tanta n'era la commozionel ma che asciugò prontamente, trattenendo le altre pronte a sgorgare). Intento avvicinavasi alla porta, tenendolo per mano cella sinistra, e quasi conducendolo, ma in uno stato difficile a sentirsi, non che a descriversi.

- E cosl lasciar vi dovrò ? . . . ed è que-

(1) In casa della Marietta Nasi, Cap. XXIII.

sto l'ultimo addio ? esclamava Francesco.
- Si . . . l'addio sarà la promessa , che

- Si . . . l'addio sarà la promessa mai non sarete dimenticato da me . . . - Mai dunque, mai ?

— E avete potno dubitare un momento?... E ci vi dico, perche son cera che altrimenti mai non mi riguardereta che come sorella; come in segno di affetto fraterro... (e gli porgera lo gota, onde gliela baciassa)... vi auguro ogni home. — Ma non lo lasciò replicare, che aprendo la porta, con quella forza di animo che le donne possegono in maggior grado degli uemini, quando voglino, e vogliono fernamente.

- Giulietta, gridò verso la stanza contigua, Giulietta, vieni ad abbracciar France-

sco , che vuol dirti addio. -

Poche furono le parolé agginnte a questa scana dolente : ma egli , riprendendo sopra se medesimo quella forza , che si ritrova più facilmente dopo una gran commozione, più non vedendo per altro a sè d'intorno distinti gli oggetti ; discese le scale attenendosi alle funi, poiché fu in caso di cader per due vol-te. Usci finalmente da quella casa, col cuore agitato dalla più gran tempesta d'affetti. Ma il primo pensiero, che gli si affacciò alla mente, il pensiero che univa i suoi destini a quelli della famiglia di lei, pascendosi dell'illusione che in qualche modo s' andavano a stringere i vincoli morali che ad essa lo legavano; e riempiendo la mente di quei sogni beati, che formano la seconda vita delle anime amanti, eon maggior tranquillità, che non n'era partito, torno a casa per porsi a cavallo. Senza moglie, senza figli, senza legami di sorta alcuna, che lo unissero più strettamente degli altri alla patrio, meno di quello, che formava il nodo della sua osistenza : sebbene con dolore , riguardando in lontananza tutti i rischi e i pericoli e i danni e le sventure, poco tutto parevagli in confronto di non aver potuto posseder quella rara donna, le cui dolci parole gli rimbombavano ancora con soave fremito nel cuore. Restava il timore della confisca dei beni, ma, oltreche non pareagli che si potesse con tanta violenza procedere, si confortava in ultimo , che , senza famiglia , qualnuque danno non ará che suo ; e che finalmente poco è quello, che strettamente è necessario alla vita. Quando fu varso il ponte Vecchio, per tornarsene a casa, e indi cavalcare per Siena , vide varie unioni di cittadini di conto; e intese che vanuta era la notizia dell' elevazione del Cardinal Farnese

al Pontificato; e che quindi tutte le speran-. ze , abbattute già de nemici dei Medici , si erano rilevate a questo lietissimo annunio. Subito in mente due cose principalissince gli si presentarono, che la sua chiamata da Piero potesse riportarsi a questo avvenimento, forse preveduto quando gli spedi la lettera: e che quella specie di concitamento in cui parea che fossero gli animi di tutti per la novella inaspettata di tale elezione, gli avrebbe dato più agio di partire inosservato dalla città. E in fatti, quando passò dalla porta , ninno a lui fece attenzione. Monto poco dopo a cavallo , e prosegul senza intoppi il cammino fino a Monte Reggioui. Colà lo attendevano povelle anche più incredibili e strane; e benché, savio com' egli era, sapesse qual conto dae farsi dei vanti , dei detti , e delle speranze dei fuorusciti ; pure tutto quello che dicevasi era accompagnato da tanta sicurezza, e quanto speravasi era talmente unito all' autorità dei fatti e delle parole di persona così degne di fede, che ne fu al tempo stesso maravigliato e commosso. Dicevasi dunque che presto sarebbero richiamati nello Stato di Ferrara i Fuorusciti Fiorentini , che Alfonso era stato costretto, suo malgrado, a bandire : che da ogni parte i più reputati fra loro sparsi per tutta la Cristianità sarebbero corsi a Roma per Intendersi con Filippo Strozzi, che a momenti aspettavasi, o co'suoi figliuoli, per indurre il Cardinale de Medici a rimostrate all'Imperatore l'estrema ingiustizia d' aves da to una si antica , si nobile, e si gentil città come Firenze nelle mani d'un uomo qual era Alessandro ; cho tre Cardinali potentissimi di Santa Chiesa, Salviati , Gaddi e Ridolfi , favorivano le cose de' fuorusciti, e che le lor parti congiunte a quella d'Ippolito, e Ippolito congiunto colla fazione potentissima dei Farnesi, nessun dubbio rimanea che quelle stesse cagioni, le quali svean fatto vagamente promettere in moglie la Margherita figlia dell' Imperatore ad un Medici , le cagioni stesse or per contrario avviso gliel'avrebbero fatta negare, per darla con maggior profitto ad un Farnese. Queste cose si ripatevano a Francesco da varj Fiorentini rifugiati in quella fortezza, e, da Lorenzo da Castiglione specialmente, cho avea ricevute quella mattina medesima lettere da Dante suo cugino; il quale, all'aununsio della nuova della morte del Papa, era cavalcato a Siena, di dove gli scriveva, poco innanzi di prendere la via di Roma.

All'udir di quel nome, non dubitò più Francesco, che anche la chianata sua in Siena, benchà di maggiore importanza, e legata più indimanente alla famiglia della Luisa, non dovesse in qualche parte dipendere dalla causa atessa; de dra determinato d'intender quello che fosse Piero per dirgli, e quindi ritolveri a quanto l'ouoretteza lo arrebbe consigliato di fare. Con questi pensieri s' incamminò verso Siena.

Era quella Repubblica divenuta l'asilo non solo di tutti quei fnornsciti, che già erano stati dichiarati ribelli dello Stato di Alessandro, ma di quelli ancora, ehe non avendo osservato il confino, temendo il bando di ri-belli, e la confisca dei beni, si tenevano alla minor distanza possibile da Firenze, per accorrere ad ogni minimo moto che nella città si facesse; o per essere più in caso di ricevere dai loro parenti gli alimenti, e i soccorsi, di cui abbisognavano : sicchè non è da dubitarsi che fossero animosi e feroci. Gli stimolava prepotentemente ad ogn' impresa più pericolosa e disperata, non solo l'amore della patria , che su caldissimo sempre nei nostri cittadini ; ma più anche la memoria dei danni sofferti , il risentimento dell' ingiurie . e l'audacia della povertà, che non conosce pericoli, e non intende rimostranze. Fatto un colonnello fra loro , e datone il comando a Giorgio Dati , giovine spiritoso e di buona speranza (1) pensavano di fare un' irruzione fino dentro Firenze, dove immaginavano la parte Pallesca sbattuta e tremante: ed avrebbero posto in esecuzione il loro divisamento. se non fossero venute notizie che , subito intesa l'elezione del nuovo Papa, erasi incomineiato a dar ne tamburi , soldati si erano nuovi fanti e cavalli , e che una gran parte di essi avviavasi verso Staggia, per esser più pronti a respingere ogni minimo moto, che i fuorusciti fossero per tentare da quella parte. E in fatti, quanto è più forte e più imminente il pericolo, e quanto più sono coloro che lo temono, tanto maggiore suol essere a più animosa la resistenza. E quantunque molti o per dappocaggine, o per astozia continuas-sero a consigliare al Duca che, per esser quieta la città (2), non era bisogno di provvedimenti , ne d'entrare in ispese ; Ottaviano de Medici, il Gnicciardini , e Ser Maurizio principalmente chiaro dimostrarono che un regno nato dalla forza non potea se non

colla forza mantenersi. Sieche, quando fu ciò stabilito , Maurizio ( che s'era tenuto nascosto il giorno in cui venne la notizia che il Farnese, nemico dichiarato della famiglia de Medici, era asceso al Pontificato ), veduto che uessano aveva osato di tumultuare, ma che però da ogni parte s' eran fatte conventicole dai cittadini ; apprezzando le ciarle quanto esse valevano: mando un bando, che proibi qualunque riunione per le strade , in maggior numero di tre, alla pena mancando di 50 ducati d' oro , e di quattro tratti di fune, olire l'arbitrio. Sicche, quando verso le quattr' ore innanzi mezzodi, audando'i cittadini alle loro iacombenze , affissi nei canti lessero i Bandi; abbassando la testa, e incurvando le spalle, con un aspetto e con dei moti, ch'esprimevano chiaramente come nell'animo maledicevan la loro fortuna , non osavano però rifiatare, ma si andavano perdende nel vago di mille incerte e lontane speranze. E bene io forse chiamai le speranze lontane ed incerte; perche quelle molte cose , che dai fuorusciti si sapevano, erano affatto oscure agli abitanti della città , tanta era la sorveglianza che si teneva sopra le poste : tanto il tremore della corda , e degli efferati tormenti di Ser Maurizio! Pure fra i più reputati cittadini, che rimanevano ancora, contrarj ai Medici, e fra quelli, che timidi e moderati erano stati costretti a cambiar natura dalle violenze d' Alessandro, era trapelata-la voce, che il Cardinal Farnese, assumendo il Pontificato, avea per prima sua sentenza proferito, che Clemente; roviuando Santa Madre Chiesa, aveva a lui tolto nove anni di regno; sentenza , che denotava qual malanimo egli conservasse contro l'antecessore . e contro i fautori e gli aderenti suoi per necessaria conseguenza, verso i quali rivolte avrebbe quelle determinazioni , che rivolger non poteva contro il defunto. E siccome poi, senza mistero ripetevasi ( perchè da ogni parte era stato scritto ) che uno dei primi pensieri di Papa Paolo era stato di chiamare Michelangelo, per impegnarlo seco; e, come avendo mostrato il grande Artefice una certa renitenza, perche rimanevagli da terminare il Sepolero di Giulio II , il Papa per onorarlo, accompaganto da Dieci Cardinali, in persona erasi recato a casa saa; del che pariato aves con maraviglia e rispetto tutta Roma : chela vedute le statue della Sepoltura di Giulio , che miracolose gli parvero , avea detto clic il solo Mosè bastava per decorare il sepolero di qualunque più gran Monarca (1) ; e che quiodi le più grandi carezze fatte avendogli; dietro tutto questo non dubitavasi che grandissima autorità non fosse per prendere l'Artelice nell'animo di lui. Tutte queste cose davano ansa nel cuore dei nemici del governo a confidarsi di veder presto un cangiamento; mentre dall' altro lato e il Campana e il Guicciardini confertavano il Duca Alessandro a non temere , fintantechè avesse per sè la benevolenza dell'Imperatore; della quale si erano avute due giorni inpanzi le più sicure conferme, per una lettera del Covos, che gli scriveva sensi di condoglianza da parte di Carlo V, in risposta di quella, che per un uomo in poste avevagli inviata, subito intesa la morte di Clemente. Sicché, mentre i miseri cittadini speravano un alleviamento ai loro mali ; davasi , a chi n' era causa, la più gran facilità per farli continuare. E tra le persone, che questi mali soffrivano colla più gran pazicuza, era la misera Luisa. Si è detto, come con grande altezza di animo sopportato aveva l'aggressione notturna; e come se n'era quasi dimenticata nella sperasza, che un si crudel tantativo andatogli a vuoto, farebbe desistere Alessandro dal tormentarla omai davvantaggio. Ma ella non calcolava rettamente, ne rispetto al carattere generale degli uomini tutti , che hanno in mano la forza : nè rispetto al carattere particolare d' Alessandro, e all'impeto della sua natura affricana. Ella non stette in quella illusione, se non quei pochi giorni che corsero dall' aggressione notturna sino alla partenza di Francesco Nasi. Chiunque trovato si è per sua sventura in uguali circostanze, può solamente intendere qual era lo stato della Luisa, quando dopo tanta forza fatta a se medesima ( mentre Francesco scendeva le scale ) essa rientrò nelle sue stanze. In pochi casi della vita vi fu donoa, che maggiormente di lei bisogno avesse di quiete, di tranquillità, di riposo : e pure la sua trista sorte preparavale un incontro, quale non aveva razione di attendere. Il Duca Alessandro in quell'ora stessa venuto era dal ponte alla Carraja, dove camminando con velocità, com cra il suo solito, aveva raggiunto Luigi Capponi, che sbrigate alcune faccende, tornavasene a casa : gli aveva battuto sulla spalla , in aria di

(1) Vasari, Vita di Michelangelo. Rossat - Strozzi familiarità : e fittigli nel viso gli occhi ... al suo rivolgersi aveva subito compreso dall'aria sua tranquilla, e rispettosa, che la moglie non lo aveva posto al segreto dell'ultima avventura. Risolvette quindi di profittarne : e presolo a braccio, seco lui sceso il ponte, e voltando insieme a sinistra, quando furono a un trarre di sasso dal suo palazzo, videro uscirne Francesco Nasi, che però non vide loro. Conobbe il Duca la persona: e, quantunque immaginar non potesse allora tutto quello, di cui poco dopo venne in chiaro, non ostante lo noto. Nel tempo medesimo ( e poco dupo che Francesco ebbe traversato la via, dirigendosi verso il Borgo San Jacopo 1 la Cateriua Ginori veniva dal ponte di Santa Trinita , onde dare alla Luisa la novella , e seco congratularsi dell' ascensione al Pontificato del Cardinal Farnese. Quando, passata la coscia del ponte , scorse prossimi a destra Luigi Capponi col Duca, ne resto maravigliata cd afflitta ; ma pur s'affrettò di entrare , onde prevenire l'amica del pericolo che le sovrastava, di dovere senza scampo ricevere il Duca, ch'erasi accompagnato con suo marito. Quando l' ira d'Alessandro , dopo il tentativo andato a vuoto, si fu dopo vari giorni calmata, cominció suo malgrado a riguardare i meriti e la virtù della Luisa con occhi differenti da quelli co' quali considerata l' avea fin allora: e siccome la presunsione ha pronti sempre gli argomenti a proposito per illudersi, facilmente s'indusse a credere, che le repulse di essa non erano state per altra ragione si vive, se non se per quella, che egli non le avea mostrato abbassanza d'amarla , in esclusione delle altre. A questo espediente si decise dunque di appigliarsi e di vedere in qualunque medo di venire a capo dei suoi desideri. La maggior difficoltà consisteva nel farsi perdonare l'attentato della notte: ma rincoravasi , riflettendo che in fine quel tentativo non era stato fatto, se non per l'amor grande che le portava ; e che le donne in generale perdonano quelle offese, delle

quali il solo amore per esse fu causa. Ciò deciso far sò, restava i l'aira difficoltà di minor costo, di potersi cioè con qualche presento introdurre da lei, farie fusierestamente sesuire il suo pentimento per quanto arresulto esti quella notte: di calaname gli apririti, di farme Gessare i l'imori; di mostraneme un au tempo affettuono e devoto; (e poiche altro modo uno v'era) dopo un lungo sopirar ce d'attecdere, d'i ricetrere di le i come un

vuto aveva come un sollecito dono. Ma egli era molto lontano da conoscere il prezzo di un cuore come quello della Luisa. Pure questo fu il pano; che prefisso si era : e l'occasione d' avere incontrato in quella mattina Luigi Capponi presso alla sua casa gli apri libero il campo al principio del tentativo novello. În fatti, allorche giunsero alla porta, disse Alessandro a Luigi, che sarebhe salito a salutar la sua moglie , poichè modo non vi era d'incontrarla ne in veruna adunanza, nu a vernn diporto. E Luigi a rispondergli, che la Luisa mostrato aveva sempre una gran predilezinne per la vita ritirata; ma che S. E. la onorava. Luigi per altro, dopo quanto già era avvenuto tra il Duca e Piero Strozzi , non sapeva ora quel che pensare del modo amichevole, col quale vedeva usarne seco: e. al solito degli uomini della sua tempra, cominciò a sospettare che vero non fosse tutto quello che del Duea dicevasi; che in ogni caso doveva esservi dell'esagerazione; che in fine gli Strozzi si erano mostrati avversi; e che cosi non essendo stato di lui , voleva il Duca mostrargli la sua riconoscenza colla familiar bonta con cui lo trattava. In questi pensieri, saliva insieme con esso le scale della sua casa : nè mai , nè pure enme un sonno vago e lontano gli si affacciò alla mente il sospetto , che il Duca potesse amar la Luisa,

Intanto all'annunzio, che l' amica fatto le aveva, che suo marito era con Alessandro, ella non avea creduto possibile che quel traditore, come lo chiamo, potesse aver la fronte di comparirle davanti; ma la Caterina, che più pratica era delle cose del mundo, le rispose ch' ella lo credeva per fermo ; e che fosse convinta una volta, che quando gli uomini hanno in mano la forza, e che trattenuti non sono da certi principi, che a lei non pareva che fossero, nè che mai fossero stati in Alessandro, non v'era condizione più disperata di quella delle misere donne , le quali hanno la sventura di piaeer loro: che si preparasse quindi a riceverlo, con quel decoro che doveva; ma (poichè glielo aveva voluto tacere ), procurando di non fare accorto Luigi di quello , che per fortuna non erasi ancora da verun sospetiato , malgrado la fuga di-quel cameriere, che si era trovato presente alla scena. Frattanto sentivasi lo scarpieciare di due ; sicchè non fu più dubbio sulla persona, che accompaguava il Capponi, La Luisa, se non altro per prepararsi e com-

tardo compenso quello , che dalle altre rice- porsi , onde ricevere una visita cotanto inaspettata, si ritirò nella sua camera. La Caterina calla Giulietta restarono nel salotto; ed erano, quella seduta sul canapè, e assisa la Giulintta salle ginocchie della madre, quando essi entrarono. Era stato informato il Duca della grande amicisia fra la Luisa e la Ginori; e udito aneo della sna bellezza ; ma sapendo d'altronde che era zia di Lorenzino. e in là quindi cogli anni , non aspettavasi di vedere in lei hellezza tanto maravigliosa. Luigi chiamavala a nome; nè al Duca la presentava, perchè ignorava ebe non la cono-scesse. Subito che Alessandro la vide così avvenente, e d'una si rara froschezza, nacquegli desiderio ardentissimo anco dilei; ma penso fin d'allora che giovato sarehbesi dell'ufficio del nipote , onde pervenire ai suoi fini ; stolto ignorando quanto imprescrutabili sono per gli uomini i decreti arcani della Provvidenza (1). Intanto per rendersi a lei grato ( e mentre la Giulietta stringevasi alla madre più fortemente all'apparire d'un viso. che in verun conto esser non le poteva simpatico ); dopo averle dette varie cose gentili per se, ne tacinto sulle grazie della figlia, le stese le braccia per prenderla, e per baciarla. Si ricusava la Giulietta; ma eccitata da una occhiata della madre, nel tempo stesso, che malvolentieri sì, ma pur prestavasi a lasciarsi appressare da quelle grosse labbra del Duca, ritirava il volto, come fanne i fanciulli un po' sdegnati, sicchè il bacio le strisciò piuttosto l'orecchio, che la geta. Luigi , vedendo che la moglie non era là, sapendo quali erano i suoi sentimenti verso Alessandro, passò nella camera, e lasciò solo quell' nomo, ch'ei mal conosceva, colla Caterina: colla quale co più onesti modi cominciato avendo a favellare, con molto artifizio, di cosa in cosa, scendendo a parlare di se, fece cadere il discorso sulla Mozzi Sacchetti, Rimaneva maravigliata la Ginori che il Duca entrasse di proposito sopra un'avventura . che mentre spavento tutta Firenze, dando la misura di quello ch' egli era capace, gli avea di più concitato contro gli animi delle donne tutte; e stringendosi fra le braccia più amorosamente la figlia, per quel sentimento che ci conduce ( ancorchè ne sia lontanissimo il caso ) a trasportare in quelli che amiamo, o

> (1) Perche, come si è detto, ella su il pretesto preso de Lorenzino, per conduclo in sua casa ed ucciderlo.

sopra noi stessi la trepidazione, o il rammarico per i mali degli aitri, alzava lentamonte gli occhi per udire quello, che l'nmana malizia capace era d'inventare, ò di nascondere,

per giustificar tanta perfidia.

"Comincerò da dirri, Caterina bella (e ali feito) qui le volas prendere la mano, che ila ritirò, e la Giulietta, redendo l'atto della madre, viaggianes un colop di dispetto) vi dirò dunque, e spero che voi stessa dovrete concurier, che quado una donna, dopo essere stata non l'amante, ma l'amico a la corrier, che quado una donna, dopo essere stata pon l'amante, ma l'amico a la como concon de die non ha ribrezzo di farsi e amica e favorità del figlio ... questa donna è
espece di tutto. Ne convenite ?

- Permetterà V. E. che in cosa, la quale riguarda il mio sesso, io ascolti senza rispon-

dere.

— È le stesso. Per quel che ho inteso di
voi, dovete aver senno bastante per cono-

scerio. (Intanto entrava la Luisa condotta dal marito: il Duca levavasi, le facea con modestissimi occhi un più modesto saluto, e colla manoa accennava a Luigi che desiderava di continnare il discorso. La Luisa, soffrendo come in poche circottane si più moralmente di più soffrire, si assise di contro al Duca; il marito gli si posso cocanto. ) Il Duca continuava;

— Da una donna dunque, come la Sacchetti, vir est a sepetarsi tutto. E avrate anche intese dire che io l'amassi; e dopo si llango noero degli annati uso, hon fu cersamente picciolo concre, ma nei pochi giorni, she be potuto pi da vicino consideraria, mi son dovuto convincere, che me non amara, mi il Duca di Frenze, senza cessar però di amare, o di farsi-amare alla sua foggia della turba inameneralite degli attir. O vi diman-

do se nos dorea disguatameno?
Poco dopo, ella cerest d'avere a sè om mistero grandissimo il inte coppiere ; lo regata generosamente; accompagna i doni colle preghiere; gli confida un' ampolla, per mesco-meri il liquore, che in quelle conteneuras, al vino che lo bero: o gli di quindi a credere dei una besanda amutoria. Lo creda chi del con beronda amutoria de creda chi con benedica de monte del consultatoria del consultator

non arribbe esimpato la corda: quindi tatto quello, che la posto in opera per indurla a confessare, fa molto, ma molto minore di quello, che meritara. È Meure Luigi qui, che è quel brav'uomo che tatti samo, qualone quel brav'uomo che tatti samo, qualora i iune cuco fose cello in fallo mesolando alle virande delle essianne sonosciuta; mi re condicio quali et state portico del meritare delle continue condicio quali et state portico delle continue condicio quali et state portico condicio quali et state portico, in attodi familiarità.)

- Eh l in tutt i gli avvenimenti conside-

rar si debbono le circostanse. . .

- E qui le circostanze stavano tutte contro di lei. Fortemente legata co vostri fratelli (rivolgendosi alla Luisa, che abbassava gli occhi sospirando) che certamente non mi amano, benchè io loro non odi...

— Grediatemi, che avrei tutto sopportato se avessi potuto eredere, che il suo fallo venisse da amore: che a questa passione sollto sono, e moltissimo voglio concedere. Voi avete bella moglie, Messer Lui, gi, (e le due donno sapevano intendere dove andar volesse a parare con tal discorso) e quindi con difficoltà y' innamorerete di altre.

 Vostra Eccellenza vuole scherzare, rispondeva il Capponi.

- No , non scherzo : e torno a dire , che se voi bella moglie non aveste, e che di altre innamoraste, sareste forzato a convenire, che non vi sono colpe più faeili a commettersi delle colpe amorose. Quindi , moglie io non avendo , ciascuno può bene intendere di per se stesso, che nessnno potrebbe trovare un giudice di me più indulgente pei falli di amore. . . Vero è per altro, che desidererei, se mi trovassi nel caso (e qui girò gli occhi a quelli della Luisa, che non gli abbassò, ma per di-sdegno li rivolse alla Caterina) che la stessa indulgenza fosse usata verso di me. Il fuoco della passione; il non poter vivere senza l'oggetto, che si desidera; la lontananza stessa , che tanto più eccita , quanto il desiderio è meno agevole ad essero soddisfatto; in fine la poca facilità stessa di vedere alumeno l'oggetto, che si ardentemente e ferrentemente si brama, ci trasporta fuori di noi e ci spinge a far quello, che non si dorrebbe. Credetelo (e qui riprendeva la mano di Luigi, che teneva sul tavolino), e il buon uomo, rispondeva:

— Pur troppo, Eccellenza, lo credo.
— Sicché, se voi foste donna, e che venite da un uomo svisceralamente amata; se modo egli non avesse di vedervi; se avesse tentato inutilmente ogni mezzo; qualora pai lasciasse trasportare a far quello, che far

non dovesse, non vi sentireste inclinato a scusarlo?

— Scusarlo? Converrebbe vedere in che

eonsistesse il trasporto...

— Immaginar lo potete...

Molte sono le cose da immaginarsi...
 E bene, tronchiamo le questioni, dirò

a compatirlo...

— Su ciò, Eccellenza, rimettiamocene al

 Su ciò, Eccellenza, rimettiamocene al giudizio di queste Signore...

 Per quello della Caterina, volentieri; ma per quello di vostra moglie, no; perchè

mi crede più cattivo di quello che sono . . . Figuratevi che non volle ne pur meco ballare nello beorso carnevale alla festa della Marietta Nasi. . .

- V. E. sa la cagione : gli rispose severamente.

— Ciò nulla vnol dire, riprese il marito; un'altra volta si farà un piacere, e riguarderà come un onore di ballare coll'E, Y. — E qui la Luisa diede un'occhiata fulmi-

nante al marito - Lo so anch' io, soggiunse il Duca; e son certo, che la Luisa è troppo buona ( e la sua dolcissima fisonomia m'ingannerebbe d'assai, se nol fosse ) per non credere che malgrado quello, che i suoi fratelli pensano di me, moltissimo io l'amo; come moltissimo amo suo padre; e la pruova ne sia, che l'ho eletto Ambasciatore al nuovo Papa creato . . . (e a questa notizia tutti e tre fecero lo stesso movimento di sorpresa) . . . come intendo, qualora vi piaccia, Messer Luigi, di deputar voi per secondo; onde cominciate a farvi conoscere negl'impiegbi, per indi poter io della vostra persona servirmi . . . che annojato sono, e stufo delle ridicole pretensioni di tanti vecchi barbassori, che nella lor folle presun-zione pare che abbisno essi soli elevata la casa de' Medici dal nulla. -

L'annunzio di quel visegio diede subito

indizio alla Luisa di quanto sotto le melate parole d'Alessandro si nascondeva . . . sicche, fattasi animo, e a lui rivolta:

— Spero, disse, che V. E. rifletterà meglio, e darà la commissione a qualebe cittadino più degno di mio marito. —

Questa risposta rincrebbe da primo a Luigi; perchiè l'ambisione cova più, o meno, in tutti i petti degli nomini; ma la Caterina ne mostrò la giustezza . . . continnando: — Dica, Eccellenza, il Papa creato è vera-

 Dica, Eccellenza, il Papa creato è veramente il Cardinal Farnese, come tutte le leitere di Roma predicevano?

- Appento.

 V. E. dunque conosce bene la poca convenienza di deputare a Roma Luigi. Egli, non potendo qui lascisre la moglie, sarebbe costretto a condurla a Roma.

— Per me', rispose il Duca, non vedo la necessità di condurla; ma in ogni caso, poi-chè Messer Filippo è uno degli Ambasciatori, non intendo il perchè non potrebbe andarvi anno il genero: ma sui ciò parleremo. E quanto è, disso rivolto alla Caterina, che non avete reduto vostro nipote F

- Da me non suol venire, Eccellenza.

Ha molto ingegno quel ragazzaceio . . .
 Così ben l'adoperasse l

Che vi pare, che ben non l'adopri?
 V. E. è in caso di conoscerlo meglio

— Ma perchè queste vaghe risposte? non siete già dinanzi a un giudice criminale . . . Luig? e gli batteva familiaremente sulla spalla . . . Ed egli , godendone , rispondeva sorridendo : — Che difficilmente s' inducono ledonne anche le più dolci e buone

a dir quello che non vogliono.

— È questedonne vostre, (che vostra chiamo la Caterina, poichè tanto è amica della
Luisa) son buonissime . . ma, crediate, non
mi amano . . . come desidero; e quindi imploro la vostra protezione, onde le induciate

a non essermi inito contrarie. —
Questi discorsi, lungi dall'acquetare il dideggno nell' animo della Loias, la incitavano
con la mano della Loias, la incitavano
la perdida aggiungava l'ipoerias, e che giovarasi della potta di suo marino. Siebb, quando fu partito Alessandro, e che Luigi, dopo
averlo premo rosmenta eccompagnia si ano
averlo premo rosmenta escompagnia si ano
ro; necendo ella quasi dal suo carattore, pieno sempre di oblecaza e di tollerama, heu-

scamente gli disse, che badasse bene di non condurle mai più tali visite: che credeva e sperava nelle domestiche mura di esser libera; che se no ricordata sarebbesi che nata era degli Strozzi, e che farebbe chiudere l'uscio in viso e al Duca, e a chi si attentava di accompagnario. - Quindi, tutta dispettosa ed irata, gli volse le spalle, non seuza che la Caterina le andasse dietro, lasciando Luigi solo con la Giulietta, maravigliato a un tempo e doiente dell' avvenuto. Restò quel buon nomo, come coloro, i quali non intendono in che; ma pure temono d'aver mancato, a-vato riguardo all'autorità della persona che li rampogna. Sperando per altro, che l'ami-ea prenderebbe non solo a consolarla, ma che si servirebbe dell'affezione che aveva per essa, onde ricondurla colle persuasioni a più miti e moderati sentimenti, prese la Giulietta, se la pose sopra i ginocchi, e volendo pure trattenerla di qualche cosa, le andava dimandando che cosa fatto avesse in quella mattina. La Giulietta gli fece la narrazione di tutto; e non tralascio la visita di Franceseo, che le aveva detto addio perchè andava lontano. Questo portò l'occasione di richie-derne, con i più dolci modi per altro, dentro la giornata, alla moglie: dalla quale seppe, sotto il più gran segreto, che chiamatovi da auo fratello Piero, per una causa che ella ignorava, il Nasi era sino dalla mattina cavalcato per Siena.

#### CAPITOLO XXXIII

Siena.

c Fontebranda mi trae meglio la sete, c Parmi, d'ogni acqua di città Latina.

La città di Siena sul finire del secolo antecedente, quantunpe portasse il nome di Repubblica, era stata gorernata da un usuno, che testo il tittò di Magnifico, e con magnifiche apparense, non aveva meno le qualità, mà facera sentir meno gli effetti d'un tiranno. Ein fatti, allorchè si pesus che l'anima de suoi consigli e il regolatore delle sue politiche faccende fiu sempre finchè visso Antonio di Vennero; il quale, a unu och lagnavasi di non so qual multa ingiuntamente postati, risposto a termostre con la constati, risposto a cento: c che pagar il dove-

s va lietamente una parte a chi era padrone di pigliar tutto ; , non occorre andar cercando altri titoli per definire la qualità del suo governo. Tutti quelli, che hanno la minima cognizione delle cose Italiane, intendono che io parlo di Pandolfo Petrucci. Do ato di grande animo, e di incomparabile accortezza, innanzi al 1480 esule insieme col padre dalla patria, vi tornò nel posteriore anno; ed armato ugualmente che i fratelli e il padre contro una fazion di popolari, cominciò dai suoi primi passi nella vita politica ad imparare, che di rado avviene, che l'unico appoggio del dritto non sia la forza. Bandito e riconfinato di nuovo, alla testa dei fuorusciti torpando in armi, quattro anni dopo, contro la patria, non contando che trentasei anni d'età, il primo animosamente scalo le mura, e seguitato da quattro soli compagni, potè, coraggiosamente correndo ad aprire una porta alla turba ene lo aveva seguito dall'esilio fin sotto le mura di Siena, introdurla dentro: così posando e fermando coll'ardimento e col valore la prima pietra della sua grandezza. Eletto Capitano del popolo nel 1491, dopo varie fazioni, disgustato partendosi volontariamente tre anni di poi, pel troppo vario umore, com'ei diceva, de' suoi cittadini ; fu richiamato poco dopo; e, creato allora uno della Balia, vi esercitò un potere grandissimo, e vi si mantenne per varj altri anni. Ed è questa l'occasione di fare attentamente riflettere come in ogni Magistratura, non solo di pochi, ma di pochissimi, l'ingegno eminente di un individuo pone in silenzio le opinioni e tavoltala fermezza, o l'autorità stessa degli altri. Nel 1496 lo troviamo, decorato come Principe della città, del titolo d'Illustrissimo, solito

darsi in quel tempo ai soil Friacipi Sorrana. Non è mò intendimento di desrivere la sua vita; nè il modo con cui si esitito di nuovo dalla patria quando in armi vi il avvicinà, come tiranzicamente fino sila morte la genresase (1); dopo la quale fatte gli furono per converto decreto (3) sontose esequie a pubbliche spese, come i Graci usola vavrannulavolta pel loro grandi uomini. Digium di vavrannulavolta pel loro grandi uomini. Digium di terre, avendo intese come in Firenze i flecici ler, ai ducle anchi seso, benebb legismente, la , si ducle anchi seso, benebb legismente.

<sup>(1)</sup> Avvenne il 21 Maggio 1512. Era Pandolfo in età di 61 anni.

<sup>(2)</sup> Si veda nel Pecci la descrizione di quei magnifici funerali. T. 1, in fine.

mente quello, che non si intende. Ehbo ingegna acuto, e reco giudizio grandissima e prudenza straordinaria nelle case civili , onde , offendenda i meno che pateva, reudersi gli altri benevoli, e dai benelizi all'abbedienza inclinati. Quindi era salito di fare intendere ni grandi , che quanto più pronti sarebbero a cedere , più arricchiti verrehhero e più onornti : e che meglio era il presente sicuro, ehe il passato pericoloso. Questi concetti allettavano , e molti presi rimanevano nll'amo dalle false lusinghe. Ma troppo poco egli visse in quella specie di principato, senza nome si , ma can autorità quasi di principe, per legarla intern ai suni figli. Felice per altro d'esser premorto al fine miserabile di Alfonso (t), che non fu compianto come infelice, ne come audace ammirato. Viveote Pandulfo, chiarissima appariva la verità di quella sentenza, che non v'ha tirannide più atroce a sopportursi di quella di pochi ; poichè, non tenendo egli la forza e l'autorità da sè solo ; per godere della più parte,, era costretto di insejarne prender moltissima ad altri. E questa, come può bene immaginarsi non veniva in appoggio alle leggi presso che mai. Quindi famosi sono i Capitoli che in lega lo strinsero cogli oligarghi; Capitoli cho restarono segreti per un tempo, ma che conosciuti poi dalla moltitudine, le porsero bea lunga e dolorosa materia di riflettere (2). Dopo la morte di Pandolfo, suo figlio Borgbese, che non ne avevn l'ingegno, e che negli ultimi anni stessi della vita del padre, per un' incomprensibil debolezza, ne avea veduto declinare l'autorità (3); non poté sostenerne il peso, malgrado l'accortezza e il consiglio

d' Antonio da Venafro, malgrado la congiunzione colla gran famiglia dei Piccolomini, di cui sposato aven , viveute anco il padre. Vittoria figlia d' Andrea, e nipote carnale di Papa Pio III. Come Lorenzo de Medici, che parte seco il senno, e lasciò morenda a Piero l'antorità la quale ( senza il paterno senno ) dove perdere , Pandolín Petrucci , non avendo lasciata a suo figlio ne pure intera l' autorità; si vide questa diminuire di giorno in giorno, finche coll' allontanamento del Venafro, si potè dire che interamente da lui si perdesse, Invano favori gli spettacoli , le commedie . le mascherate , lo veglie , dov'egli soleva intervenire non solo come spettatore, ma dove amava di cimentarsi, onde aequistar quel favore, che per altri modi era stato dal padre ottenuto, e ( come scrivonn gli Storici ) onde tener lontana la moltitudine coi divertimenti dal pensare alle cose pubbliche. Poco giovavano al di dentro, e nulla al di fuori : dove i nemici numerosi erano e potenti. E se a questo si aggiunga, che di si picciol animo si mostro, da ricorrere allesuperstizioni e alle fattucchierie (1); che in luogo di continuare ad intendere i consigli del Venafro, sotto pretesto di farlo riposare da tante fatiche ( ma in sostanza, per liberarsi dalla soggezione di un uomo, ch' era stato l'autore della grandezza della sua famiglia ), da sè licenziollo; non farà maraviglia. che, sciolto lihero il freuo ad ogni cupidigia, e in nulla intendendo l' arte dello Stato , ne pena i fuorusciti apparvero in armi, cedè vilmente il potere ed usci di Siena, quando non erano per auco terminati tre anni dalla mor-

 Cardinale, figlio sno, che congiurò contro Leone X, e fu strangolato in Castel Sant' Augelo.
 In questi Capitoli sono della più grande importanza i segueoti:

. 2. A favore dell'uno dover l'altro esporre la vita e la roba.

 Tutte le cose importanti dovere ad essi appartenere.
 Non entri tra loro alcuno se non per tre quar-

ti di voti.

5. Morto alruno, si metta in suo luogo il figlio, o
il più prossimo parente.

 più prossimo parente.
 Ogni cosa sia segreta; e chi rivela s'intenda comune namico.

8. Chi non osserva sarà nemico di tutti. 10. Pandolfo Petrucci sia capo.

Questi erano veramente i Capitoli, che formavano il nodo della Lega; e solo per forma vi erano stati aggi unti.

1. Di amministrar giustizia a tutti.

te del padre (5). Ricoventosi a Napoli, fu da 9. Se alcuno commettesse eccesso enorme, sia sottoposto alla giustizia come gli altri. Vedi Pecci, Tomo I, pag. asg. Essi furono giurati tra Pao-

(4) Pecei , T. II, pag. 22.

quel Re fatto Barone del Regno, dove in giovanissima età fini di vivere (1). Tre altri Petrucci, nemici del ramo principale, succederoon a Borghese nel primato della Repubblica. Di Raffaele, che fu poi Cardinale, si ricorda l'acerba tirannide, e l'empietà; di Francesco l'alterezza ; di Fabio la scostumatezza e la dappocaggino: finchè i Senesi, sempre involti in enntinue turbolenze, dopo avere ucciso Alessandro Bichi, ch'era succeduto ai l'etrucci nell'autorità della fazione degli Ottimati , che chiamavasi il Monte dei Nove, il popolo nel 1525 levatosi in libertà, fece costituire a suo piacere il governo. Molti fra gli Ottimati abbandonarono la patria: multi cacciati ne furono: Carlo V invano s'intromise per comporre le parti ; finchè piacque a Clemente VII, non potendolo colle insipuazioni e colle minaccie, di procurarlo colla forza. A lui ricorso avendo gli esuli Senesi, conobbe di quale importanza si era, per teuere a sna devozione intera l'irenze d'assicurarsi del favore di Siena. E siccome questo incontrar non poteva, finchè il popolo era in armi , e potente ; mando nel 1526 un copioso esercito accompagnato dal più gran numero dei fuorusciti, che ardevauo di riacquistare la perduta potenza.

La difesa, che in quella circostanza fecero i Senesi della loro città, degna sarebbe di esercitar la penna d'un grande Scrittore . poiche poche sconfitte furono più grandi di essa, e poche vittorie riportate furono con si p eciole forze (2). Rimase quindi la furma di Governo popolare fino al 1529. Ma qui debbesi considerare come, invecebiati fin da quei tempi, gli odj municipali sieno più forti e più veementi delle considerazioni anco volgari sulla salute comune. I Senesi videro con giubbilo minacciarsi la Fiorentina indipendenza; diedero armi (3) e manizioni agli eserciti collegati ; sensa riflettere, che così stabilivano il fondamento, per posar la leva d'Archimede l'Incanti l non compresero che i funerali della Fiorentina Repubblica erano i precursori di quelli della loro l Dopo varie vicissitudini, che qui non è luogo a narrare, avevano nel 1520 eletto a Capitano Generale Alfonso di Roano della famiglia dei Piccolu-

(1) Nel 1323. (a) Ció avvenne il a5 di Luglio. L'esercito nemico era composto, secondo l'opinione dei contemporanei di diciottomila tra pedoni e cavalieri. I Senesi, o non giungevano, o erano poco più della metà.

(3) Per chi ama queste particolarità strriche , è

mini , Duen di Amalfi, e discendente per femmina da Piu II. Valoroso e bravo, ugualmente che magnifico e gentile : dopo aver latto esperimento nell'armi, combattendo nel Regno di Napoli contro i Francesi, quando giunse in Siena era stato accolto più da Principe che da Condottiero. Preso colle usate cerimonie il bastone del Generalato, e posto un capitano da lui dipendente con cento soldari alla guardia del Palazzo pubblico, e altrettanti avendone armati per la propria persona; non appeua seppe che Carlo V recavasi a Bologna; per ricevere de Papa Clemente le corone dell' Impero, e d'Italia, colà si volse per inchinare l'Imperatore , seco molti conducendo fra giovani delle principali famiglie Senesi. A lui poco dopo si un rono gli Ambasciatori della Repubblica: i queli udirono come Cesare mantenuti gli avrebbe e nell'antiea libertà , giurandone loro per la sua Coe rona e pel petto suo l'osservanza (4). a Tornato in Siena, quando i Generali dell'Imperatore cercavano di comporre le cose, dopu il ritorno de Fnorusciti, che appartenevano alla fazone degli Ottinati , fu astretto a lasciare la città, ritiraudosi ne'le sue terre del Regno di Napoli. La sua partenza non fece che irritare le parti; sieche, quasi fosse fatale che in Sicna dovessero essere richiamati coloro, i quali, volontariamente cedendo il potere, se ne allontanavano, com era avveputo a Pandolfo Petrucci; fu pell' Aprile del 1530 di nuovo richiamato a comandar le ar-

mi della Repubblica. Da quel tempo sino ad ora si era sempre mustrato il Duca di fazione popolare; alicaissimo dall'ambizione, ne cupido d'accrescere Stato; poiché sone d'accordo gli Storici ad asserire, che tanta fu l'allegrezza, e tanto sincere le dimostrazioni d'amure fattegli, quando per la seconda volta come trionfante rientrò in Siena, che se avesse voluto, nessuna occasione si dimostrò mai più propizia, onde divenir Principe di una città. Ma, d'ottimo animo egli era: conosceva la storia genarale de' popoli d'Italia; più particolarmeute quella di Siena; e aborrito avrebbe dai modi, che pur troppo usati furono da Pandolfo Petrucci

da sapersi che i Senesi imprestarono all'escrelto. che assediava Firenze S cannoni da muraglia , la Colabrina, due mezzi cannoni, il Canuon grosso, la Chimera (tolta ai Fiorentini nell'ultimo fatto di arme ) , e libbre quattromila di piombo.

(4) Pecci, T. III, pag. 25.

er divenirlo (1): sicehè non volle asare dell'oecasione. E non passati tre anni , più propizia ancora se gli offerse, quando per le carestia tumultuando la plebe, e, come in simili casi suole avvenire, ferocemente irrompendo contro ai nobili e ai ricchi ; e questi stando in continuo timore di essere manomessi , avrebbero volcatieri consentito ad abbandonare la pubblica libertà, per la sicurezza privata; mentre i popolari, che si vedevano dal Duca favoriti, accrescevano di giorno in giorno l'affetto per esso, e non v'era segno esterno , che risparmiassero per dimostrarglielo. Ma sulo ad esso bastava essere ameto, e di aver agio di darsi ai piseeri , ne'quali era liberalissimo; sicehè, non arrivando l'entrate , che dalla carica ritraeva, impegno anticipatamente le rendite della Stato proprio. Amava di più frammischiersi familiarmente colla plebe minuta, intervenendo alle lor feste, al-le lor veglie e ai lor clamorosi ritrovi. Questa facilità nei costumi di colui, che per lo splendore della famiglia , godeva di un' alte reputazione, e per la forza delle armi, che aveva in mano, esercitava una potenza molto al di sopra di quella dei Magistrati , spinsero i più scaltri del partito popolare a porsi alla testa della plebe, e a macchinare di rovesciar l'ordine stabilito, per farsi assoluti Signori di Siena. Si collegarono dunque tra luro; tra loro si radunavano; e, preso il nome di Barbotte, esercitandosi or segretamente, ed or palesamente, nell'armi, facevano con arroganza intendere, che altro non aspettavano fuorchè una favorevole occasione per impadronirsi del potere su premo.

Emao le cuse in questi termini, quando Prancecco Nasi rirolos aversi licamino per Sinas. Alburché vi ginase, udi che nate cera por viet turbeluce; che il giorno insuzai era stata esegnita severa giustina contro un beccipi che la nota te averano tumultusto i pichej; me che le cose si erano comportabilimare, per considerato del productivo del producti

colle armi. Fece subito Francesco ricerca di Piero Strozzi : nè potè rinvenire traccia , ne intendere se gli fosse stato autora preparato l'alloggio. D'altronde, non gli avendo nella picciole carta indicato il luogo, dove ritrovato l'avrebbe, non sapeva che farsi, nè come, o dove cercarlo. Non avea eiò creduto Piero necessario, perchè pensava non solo di esse-/ re in Siena prima di lui; ma contava di tenere un uomo fuori della parta che quando giungesse, da sua parte rimaner lo facesse colà, per der così meno sospetto, e per evitare di far conoscere questa sua venuta : ma una causa imprevista ne ritardo d'otto giorni la partenza. Questo ritardo, per altro, evito a Francesco le conseguenze d'un tremendo colloquio, che a motivo della celebrità di Piero, fu interrotto, come vedremo a suo tempo-Poco noto Francesco ai fuorusciti Fiorentini di minor cento, nessuno incontrò di sua conoscenza, fuorchè un amico di Dante da Castiglione, che veduto aveva in Mnnte Reggioni , quando vi si recò coll' Alamani , e che Dante aveva lasciato in Sicea per essere a tempo avvertito di quello che di nuovo accader potesse nello Stato di Firense. A lui dimando di Piero Strozzi , ma non seppe dargliene questi in alcun modo novelle. Da esso nulla intender poteva di quello, che passavasi nelle alte regioni della politica; ed a Francesco non interessava d'essere informato delle

particolarite, che avvenute erann nelle basse. Inquieto di non aver trovato Piero, ma non osaudo per altro partirsi , finehè da lui non riceveva o lettere, o ambasciata; incerto però, agitato, e sospeso, nel terzo giorno dapo il suo arrivo cercò di qualche distrazione, recandosi da talano di quegli nomini, dai quali andar si può senza conoscerli, dopo che de per tutto eonoscer gli ha fatti la fema. Il primu fu il Peruzzi, onore della patria sua, non che dell' Italia e delle Arti. Stava egli dipingendu la famosa Sibilla nelle pareti di Fonte Ginsta. Là si rivolse Francesco: nè disse il falso quando, a lai mustrandosi, cominció col fargli intendere, che a riverirlo veniva nel teatro della sua gloria. In fatti ne avea dipinto,

3 more concepto dai Senesi, che non essendo ancor metto l'indicier, ne seccelori, ne medici rario ano accordante il tenza la permissione di Pandolfi.

3 dinnie quando fu astretto a partire dalla città, 3 donde si ritrò pr.mieramente a Lucca, indi a Pi-3 a, la marke d'un Halberhand, cutto da cesso i 3 pose ad alta voca agridare: Mooja questo traditore 5. Letteras Senest, T. Ili. pag. 5, e. 8.

<sup>(1)</sup> Lo stesso Padre della Valle, dandn bere ragguaglio dello Stato di Siena nel prinsiglio del Secolo XVI, non può astenerai da nolare e ricoria che fu da « Pandolfo Petrucci fatto urcidere per o mezzo de suoi emissari nel 1490 Le lavico Luti; s che da lui fu barbaramento fatto assassinare Niczo colò Borghesi suo suocero; eche tante era il ti-

nèsda poi dipinse Baldassarre cosa più maravigliosa e più straordinaria di quella. Non l'avea quel grande Ingegno rappresentata nel-l'istante d'essere investita dalla divinità, come con si vivi colori ee la mostra Virgilio, ma quando to spirito celeste, disceso giá nella sua mente, o di tutta la sua luce illuminandola, glie ne spinge maestosi e protondi sovra le labbra gli oracoli. Quando rimaneva ancora intatta quella pittura rappresentava, tra quante mai se ne conoscono, la più verace idea non solo del consorzio dei celesti spiriti cogli uomini ; ma era di più un monnmento delle ispirazioni, che per immedesimarsi nelle cose, onde poscia esprimerle, aveva il gran Raffaello tramandato a suoi discepoli. E in fatti , nessuno possedè questa qualità più di lui congiunta colla perfezione dell'arte. Molti, che lo precedettero, specialmente fra i Toscani , hanno verità grandissima negli atti , nei moti, e nei volti, ma troppo in essi è l'arte imperfetta. Nelle pitture di Raffaello, oltre la gran perfezione dell'arte, ti sembra di conversare con quegli nomini, di vedere i lor moti, d'intendere i loro discorsi, e sei lor tentato di rispondere. Quantunque l'opinion comune sia prevalsa nel credere che Baldassarre fosse più valente architetto, cho pittore, non ostante, e pel rilievo e per la verità, pochi vi sono da contrapporglisi. Dopo la morte del suo caro maestro, e la dispersione della più famosa Seuola, che abbiano mai veduto gli uomini, ne mantenne in Roma Baldassarre la fama; o se come primo erasi riguar-dato pochi anni avanti nel grande apparate, che il Popolo Romano fece in Campidoglio quando a Ginliano de' Mediei fu dato il bastono del Generalato di Santa Chiesa: se come straordinario e maraviglioso era stato tenuto per le scene che dipinse, quando si re-citò la Calandra del Cardinal Bibbiena; come unico în ammirato nelle pompe, ch'egli diresse ed inalzò per l'ascensione al Pontifica-to di Clemente-VII. Se non che tre anni di poi, nel crudelissimo saceo di Roma, colto dagli Spagnuoli ; e vedutolo con quel grave, nobile, e gentile aspetto, presolo per qualche gran Prelato così travestito, ad oggetto di sottrarsi alle loro ricerche; non solo fu ritenuto prigione, ma straziato e tormentato, per fargli pagare nna grossa taglia. Ne sarebbe agevolmente scampato loro di mano, se detto ch'era pittore, non lo provava col ritrarre, dietro le loro indicazioni, la faccia del duca di Borbone: lo che fatto, non senza

Rosini - Strozzi.

stento però , fu da quei ribaldi lasciatol libero. Partito di Roma, imbarcatosi per Porto Ercole, e di là mosso per Siena, fu svaligiato per via con tanta crudeltà, che giunto in patria pressochè audo , dovè sopportare (cosa tremenda per un nomo d'alto animo, ) la carità , e pressoche l'elemosina de suoi cittadiai. Se queste sventure le afflissero, e se grandissimo ae fu il cordoglio, l'indignazione e la pena, non è certamente da dirsi. Dono il sacco di Roma nel Peruzzi non poleva am mirarsi che l'artefice : l'uomo superiore ai casi della fortuna , era sparito negli 'accessi dell'indignazione, e dell'ira, in cui trascendeva quando parlava del modo con che l'avevano spogliato; o questo e con amici e conoscenti era pressochè sempre il suo favorito discorso. Francesco amo d'intenderne le particolarità ; ma qui non è il luogo di riferirle. Dal Peruzzi passò Francesco a ricercare del Beccafumi; ma intese che, chiamatovi dal famoso Ammiraglio Andrea Doria, erasi partito, e stava in Genova lavorando per lui. Cercò allora del Razzi : o additatagli la casa di sua abitazione . . . allora cambiò non saprei dire se piacevolmente, o bizzarramente la scena. Picchisto alla porta, si udi rispondere : -Chi è ? - da un corvo, che quel bislacco cervello aveva addestrato a parlare. Non ers di ciò stato prevenuto; siechè non sapendo che cosa credere , batte più fortemente : e il corvo a rispondere allora con più acuto strido ---Chi è ?

Qualcuno passò in quel mentre; e ricono-sciutolo per forestiero, gli spiegò com'era la faccenda : e come il corvo era il servo del Razzi : che conveniva rispondere; e che alla risposta, l' ammaestrato volatile dava il segno al padrone, acciò dal luogo, dove lavorava, sens' altro tirasse la corda. E, come a Francesco fu indicato, non senza riso egli fece. Aperto l'uscio, quando pose piede nel vestibolo della casa di lui , parvegli d' essere trasportato in una parte dell' arca dell' antico Noè : tanta era la varietà degli augelli , e dei quadrupedi, che colà vagavano liberamente, e sensa farsi gaerra fra loro. Là erano scimmie, pappagaili, gazze, tassi, scojsttoli, asini nani, ghiandaje, cavallini, e gatti mammoni; che vedendo entrare uno sconosciuto , e cominciando a fare lor versi , credette di esser condotto, come dicevasi allora in proverbio, per mezzo ai Segni dello Zodiaco. Ignorava Francesco questa fautasia del pittore; sicchè nou restò senza timore a prima giunta: ma ,

udita una voce dall'alto, che gridava: - Chi è passi pur liberamente - ( mentre uno scimmiottino gli saltava sulle spalle, gli prendeva la berretta; e, disceso quindi, e postasela in capo per vezzo, lo precedeva come un servo) sali, ma con una tal fretta, le scale. Aveva di poco terminato Gio. Antonio una Bara per la Confraternita della Morte (1), e l' avea posta in un canto ad asciugara. Voltivi gli occhi, resto Francesco subito stupito dell'aria modesta e soave , che quel raro Ingegno sapeva dare alle sue Vergini. Intanto egli dipingeva in una picciola asse il ritratto, a quel

che a prima gionta parvegli, d' un soldato. - Non avete avnto paura delle mie bestie? ( gli dimandò, con ilarità grande, e innanzi d'intender chi era ); ma dalla quiete e dalla concordia, con cui vivono insieme tante razze differenti, dovrebbero apprender gli uo-

mini a viver in pace fra loro, essi che sono d' nna razza medesima -

È difficile immaginarsi fin dove giungeva colle stravaganze quel vero bell'umore; ma, per chi nol conosce , difficile più ancora è di formarsi una immagine chiara del molto valor suo. L' opinione ricevuta al presente , è che egli fosse veramente nativo di Vercelli, e che di Lombardia venuto adulto in Siena , vi recasse le massime della Scuola Leonardesca, come apparisce dall' aria delle sue teste, e delle femminili in ispecie, a quel comporre largo, e quella grassezza di tinte; pregi che non ba comuni cogli altri della Scuola Senese. In quanto a me non ne ho mai dubitato, troppo essendo grande la differenza tra le opere del Beccafumi e le sue, non già pel merito, che parmi sommo anche in quello, ma per la maniera. Salito, vide le insegne di Cavaliere, di cui fu decorato da Leon X, attaccate sopra una sporta, la quale stava pendente dal soffitto, nella quale, come dicesi di Donatello, teneva i danari. Quelli della famiglia ne prendevano finchè volevano e finchè ce n' erano. Ai lati delle muraglie, quale a traverso, quale per dritto, quale sconficcato dall'asse, quale pendente, erano gli schizzi, o i pensieri delle sue più famose pitture. Tra queati si distingueva la bella storia di Alessandro eseguita in Roma, nel palazzo di Agostino Interrogato su quello, che stava dipingen-

do, dopeche Francesco, si fu fatto conescere, rispose ridendo: - Voi non ve l'immaginereste mai Fioren-

tino mio bello. - E chè?

- Un' accusa criminale.

- Come?

- Non potendo citare il nome di battesimo di un di questi cani di soldati del Piccolomini , che mi oltraggiò , ne ritraggo il viso, perchè sia riconosciulo e preso, e punito come merita. Guardatelo, e ditemi se si può veder faccia di mariolo più viva e vera di questa?

- Avete ragione.

- Ma dite che non son io, se scoperto che sarà, come spero, non sto a vedergli dare una dozzina, una dozzina sola di staffilate, che di poco mi contento , ma applicategli col timor di Dio la dove bello è il tacere ... L' insolenza di questi scannagatti è arrivata al punto che non si può sopportare. E difficilissimo è farli punire, perché son tutti vestitiad un modo; nessuno li conosce , nessuno sa come ai chiamino... ma vedete se ho trovata io la maniera di far loro porre le mani addosso. -E rideva intanto, e compiacevasi del suo ritrovato.

Osservava il Nasi con grande attenzione , come di belle arti peritissimo , i variati disegni delle molte sue opere; e perchè veramente troppa era la differenza tra le une e le altre, non essendosi potuto astenere di fargliene parola, - Non vi maravigliate, gli disse Gio. Antonio. Gli uomini vanno trattati come meritano. Avete mai veduto ballar vivacemente con un solo violino? Così il pennello mi balla in mano, secondo il suon dei danari.

- Ma la riputazione ? - Bastano due opere ben fatte per otte-

nerla,

- E una sola mal fatta per perderia !... - No , quando si sappia che la colpa non ne ha l' artefice, ma l' avarisia solo degli uomini. Vi par ginsto che s' impieghi il tempo medesimo per colui, che vi retribuisce dieci fiorini, come per quello, che ve ne dona geperosamente cinquanta ?

- Ma per dieci si ricusa di lavorare... - E quando quei dieci mancano , come si

mangia? --E il Razzi non aveva torto: ma, come sem-

della Confraternita, e lo Stemma di essa. Alle (1) Si dipingevano da capo e da piedi, di denvolte qualche altro Santo in vece d' esso. N' esitro e di fueri. Per le più eravi un Gesù morte, ste aneura qualcheduna mirabilmente dipinta. una Vergine col hambino, il Santo Protettore

pre si è vedato, in tutto quello che avviene tra gli uomini, ha spesso molta parte la Fortona. Ella sorrise subito ai primi lavori di Guido; fu nemica e invida al Zampieri:... e campar la vita bisogna.

Me chiamano il Mattaccio, proseguiva Gio. Antonio; ma penso d'esser più savio di molti altri: o infinitamente più di certo tale, che pretende faro il Gracco; e che se vi dicessi dov' or si trova, ridere vi farchhe, e ridere assai . . .

- Di chi parlate ?

 Di chi? di Jacopo Pacchiarotti, che meglio fatto avrebbe di studiarsi a dipinger le sue Madonne, che pajano ... pajano ... andate a vederie, e conoscerete quello che pajono: ma certamente nulla banno di celeste.

- É però valent'uomo, a quel che intesi dire.

sis valente quanto si vuole; è nelle teste degli unmini la la scimuia a Piero Perugino . . . ma di ciò non mi imbarazzo: diso però che i pittori debbono attendere ai pennelli, i dottori alle ciarle , e i notari ai loro soarabocchi. E se il Duca d'Amalli non fosse il più hanna figiuolaccio del mondo, a quest' ora messer del Pacchia sarebbe andato a ballar fra is terra ed il ciclo.

- Ma dove diceste che si trova?

- Uditemi, che roglio contarvi la cosa per filo, e per seguo.

- Vi odo. - Jerilaltro di là , Preziano Costanti Ufficiale della Graseia condannò un mariolo di beccajo per aver macellato mala carne, e per usar le stadere che non dicevano il vero. Il beccajo, aspettato Preziano, a tradimento le feri. Quelli della Balia, fattolo catturare, con sommario processo, o, come dicono, senza processo, lo fecero subitamente -impiceare. E non vi dirò che fosse fatto bene, ma in fine, c' era poco processo da fare. Or chi credete che si ponesse alla testa della plebe per tomultare, e per insorgere? Chi credete, che rivolgendosi a loro, come un Trihuno Romano, dicesse: > Fratelli, questo » è un principio d'una mala festa, e non ha .» voluto dire altro questa giustizia, se non s che făranno così a noi , se non pensiamo s ai casi nostri?

- Chi dongne?

- Il Pacchiarotti; e senza tanti riguardi, animò tutti a prendere le armi, a correr per

Siena, e ad ammazzare quanti cittadini di conto incontrassero. Ma i più vecchi fra essi dimostrarono che duro sarebbe stato di cozzare colle forze della guardia e delle milizie; e che se non procuravano il loro scampo, andava la festa a terminare in impiccati. Alcuni fecero riflettere , che qualunque risoluzione fossero per prendere, doveva prendersi pacatamente: non che subito consultare quei cittadini popolari, che per tre anni mo-strato avevano di favorire la lor causa : ma al solito, mentre deliberavano, il Bargello faceva faccende. Sicebò, inteso dal Pacchiarotti (1), e dai primi capi ch' erano stati cercati alle lor case , come un sacco di topi si sbandarono in un fiato; e il nostro Jacopo si ritrova . . .

- Dove dunque?

Niente meno che in una sepoltura,
 E come lo sapete?

- Il suo macinatore di celori l'ha confidato a maestro Riccio mio genero. -

Frattanto intendevasi uella strada un passar di gente, un ridere, uno schiamazzare: e la figlia del Razzi, al solito delle donne, più curiosa degli altri, scesa essendo sulla porta per adire che cosa y'era di nnovo, tornò raccontando ehe era stato scoperto il Pacchiarotto, uscito di sepoltura pieno di vermi nella barba, e per tutta la persona; che i hirri erano accorsi per prenderlo,ma che si era salvato tra i frati dell'Osservanza, vicino alla città. Questa notizia, che indicava continuarsi le turbolenze recò molto rammarico a Francesco; ma colla dispersione dei capi, e coll'essere stata depositata nelle mani del Governo l'Insegna dei Bardotti (2), si acquetarono per allora le cose. Mentre fra loro così par-lavano, comparve il Fortini, uomo lepido e di bel tempo, se ve ne furono mai: pieno d'altronde d'ingegno, accompagnato da quella gentilezza, che propria in generale della città, più particolare e propria era in lui. Da esso intesero narrare di nuovo i casi dei Bardotti; e la sventura del povero Jacopo: che, quando gli riuscisse, come speravasi, di campar la vita ( essendo il Duca d' Amalfi d' ottima natura, e non inclinato al sangue), potea dirsi che stato essendo per ventiquattr'ore in sepoltura in compagnia di uno morto nel giorno innanzi , l'avesso a caro prezzo ricomprata. Lo presento il Razzi a Francesco, come uno de più begl'ingegni di Siena; e quindi,

(1) Peoci, T. III. pag. 79-

(2) L'Insegna era due Rastrelli.

se, che questa sarebbe stata l'ultima sua conoscenza in quella città: troppo lontano avendo l'animo da quello, che in altra occasione, e col cuore più traquillo avrebbe formato le sue delizie. Sicchè, quand' ebhero ammirate le cose più belle, le quali faranno sempre di Siena per le Belle Arti , una delle più maravigliose città d'Italia, gli propose d'introdurlo presso le più amabili o culte donne. Lo ringrazio Francesco da primo; e ostinatamente ricusò di poi; sicchè non potè conoscere ancor giovinette coloro, che nella difesa della patria, varj anni dopo, rendettero il lor nome immortale (1). În quanto alle Belle Arti , e come in tutti coloro , che veramente amano, e che ne sentono l'effetto, erano esse in Francesco altra cosa. In qualunque stato sia l'animo, egli è sempre disposto (meno qualche caso particolare ) a riceverne quando più, quando meno, ma sempre piacevole l'impressione. E qualunque nomo afflitto, che udirebbe impazientemente una stanza dell'Ariosto e del Tasso, non vedrebbe mal volentieri una testa di Raffaello o del Coreggio. Quindi, gran diletto provò il Nasi a San Domenico, dove si maravigliosamente avea dipinto il Razzi l'estasi di S. Caterina; pittura, che se al mondo e Raffaello è il Coreggio non esistessero, capace sarebbe ella sola di dare almeno una lontana idea delle lor differenti maniere. E in fatti, la grazia e la purità si eminentemente rifulgono in quella celeste pittura : che invito quanti stranieri mi leggoranno, e che passcranno per Siena, senza l'intensione di fermawasi (2), di voler per tanto tempo almeno arrestarsi, onde ammirar la S. Caterina. Solca dire Baldassar Peruzzi, nel contemplaria, che nessuno sapeva esprimer gli effetti meglio del Razzi: superato solo dipoi dallo sventnrato Zampieri (3). E siccome in quei tempi di turbolense, accadeva spessissimo che lo stravagante si vedesse accanto al sublime, scendendo la costa di San

dopo le solite ceremonie, offerto essendosi di

accompagnarlo a visitare le migliori pitture

del Razzi, non potè il Nasi convenientemente ricusare, quatunque fin d'allora si propones-

Domenico, incontrarono una strana firera di nomn , che attirava dietro a sè tutti gli aguardi. Veniva egli senza berretta in capo; ed i capelli avea incolti, ed ispidi a guisa di crini. Una più ispida barba nascendevagli il sene; un rozzo e lacero sajo coprivagli le spalle ed il petto, che stretto da una fune sui fianchi, giungevagli oltre le ginocchia; nude avea le gambe ed i piedi: e con un Cristo nella destra, e un teschio di morto nella sinistra, andava gridando e Siena, mnta costumi, e raccomandati a Dio s. Interrogato il Fortini da Francesco dello strano personaggio, intese quello essere il famoso Brandano (4), di che tanto erasi parlato in Roma prima del sacco, che (qualunque allera ne fosse stato il modo) avea veramente predetto. Agginngeva che andato un giorno a S. Pietro, con una eestella di ossi, mentre il Papa teneva cappella , uno ne porse a ciascun Cardinale , dicendo che ad ognuno toccava a rodere il suo : che fu lasciato cicalare a sun senno finchè contenuto si era nei confini dell'onesto; ma che prorompendo in replicate ingiurie contro Clemente VII, e da lui fatto gettar legato nel Tevere , avuto avea la fortuna di sciogliersi, e di liberarsi; e che, al solito di si fatta gente, veniva tennto pazzo dai savi, e santo o profela dagl'imbecilli. Sorrise Francesco, agginngendo che questi erano molti : nè credè d'aver cagione di maggiormente informarsi

Nei tre ultimi giorni, che precederono la venuta in Siena di Piero Strozzi, fu il Fortini la sola compagnia di Francesco. Da esso intese più particolarmente come ivi si coltivavano con alaerità senza pari le lettere : chè i gentiluomini se ne facevano una occupazione e un diletto; ma non prestava, nè potea prestare a quelle notizie si fatta attenzione, che non si accorgesse questi di seminar nell' arena; si grande era la preoccupazio a della sua mente, si grande l'impazienza, che di tanto in tanto mostrava ne' suoi più minimi moti-

Desiderava egli di rimanere nascosto, se non altro alle classi principali; perchè lo stato dell' animo suo non era tale da poter far

(1) Coloro; che l'ignorano, possono ricercarle nell'Uccaciani T. II, pag. 407. (2) Della Sagrestia del Pinturicchio non si peria, como di opera troppo nota e famesa.

(3) Sa ciascuno, cho a lui non si volle render giustizia finche visse; tormentato sempre dalla

cabala, dalla calminia, e dallo male arti, cho sanno n tempo adoprare i tristi per readere in-

felice la vita dei buoni.

di lui.

(4) Il suo nome fu Bartolommeo Carosi. Era nato nol 1483 a Petrojo, luogo nello Stato di Sie-na, da un contadiao de' Monaci Ulivetani. Non ho voluto passare sotto silenzio il suo nome, perchè la venerazione, in cui fu tenuto dalla moltitudine, giova per la storia delle credenze di quei tempi. Meri d'anni 68 in Siena.

cambio di gentilezze e di cortesie dentro una città, che venne a ginsto titolo reputata sempre fra le più cortesi e gentili, non dirò d'Ita-lia, ma d'Europa. Difficile troppo era per altro ad ottenersi quello , eh' egli bramava. In tempi di commozioni e di sospetti, quando i Capi dei Governi avevano bisogno di sapere il nome e la professione di coloro, che andavano e venivano nelle città, dove ne i cancellieri crimmali, ne i bargelli dormivano; troppo è naturale che presto si sapesse che giunto era in Siena un uomo della qualità e della figura del Nasi. E siccome i delatori del Fiorentino Governo erano attentissimi : fino dal secondo giorno del suo giungere, per un nomo a eio preposto, e che a piedi faceva setsimanalmente la gita , ne informarono Ser Maurizio.

# CAPITOLO XXXIV.

#### Congresso

- Provida Pompeio dederat Campania febres
- Coptandas: sed meeste urbes, et publica vota Vicerunt. Igitur Fortuna ipsius et Urbis Servatum vieto caput abstulit.

#### Giov.

Quel Poeta magnanimo, che scrivendo sotto l' impere di Domiziano, riempiè le sublimi sue pagine di tante animose sentenze; che al pari della salamandra favolosa, la quale vive in mezzo al fuoco , potè in mezzo alla nebbia dell'adulazione, da cni tutti erano avvolti, respirare un' aria pura e non infetta dai vizj, che la corrompevano : nella Satira Decima su' Voti umaui, deplorando la lunga vita di Pompeo, si sdegna contro l'instilità della febgre Campana (1), ehe, se nociso l'avesse, asparminto avrebbe alla storia la pietosa e miserabil narrazione della sna gran ruina. Fo dan que infelice il Romano Eroe per la troppo lunga sua vita. La vita di Filippo Strozzi, al contrario, splenderebbe luminosa, e gloriosissima, se, dimenticando la sua gioventu. comineiar potesse dal giorno, che abbandono la patria, per non più rivederla, se non quando dopo la sconfitta di Montemprio, in mezzo ai soldati del Vitelli , preso e legato , con un umil cojetto indosso, dovea dare, seconde l' eloquente frase del Segni, un esempio crudele al mondo dello sdegno, e della ver-

gogna della Fortuna. Da quel giorno può dirsi che , dimenticato avendo i suoi propri interessi, ei non vivesse e non respirasse che per gli altrni. Qualnuque sia la parte, che uno segue; siccome la grandezza di animo, la pieta, la larghezza sono rispettate sempre, e tengono a tutte le parti ; non si potrebbe senza ingiustizia non celebrarlo e non istimarlo per questo. Sicchè coloro, i quali lo amavano, tirati da molte buone qualità , dimenticando le colpe della sua giovinezza, solevano dire a quei tempi ehe avevano sempre riconosciuto, ( e questo era vero ) che nel cuore di Filippo esisteva una corda, la quale in ogni eircostanza era pronta a risonare, tostoche toccata venisse da qualche sentimento generoso. Il tempo, in cui dimorò în Francia presso la Nipote, mentre parea che desse tutte le ore del giorno ai divertimenti, erano da esso impiegate a studiare il carattere del Re, quello dei suoi più favoriti consiglieri , e più quello ancora della favorita sua donna, che, come arbitra del suo cuoro, lo fu sovente della sua volontà. Egli aveva conosciuto in Francesco un gran desiderio di vendicarsi e della prigionia (dove con tanta indignità era stato ritenuto), e delle inique condizioni, ch' era stato obbligato a sottoscrivere per riavere i figliuoli. E in ciò non solo concorrevano i suoi Consiglieri, che non potevano in pace tollerare d' essere, nell' opinione di Europa, tenuti da meno dei Ministri Imperiali; ma in modo speciale a ciò l' infiammava Madama d' Etampes, zelantissima , come lo sono state in tutti i tempi le donne Francesi, della gloria e dell'onor nazionale. Questi sentimenti, finchè visse Papa Clemente, si rivolgevano naturalmente al desiderio d' unirsi seco per vondicare di comune accordo, e con le commi forzo, le ingiurie comuni : e quindi Filippo considerava , che durante la vita del Pontefice , non sarebbe stato possibile di sviare da quel politico sistema ne il Consiglio, ne la mente del Re Francesco. Sicche, quando gli giunse la novella dei casi della Luisa, delle ferite date a Giuliano Salviati, e quindi poco dopo l'altra dell'imprigionamento di Piero; mentre bene accorgevasi da ehe tutto questo derivava , tenerissimo com' era della sua famiglia . mordendo il freno, aveva scritte lettere sommesse ad Alessandro in favore del sun primogenito; lettere che nulla giovato avrebbero in un cuore , già determinato a sterminare

la sua famiglia ; se non vi si aggiungevano quelle, che scrisse al Papa, e a Francesco Vettori , il quale , come si è detto , al Papa stesso scritto aveane anticipatamente; dalla cui volontà (considerando quali sarebbero state le conseguenze di si feroci sdegui) era venuto espresso comando di sopirne ogni memoria. E conseguenza del suo timore, ugualmente che della paterna affezione, la qual riguarda sopra cosa i pericoli, che sovrastano immediatamente ai figli , fu l'ordine da lui dato di prender congedo rispettoso dal Duca quando essi di Firenze partissero; poichè temeva, che provocando le ire di Alessandro non li facesse con violenza manomettere. È quando ciò fosse avvenuto, pensava bene, che qualunque più acerba vendetta non vale

a far ritornare in vita gli estinti. Ma pervenuta in Parigi appena la novella della morte del Papa, tutto cambio nell' animo suo; molto più che colla morte del Papa si univa la speranza pressochè certa dell'esaltazione del Cardinal Farnese, nemico antichissimo e costante della Medicea famiglia. Fino d'allora egli stabili fermamente quello che era da farsi ; e pare che fin d' allora ne ponesse a parte la Nipote , la quale non tanto amava gli Strozzi , quanto abbor-riva Alessandro. E se forza è pure di coufessare, che molta debolezza talvolta, e indecisione pressochè sempre mostrato aveva in passato, riguardar si fece da nemici e da amici come uomo nuovo per l'avvenire. Abbiamo dal Segni , che tenuto egli era il primo cittadino di Italia : sicchè non è da dirsi se da quanti Fiorentiui erano in Roma, e da quanti da ogni parte vi concorrevano, gradito fu l'annunzio, che a gran giornato partito da Parigi recavasi a Marsilia , oude imbercarsi, e venir quindi al primo prospero vento per Civitavecchia , dove con ansietà si aspettava.

La solleciudine, con cui ne pervenne a Roma la novella, e le presanti sullectizationi dei più riputati cittadini non permisero a Firero Strouzi di partire alla volta di Stena, and tempo che avea divisato; redendo anche seno che di troppa importanza, noc che di tri all'arrivo del padre E fu questo sollecito, quante le circotanza, i modi di trasporto, che ai usavano in quei tempi glielo permisero. Rivedendo ed abbracciando i figliuoli, dopo tante vicende, pareragli che cangiate interamente lossere le condiziona della

famiglia. Non erano più i servi d'Alessandro. nato dalla schiava Affricana, ma i discendenti per la loro madre da Lorenzo il Magnifico, che per la prima volta in essi riab-bracciava. Dimandò loro sospirando nuove della Luisa ; e sorte fu che non figgesse gli occhi, chiedeudole, nel volto di Piero. Gli altri le diedero quali erano a lor pervenute, ne triste, ne buoue. E della Maria dimandò ancora : ma siccome una gran differenza era nell' indole e uell'animo dello due sorelle , udi come si era la moglie del Ridolfi con molta facilità piegata, senza troppo sentirne il peso, ai desiderj de vecchi (1) parenti-Prima di giungere , tra Civitavecchia e Roma , eragli pervenuta la lettera di Alessandro , che lo creava suo Ambasciatore presso il nuovo Pontefice ; del che volle Filippo ricevere l'incarico; e vi corrispose con una si scria e dignitosa risposta, che non potè afuggire al sottile ingegno di Alessandro, che nei sensi di divozione, e di rispetto, con che accompagnava la sua accettazione, prendevasi apertamente giuoco di lui. Pervenuto quindi a Boma, la sua casa divenne la riunione di quanti crano begli spiriti , e artefici distiuti ; che Filippo henchè di arti non s'intendesse, gl'ingegni avea sempre onorati. nè mostrato erasi in occasione alcuna indegno di conversar con loro : ma le eircostanze adesso dei tempi gli aprivano nuovo campo, per dispiegare verso di essi la sua possente liberalità.

Dotato di Latine e di Greche lettere , non che dei principi d'ogni letteraria disciplina, parvegli esser venuto il giorno di far nella sua persona e indi nella sua famiglia passare quella considerazione, e quella autorità, che derivata era dalla protezione, che la casa dei Medici , nello scorso secolo , e finchè visse Leone , soleva largire alle Lettere e alle Arti. Quella, che Clemente VII. mostro. di concedere a Michelangelo, non derivava dall'amore delle Arti, ma dall'ambisione di famiglia; e per ottenere che il nipote e il cugino scolpiti fossero dalle immortali suo mani, aveva sopportato e dimenticato quello che l'uomo costituito in dignità giammai non dimentica, e raramente perdona. Filippo, sino dai primi giorni del suo ginngere in Roma , si mostrò l' emulo dei Medici autichi.

Con questo nuovo sistema beue intendeva che rimarrebbe offeso l'orgoglio del Cardina-

(1) Perché il marito era di opinione contraria.

le Ippolito, che facea professione, come per debito paterno, di mostrarsi il Meccuate d' ogni bell' ingegno; e che per essersi fetto espo, eel Sacro Collegio, di quei primi che avevano acclamato Papa il Parnese , da lui sperava gran favore per le sue mire d'ingraedimento sopra le ruine di Alessandro. Ma Filippo in cuor suo non dispregiava meno il primo , ehe il secondo : e se , vivendo Clemente, contentato sarebbesi di cambier l'une nell'altro, essendo Ippolito di più mansueta natura ; coll' esaltazione del Fernese , e coll' ajeto della Nipote, vedeva eprirsi una strada eascosta per anco agli occhi dei volgari. Ma , come si è detto in principio di questa storia , fatale doveva esser per lui di lasciarsi condurre d'illusione in illusione alla sua ruina. Sapeva certamente ehe il Papa desiderava di veder tolto Alessandro dal governo di Firenze, e che apertamente faceva intendere ebe per gl' interessi d'Italia non eredeva dovervisi sostituire il cugino; ma siccome taceva poi sulla persona, che aveve ie euore di sostituirvi , non cecorgevasi Filippo ehe non sarebbe mai stato uno Strozzi, Ne a ciò forse apertamente egli anclava, ma come avviene nell' incertezza, dasiderava un cambiamento, e sè ne rimetteva pel resto alla Fortuna.

Con questi auspiej fu intimato ee Congresso dei principali cittadini di Firenze, che allora si trovavano a Roma. Le lusinghe, le dimostranze, non ehe gli artifiej del Ceseno, di poco tornato di Spagna, indussero i Cardinali Fiorentini Salviati , Gaddi e Ridolfi , nemici tutti del governo di Alessandro, a condiscendere di radunarsi nel palazzo del Cardinale Ippolito; sicehè non poterono gli Strozzi ricusare apertamente di recarsi dove andavano di boon grado quei primi. Quando le diverse qualità di metalli , che formar debboso il bronzo, rinnite si trovano nella fornace, se ne fa la mistioce agevolmente per la gran forza del fuoco. Ma quando. nelle riunioni degli nomiei, dove gl'interessi sono per natura differenti , manca quel ancro fuoco , che investendo il euore di tutti , gli dirige al bene universale , difficilissimo è il caso di vederli rinniti in uno scopo comune. In quel congresso tutti mostravano all' apparensa di seguire gl'interessi del Cardinale Ippolito; ma pochissimi erano quelli. che sincerameete gli seguitassero. Se ne ecall' universale dei cittadini. Il primo a parlare fu Anton Fraecesco degli Albizzi Come era stato suo destino di non essere emico mai di quelli, che in mano avevano il potere; (congiurando contro il Soderini, per rimettere i Mediei, per dare al popolo l'autorità; creeto Commissario sotto il popolo, e non obbedendo ai Dieci; correndo rischio della teste, e perdendo il grado per grazia; dimandando in fine perdono al Papa (1), e non ottenendolo; ) quanto egli disse fu escoltato più come un'amplificazione rettoriea, che come una concione politica. Comineiò a dire delle glorie della Fiorentina Repubblica quando la sua famiglia erasi opposte la prima, colla forza o col dritto, all'invasione sempre crescente della Medicea : si dilungò soverchiamente su quel noto principio. che quando il male si è impadronito de corpi, sl umani che politici , tardi si ehiama in soceorso le medicine; che il male fatto si era grandissimo dopo il ritoreo di Cosimo dall'esilio; che questo ere endato erescendo sotto Piero suo figlio; e maggiormente sotto il nipote (2); ma ehe il governo del Savonarola, in mezzo alle fazioni si politiche ehe religiose, non vi avea già riparato. Scese allora col discorso a trattare delle condizioni în cui la città si trovava nel xrr, allorchè col Valori e col Vettori caveto egli aveva il Soderini di Palazzo: ed asseri che non per altro l'aveva fatto, se non per la speranza di rendereFirenze all'antico sno stato qual era prima del 1434 encorchè sotto la protezione de' Medici; mentre sotto il Gonfalonier Soderini, ehe tento erasi jeimicato Papa Giulio non era possibile sostenerlo;e, sostenendolo, eravi assai da temere di peggio. Si diffuse sulle molte cagioei, e soprattutto sulle apperenze di lealtà, che tradirono il suo desiderio e le sue speranze: che, quando eonobbe come esse endaroco a vuolo, e come smentite furono pubblieamente le promesse di larghezza e di moderazione fatte in segreto, fu il primo ad allon-

(1) V. Segni.

(a) Piero, figlio di Lorenzo il Magnifico.

tanarri da loro; ed a voder mostrare a Firenze ed Iloine (e questa era la solita sua sententan, come fu notato in principio ) che chi are fato il carro l'arrebbe asputo diafrac. 
Conclusa che tali cone dette non le avera rispetto al Magnitio Giliano, pader dell'Iliastrissimo Cardinale Ispolito ivi presente, alimpetto a S. Signoria ilitarissima; sapendodia da tuti come d'indule e di costumi dal
cognio egli era disimale; esconeme la sincopini cittadino, che amorane la sinparita, ggi' instendera di ossere e benuficato e

Molti richiesero a coloro, che avevano a canto, quale credevano ch' esser potesse satol'intendimento d' Anton Francesco: e pressoche tutti concluerero che l'intenzione parea che fosse di preparari la via, fra i varj discordi pareri; e farsi heuerolo, in ogni caso, chiunque avesse ottenuto il di sopra-

E tra quelli , che più si mostravano in apparenza caldi per Ippolito ( e che in cuor loro diversamente pensavano ) era Dante da Castiglione. Fatto esperto, da tre anni di esilio, nei raggiri che si tramavano; come per la sua feroce natura, e per la forza straordinaria del corpo, era esperto nell'armi; quando prese a parlare la sua eloquenza fu maschia, senz' arte; ma coperto ed oscuro fu il ragionar suo , quando si venne a concludere. Solo chiara intender fece , poiche tale sapeva esser l'intensione del Cardinale, che le grandi rimostranze, non che l'impeto, per così dire, della battaglia, dovea portarsi nell'animo dell'Imperatoro, onde far togliere ad Alessandro quella protezione, che demeritata si era colle sue azioni nefande.

Non appena quest' ultima parola fu prominsita da colu, gi occhi del quale erano il baleno, e il parlar la tempesta (1); che, andindo a percoulere nel cuore di Piero Strozzi, come la favilla nella pol vere, vi soli evò nell'istante un inencaño. Punto alla ordina con el more del majuria recetta nell'assalto notturno del di 'inqiuria recetta nell'assalto notturno del antina con el assentia, de agistato da na Furia, che nd di, ne notte lo lasciava in ripsoc, cominciando a svoiger in tela, col novero di quanto avera ardito di Jare Alessandro; commendo estimente gli anni di tutti, che ne la spaventito lippolito mediciano giustanecite riflettendo, che abdicie non potepa a la tocomano cri-

gine, ne la comune parentela con quello. Ciò peraltro, gli animi riempiendo di sdegno, f e di più arditamente înfiammandoli della speransa che facilmente si prende, di poter condurre gli altri a sentir come noi, quando è sì forte la persuasione , e la fiducia nel nostro dritto) fortifico l'opinione di coloro, che intendevano doversi solo dall'Imperatore dipendere, e a lui solo chiedere, e da lui solo ottener quell' alleviamento alla loro sorte, che mancar non poteva d'effetto, quando a lui fosse noto interamente il vero stato delle cose. Ma i Cardinali Fiorentini, che sapevano come Roma era stata manomessa dalle truppe Imperiall, nè ignoravano come Carlo aveva aggiunto al danno lo scherno . con una vilissima ipocrisia (2), non stavano incerti su quello che pensare dovevano di esso; e si mostravano apertamente inclinati all'ajuto di Francia.

I giovani più animosi e ferventi, non indovinato qual era il segreto di Dante; alzando la voce, apertamente dicevano che coi danari e colle armi proprie dovea combattersi : mentre Donato Giannotti con quella prudenza, moderazione, e lealta, che appare nelle sue opere, luminosamente dimostrava che non è dato agli uomini di tentar l'impossibile; ma che troppo era certo il loro dritto, da dover diffidare della lor causa; e per non menomarlo, dovevano guardarsi bene di non zicogrere alla violenza : che in quanto a lui pensava che, mentre si facevano rimostranze all'Imperatore, nelle cui mani renduta si era la città , non dovevasi trascurare l'ajuto di Francia , ch' era l'antica protettrice di Firenze, non dubitando che appoggiati da un si gran Re qual era Francesco, le lor querele non dovessero apparire di più gran momento agli occhi stessi dell'Imperatore.

A quest opinione i Cardinali Forentini si unircon, si un il parte intera degli Storati; ed allor fu, che mentre scelta era la persona unircon, si un il rancia; schiudendo Michelangoio lo labbra, e atendendo il braccio e la mano, procuntio quelle memorphili parelei che, dopo il allennio di tre secoli, tornano finalmente a risonare: - » Directo al Re 3 Francesco che so farendero a Firenequello, lo, che gli è stato tolto, ogli il nisabero una statua equastre di brono sulla piazza della Signoria e (3).

<sup>(1)</sup> Espressione di Milton.
(2) Ved. Robertson, Vita di Carlo V, Lib.

<sup>(3)</sup> Debbo questa preziosa notizia alla cortesia del soprallodato Signos Migliarini. Essa trovani

Tatti da primo amuntolirono per la marsrigita; a quindi prorappero in celamationi di plasso e di giopa verso il grand uomo, che a quella promatera un premio, quale tuti mulati non strebbero stati cepatei di offirigil, sexua ia sua volonti. Il Cesano più eccerio degli altri, e che annava il ano Signore quanto, como l'isano, odava il Forentini, si acnon potera sperare altra salate, che nella protezione immediata di Carlo V.

Ciò posto e stabilito; mentre Filippo Strozzi rideva co'suoi cittadini dell'incarico di Ambasciadore di Alessandro a Papa Paolo, andava manifestamente dicendo d'averlo accettato per baja; e mentre tutti, chi più, chi meno si ripromettevano un felice avvenire; considerando egli le circostanze dolorose, in eui rimasta era la figlia che più teneramente amava, non sapea darsi pace di essersi illuso, quando si lascio piegare alle sue nozze eol Capponi, nelle cui mani potes riguardarsi come perduta, finche, enduto Alessandro, ei non ritornasse alla patria. Dall'altro lato, Piero suo primogenito, fino dal giorno in cui seppe quello, che tentato aveva nella notte, chiaro vedeva, ehe o per forza, o per inganno (che per lusinghe non lo temeva ) o presto, o tardi Alessandro, e più facilmente presto che tardi, disonorato eli avrebbe la sorella : e impresso cost nno sfregio indetehile nella loro famiglia. Fare alloutavar di Firenze la Luisa, in compagnia del marito, era cosa più che difficile ; senza il merito, impossibile: e lascier tempo ad Alessandro, era lo stesso che andar d'accordo di ricevere quella macchia. E quella macchia era una tale onta, che l'iero non sentivasi forte abbastanza per soppory tarla. Nel timore dunque di dargli tempo, nello spavento che ne profittasse , e nell'ansietà d'impedirlo; come i lampi, che si succedono in una notte tenebrosa, gli andevano agitando la mente strani e feroei pensieri. E tali erano, e così vivit e così spessi, e di si tremenda natura; che non osava, non che farne parte al padre e ai fratelli, quasi di farne confidenza a se stesso. Cominciati essi erano dal giorno, in cui ricevè dal Cameriere fidato la novella dell'attentato notturno; più terri-

notata nel margina d'un esemplare della Vita di in data da' si Michelangelo scriita dal Condivi; e si cita la si dedace anc Lettera di Luigi del Riccio al Sig. Roberto Stros- Roma gli Stro zi a Lione, che conservasi nell'

bili continuarono dall'altro, in cui serius quelle poche rigio al Ivai, credendo il sujo, ch'estrar potesse nel conesto di quanto 
lo, ch'estrar potesse nel conesto di quanto 
nadara lontamente si, ma pur reudissimamente immaginando. Breve tregua dato gli 
averano, quando per la vennate del padre; e 
per l'adunana del Congraso, avera dovuto 
distraria pi ha ensero della patriaria più 
merci rigionamenti; ma lostochè, nella sera 
merci rigionamenti; ma lostochè, nella sera 
pretento di una parifichar ma faconda per recarsi a Siena; confinciarono ad agitarlo con 
impeto maggiore, ce on insuitatt violenza.

Le notti, che precederono il sno giungere colà, furono da esso passate pressochè senza sonno. Non poteva dirsi se in lui fosse maggiore l'ansietà di dare no cominciamento a quanto ferocemente divisava ; o più tremendo e eupo di terrore nell'immaginarlo compiuto. Come spinto da cento braceia, na orrenda necessità lo traeva in un baratro; e da una possanza invisibile afferrar si sentiva le chiome, e trattepersi sull' orlo del precipisio. In questa lotta formidabile ed angosciosa continuando finchè giunse a Siene, non appena n' ehhe passate le porte, che l' incertezza lasciando al di fuori, e seco recando quella determinata volonta, che non misura gli ostacoli, non iscorge i pericoli, e vela ogni conseguenza; preso il primo alloggio che trovò, furono da lui passate se non con tranquillità, eon fermezza e coraggio , le non brevi ore della notte. Seco avea solamente condotto quel Cameriere, stato già testimone della perfida aggressione del Duca; e siccome pretico egli era di Siene, difficile non gli fu, poco dopo il lor giungere, di trovar l'alloggio di Francesco Nasi, e di prevenirlo che Strozzi tre ore innanzi al mezzogiorno l'aspettava la mattina da sè. Inquietissima passò Franeesco la notte, come colui, che va incontro ed nua incerte cosa, che mal cerca di fingersi in medte, e di andare indovinando, ma invano. Per lo più avviene, che la mente dell' uomo erri esagerando, nel meditare su quel ehe saper debbe tra poco, e ehe ignora: la verità nei suoi caleoli pressochè sempre è meno tremenda di quello che si finge l' immaginazione. Ma qui la verità non potes sospettarsi possibile, non che immaginarsi slor-

in data da al Luglio 1544. Da questa Lettera si dedace anche l'amicizia e l'affetto, che in Roma gli Strozzi dimostrarono costantemente a Michelangelo. renda. Quando fu l'ore stabilità, Francezco, che de molte or vegitara, è incuminio con una tal qual trepidazione verso il laugo indicao. Piero l'accole più che fraternamente: lo abbracciò con una forta, e con un affetto, che in un anono di quella tempa, e del superba tuo anino, avrebbe dovuto parfo suito, a cui arabbe chiamato. Vero è che nella forta, con cui l'abbraccià va, trapparta va un non to che di silisitto, e cui arabbe chiamato. Per rencecco le inder, per rivolgergli didicorsonale di silisitto, a cui arabbe, per rivolgergli didicorsonale di control del produce di silisitto, a cui arabbe, per rivolgergli didicorsonale di control del produce di silisitto, a cui arabbe, per rivolgergli didicorsonale di control del produce di silisitto, a cui arabbe, per rivolgergli didicorsonale di control del produce di silisitto, a cui del control del produce di silisito, a cui arabbe del produce di silisito, a cui arabbe di control del produce di silisito, a cui di control del produce di silisito, a cui di control del produce di silisito, a cui arabbe del produce di silisito, a cui di control di contro

— Anieo (cuminciò, e tutti fuoco gli scintillavano gli occhi), è venuto il momeuto di provarmi, se l'amor vostro per la mia famiglia, e per l'onor suo . . . (a qui fece pausa per un istante, quindi d'un tuono più alto ripetè) — e per l'onor suo . . . in altro consisteva che in parole. —

E un subito terrore, senza intendere la causa, ma grande, irresistibile, nuovo, allora iovadeva Francesco.

- Tremenda è la necessità ! -

E Francescu ad alzar gli occli commo so, ed intento. Bianche ne divenivan le gote; contratte le labbra; e l'attenzione raddoppiava.

- Tremenda è si, come il destino. -E tanti crano i pensieri , ehe nella mente

di lui si affallavano, da non lasciargli tempo di arrestarsi, ne pure un istante, sopra di un solo.

— E per questa necessità... animo più

che grande si richiede . . . una mano più che lerma ... e un più che ostinato valore.— E la trepidazione , e l'ansietà di France-

sco centuplicavano colle parole.

La Luisa . . .

— La Luisa ... E qui una mano di ferro, stringendogli il cuore, pares che gli soppadesse ogni unori-mento del sangue, Glis ringidinano le braccita, un gbiacco pesante gli configera i piere per la consenza del consenza del consenza di consenza con contitto. Ma Piero, depo aver narrao berecenente, una coi più neri colori, l'attentato uotturno del Duca, suna dargiti tempo di replicar, proseguira e sana dargiti tempo di replicar, proseguira e sana dargiti tempo di replicar, proseguira e

- La Luisa è all' istante d'esser disonorata da quell' iniquo. Un solo è il modo di sottraruela! E poicbè il padre nol può; pojchè nol possono i fratelli, non vi ha che la mano dell'amicizia che il possa...

Non avea, fra il tremito, l' augoscia, e lo bigottimento, da prima inteso Francesco; ma ogni dubbio cessò, quando postogli un Petrarca nelle mani, aperto al trionfo della Castità, gli balzarono agli ocebi quei famosissini Versi:

Virginia appresso al fero padre armato
 Di disdegno, di ferro, e di pietade.

3 Di disdegno, di ferro, e di pietade. Allora il primo barlume dell'orrenda luce, che gli si difondeva nella meote, aprendogli l'intelletto al significato di quello parole, impietrar lo fece; ne gli permise per varj istatui di moversi da quello stato di shalordimento e di terrore.

E chi sa quali stati sarebbero i sensi, ai quali sicolte avrebbe le sue labbra; se il Duca di Amalli, che senza farsi annumiare, in quel tempo medesimo entrava, non avesse recato uu grandissimo dispetto a Piero, ed un gran sollievo a Francesco.

# CAPITOLO XXXV.

## Punizione

Apprendete pieta quinci, o mortali.

Mentre queste cose avvenivano in Siena . severamente vegliava lo scaltro Cancellier Milanese in Firenze. Informato dal Bargello del mancar di Francesco da vari giorni, ed avuto l'avviso del suo comparire in Siena, giudicò non doversi ulteriormente indugiare a prender qualche risoluzione: ma, nella incertezza, non sapea determinarsi a quale. Dopo aver lungamente ondeggiato, stabili finalmente, ma colle debite precauzioni ed in segreto, di farne investire le stauze, onde, potere investigare le più riposte sue carte. l'er quanto creder potesse che, cauto com' egli era, non ne avrebbe tenute di quelle, che fossero sufficienti ad una condanua, bastavagli che di tali ve ne fossero , da potervi sn sabbricare un'accusa. Esiccome lo zelo di Ser Maurizio per la sicurezza d'Alessandro era grande; siccome nell'unione della fazione popolare a quella degli Struzzi (come aveva preveduto e sospettato Fra Niccolò della Magna) scorgeva un grandissimo pericolo per lo stato presente ; siccome amatissimo Fraucesco era dall' universale; siccome in fine avea fama di aver vedute meglio d'ogni altro le cose dopo il 1527 (lo che induceva facilmente a far credere che come savio era stato in passato, savio sarebbe al presente ): tutte queste considerazioni furono più che sufficienti a determinare e stabilire d'accompagnare esso stesso coloro, che dovevano recarsi alla sua casa.

Una sera dunque seguitato e dalla forza, e da un attuario , vi andò verso le tre ore di notte : e rompendo quello, di cui non avevano i familiari le chiavi ; dopo aver cercato in molti luoghi , nè trovato altre lettere , fuori di quelle che trattavano di affari economici , ginnse nel gabinetto, dov'era lo Stipo, il quale racchiudeva le cose sue più preziose ed importanti (1). E, come avea fatto agli altri armadj, comandava Maurizio impaziente che si rompesse : ma nua delle donne , le quali ordinariamente in simili circostanze hanno più coraggio degli uomini, si oppose, dimoatrandone il danno. Per non gnastarlo, fa subito chiamato un magnano che l'aprisse. Nulla si trovò di sospetto nelle cassette; ma nel vano del mezzo, chiuso da un sportelletto di cristallo, appariva il Modellino in cera della Luisa donatogli dal Cellini: e sotto il piedistallo era la carta lasciatagli da Michelangelo co' seguenti Versi.

#### MADRIGALE DI MICEELANGELO BUONARROTI

- Per molti donna, anzi per mille amanti
   Creata festi, e d'angelica forma;
- Dr par che in ciel si doru > Se un sol s' appropria quei ch' è dato a tanti.
- » Ritorna ai nostri pianti » Il Sol degli occhi tuol, che par che schivl
- > Chi, del suo dono, in tal miseria è nate.
  - Che chi di me par che vi spogli e privi
     Col gran timor non gode il gran peccato.
     Che degli amanti è men felice stato
  - quello, eve il gran deur gran copia affrena,
  - » Che una miseria di speranza piena (2).

Lesse questi Versi Ser Maurizio, e gli credette opera di Francesco. Molto egli non vi comprese ; ma al solito di tetti gl' ignoranti, essendo uso di sospettar sempre su quello ch' ci non intendeva , preso il Modellino ed i Versi , credè suo dovere di recare tutto da se stesso, e senza frapporre indugi, ad Alessandro. Era verso la mezzanotte, siechè il Duca tro-

vavasi, secondo il sno costume, occupato in più pineevoli escursioni per lai, di quello che fossero le indagini su quanto dai nemici del auo governo andavasi macchinando; e i quali , fidato alla protezione imperiale , non solo ei non temeva, ma di più rignardava ogni loro imprudenza com' un' occasione propizia di potersene più facilmente disfare. Siecome per altro Giomo e l' Unghero al solito eran seco, non volle Maurizio ad altri affidare quel deposito, ed attese fino a notte avanzata. Tornato il Duca tardissimo, e stauco, e spossato, e sonnolento, poco intese di quel che il Cancelliare gli disse; meno si curo d' intenderlo; ma prese quanto gli consegno ravvolto in un fazzoletto; e gli commise d' esser da lui nella mattina , tre ore innanzi al mezzogiorno. Quindi, rimettendo al suo ritorno il da farsi , spogliatosi frettolosamente , siccome avca gran bisogne di sonno, pressoche subito si addormento. Destatosi assai tardi, udi che Manrisio, quantunque poco, o punto riposato si fosse nella notte antecedente . già era in anticamera ; ma quando il Duca , innanzi di farlo passare, poste le mani all'involto da esso lasciatogli nella sera, disponevasi ad esaminarlo, fu annunziato, e come cra dovere , a motivo della parentela introdotto per non so qual faccenda, Ottaviano

de' Medici. Il modellino di cera coll' effigie della Luisa era stato, per la preziosità del fregio, con molta diligenza ricoperto; sicché, prima di avolgerio, apri Alessandro la carta, dov'erano scritti i Versi di Michelangelo. Poco di lettere il Duca sapeva ; e non molto certamente Ottaviano, quantunque facesse professione di proteggerle, secondo le tradizioni e l'uso della famiglia; pure s'accorsero entrambi che favorevoli a lui non erano quei Versi ; e che mostravano in chi gli aveva scritti un animo contrario al presente ordine delle cose. Il Duca, che aveva parlato con Francesco, nella sera, in cui diede la festa nel suo palaz-20 (3), e che ( per quanto creder poten che non l'amasse ) semorato gli era lontano da prender parte diretta contro di lui, diceva al parente , che non sapeva comprendere co-, m' egli potesse avergli scritti: poichè dal suo governo non era mai stato offeso. Riguardando meglio allora Ottaviano quella carta, si

1) V. Cap. XXIII.

chelangelo alla cortesia del Sig. Auditor Cosimo Buonarroti sno degno discendente. (3) Cap, XI, pag. 104-

<sup>(</sup>a) Debbo questi Versi inediti del gran Mi-

accorse da non poterne dubitare, che ell'era scrittura del Buonarroti. - Il Diavolo se lo porti, rispose il Duca : quindi, udito quello per cui venuto era, sollecitamente lo licenzio.

Rimase Alessandro con quella carta in mano, riflettendo per un istante; quando, fissati gli occhi all' involto, vide per un foro risplender qualche cosa, che lo mosse, innanzi l' entrata di Maurizio, a curiosità. Lo prese , lo svolse; e credè certamente di sognare, quando gli apparve in quel ricchissimo ed elegantissimo fregio il Ritratto in cera della Luisa, che servito aveva per la medaglia fattane dal Cellini. Il primo movimento fu di portarsi le dita alle palpebre, come per meglio aprir gli occhi , ed esser certo di non travedere : fu il secondo un' esclamazione, quale il Demone di Milton non avrebbe fatta differente : e il lanciare quindi il Ritratto contro alla terra, elevando i sopraceigli, e restando assorto in un terribil silenzio, fu il terzo.

Ser Manrizio, entrando, lo trovo in questa fiera attitudine. Il suo volto era come quello di coloro, che gli antichi rappresentavano investiti dalle Fnrie: ma il raccoglimento dei pensieri e l'immobilità lo rendean più tremendo. Non v'ha per un potente offesa maggiore della rivalità nell' amore. Qnivi s' aggiungeva il dispetto feroce per non avere il Duca ottenuto l'intento : e l'apparente certezza che fosse il rivale felice. Or si pensi qual poteva esserne la vendetta, quand' era un Alessandro l'offeso : e quali erano le sembianze dell'uomo, che fremendo la meditava. Non ardiva Maurizio, così vedendolo, di mover discorso; ma dopo un breve attendere, cenno gli fece che parlasse.

- Francesco Nasi.

-Sia preso subito, e senza misericordia collato (1).

- Tornar deve a momenti, e son dati gli ordini.

- Sia preso, dissi; e badate di non comparirmi dimattina, senza questa notizia, d'innanzi.

- E dove interrogarlo . . . ? - Sia preso l . . Per ogni altra conside-

razione vi è tempo. - E gli facea cenno e n la mano di partire. Chiamò quindi Giomo: gli parlò agitato e feroce, ma breve e risoluto : ne per tatto quel giorno pronunziò più il Duca perola.

(1) Collare, porre ai tormenti, vocabolo di

Uscendo lentamente dal palazzo, Ser Maurizio andava fra se immaginando, o non sapeva intendere quello che significasse tanta brevità di parole; e , quantunque non potesse ignorare che il Duca preso era per la Luisa di un desiderio, che non avea potuto soddisfare: non pensava che in quel momento ( rlla vista del Ritratto di lei , trovato in altrui mani ) ardesse di tanta ira , da meditarne una si terribil vendetta. Pensò per altro al modo di aver nelle mani Francesco: e perchè sicuro era del vinaio di quella casa, fu questi non solo prevenuto, ma per anco minacciato d'incorrere in tutta l' ira sua , quando non avvertisse subito il Bargello, a qualonque ora si fosse, della venuta del padrone. Ciò accadeva la mattina dei quattro di Dicembre muxxiv.

E appunto sal finire di quel giorno medesimo presso alla mezzanotte, Bindocco fu svegliato dal vinaio col referto che Francesco Nasi era giunto poco fa: e che lasciato l'aveva in casa, mentre si disponeva a coricarsi. Fu comandata immantinente nna doppia squadra , e nel tempo medes :mo svegliato fu Ser Maurizio; acciò si preparasse a far snhire in mezzo alla confusione e all'incertezza, che induce negli animi un improvviso arresto, il primo costituto al reo. che giubilando parevagli aver già nelle mani. Poche notizie d'imprigionamenti, nel lungo corso della sua professione , avean generato sì gran diletto a Maurizio come questa; e perchè trattavasi di cosa di Stato del quale dirsi voleva il salvatore ; e perchè avea conosciuto che di grandissina importanza riguardavasi dal Duca ; o perchè infine gli uomini della sua tempra sentono una certa lor particolare voluttà nel trovare colpevole chi non ne ha l'apparenza. È vero che da molto tempo, e per varie volte, come indicato abbiamo, scritto aveva il nome di Francesco nel suo Libro; ma conoscendone l'indole, non aveva mai sperato che le sue azioni oltrepasserebbero i limiti. anco meno estesi, delle leggi. Ora per una cansa, ch'egli stesso non potea spiegarsi, perchè nol credea capace veramente di macchinazioni coutro l'ordine stabilito delle cose, con grandissima soddisfazione, lo vedea caduto nelle sue mani ; e apertosi quindi avanti l'immenso campo delle induzioni, delle presunzioni , e delle apparenze di sospetti.

In tali pensieri andava quel tristo raggirandosi, quando incomincio a parergli che

dini , si trattenesse più lungamente di quel- costituiti in autorità, quando i solloposti dilo che non solea. Andava in mente numerando i passi, che necessarj sono a percorrere il non lungo spazio che passa dalla via del Palagio sino al ponte a Rubaconte : il tempo, che impiegar si dovea per far vestire Francesco, ed impadronirsi della sua persona: e finalmente quello da spendersi nel ritorno; e quantunque largbissimi facesse i calcoli , già glie ne sopravanzava di un pezzo.

Era in queste considerazioni, quando udi battere alla sua porta ; ma battere pianamente, e con una tal quale incertezza, come suol farsi quando si va per proporre e cominciare una fazione; e non con quella forza e risoluzione con cui si batte, per annunziare trionfando ch' ell'è compiuta. Si scosse per dispiacenza a quel piechio: e, quantunque solito non fosse a dubitare, pur dubito questa volta che qualche malaugurato accidente ritardato avesse l'intera esecuzione de' snoi ordini. Infatti, era Bindocco stesso, il quale a riferirgli veniva che. investita la casa di Francesco, egli non vi si era più trovato. . .

- Possibile ? gridò Ser Maurizio , fuori di se dalla pena.

- Cosl è , rispose Bindocco, - Quindi eon ogni buon modo a narrar cominciava, innanzi all'aspetto costernatissimo del Cancelliere, come il vinajo, il quale avvisato l'avea subito del sno ritorno, aggiungeva che nel rivenir dal Bargello a casa, non avea più trovato nè il padrone nè il cameriere : che di Firenze non erano potuti certamente uscire, poichè le porte cran chiuse : e che , siccome alcuni sospetti pesavano sul conto di Ravidino, che ajutasse a fare scalar le mnra, per facilitar la fuga di ribelli , aveva mandato tre de' suoi uomini ne' Camaldoli di San Frediano dove abitava , onde guardarlo a vista : che sei lasciati ne aveva sulla piazzetta dei Mozzi; e che per ogni resto desse pur gli ordini, che sarebbero all'istante esegniti. E l'eseguirli, per quello che or si trattava, era facile; ma non ugualmente facile il darli. Francesco non era uomo da lasciarsi prendere in luoghi, dove si potesse agovolmente immaginare ch' egli fosse ; quindi , ove dovevasi mai farne ricerca , con qualche probabilità di trovarlo? Questi riflessi si affacciarono subito alla mente del Cancelliere, mentre

Bindoceo, si sollecito nell' eseguire gli or- Bindoceo parlava, D' altronde, gli nomini mandano gli ordini, non debbono mancare mai di darne, acoiò non si creda che il difetto di volontà derivi in loro da mancanza d'intelletto. Le prove, che date aveva già Ser Maurizio della fina sna penetrazione, non potevano fare in lui ciò sospettare ; ma è certo che conobbe in quel momento essere per esso della più grande importanza l'ordinar qualche cosa, fosse anco una violenza, per non parere ( in faccia del Bargello, e in un affare che mostrato avea premergli tanto) d'essere già ridotto alle più disperate congetture. Approvò dunque e lodò la precauzione che Bindocco avca preso di mandare tre dei suoi presso Ruvidino : e impose che i sci restassero sempre a guardia della casa di Francesco : che altri sei si recassero immantinente a quella della Ginori, e dodici seco investissero il Convento di San Marco, dove non lasciassero luogo riposto e segreto senza minutamente visitarlo. Furono immantinente raddoppiate le guardie alle porte, e inviati esattissimi i segnali onde riconoscere, ed arrestare il Nasi sotto qualunque travestimento si fosse. Nè a ciò solo si stette: che, anco senza prender gli ordini dal Duca, fece dar severe prescrizioni, che per tutto il di veniente non si lasciasse uscir di Firenze veruno; e perchè eiò non parevagli anco a sufficienza, di nuovo mando alle porte, e di nuovo commise, che dopo il più preciso esame su tutte le persone, che si presentassero sotto qualunque abito, per uscire, ritenessero coloro, che aver potessero nella figura qualche somiglianza con Francesco Nasi, e rinviassero gli altri indietro.

Le visite alla casa Ginori ed al Convento di San Marco furono inutilmente fatte. Nella prima era assente la padrona; ma tutto passò per altro con quiete, e il Capo-squadra riconobhe nelle deposizioni dei servi una tal aria di verità, da non lasciar dubbio che la Francesco si nascondesse, o che potesse tampoco esservi stato. Ma non colla quiete medesima le cose andarono in San Marco. Protestò il Priore, per la violenza: e Fra Celestino, colla rauca sua voce, ma con maggior ardire dell'altro, agginngeva ana-temi e per la violazione del luogo sacro, e per l'indegnità di sospettar sempre, che da loro si tramasse. Vane riuscirono tutte le proteste. Fu minutamente cercato e visitato

partivano, Fra Culestino disse al Capo-squadra, che rammentasso a Ser Maurizio che

Dio non pagava il sabato.

Mentre queste visita si facevano, nel timore che in una maniera, o nell'altra, Francesco uscito fosse dalla città , si mandarono a levata di Solo emissarj per tutte le strade circonvicine, e tanto per la più battute. quanto per quella cha lo eran meno, con ordini severissimi di non risparmiara indagini, ricerchn, interrogazioni, e promessa di premi , e minaccin di gastighi , onde scuoprire in luogo dove poleva essersi rifugiato. Lo Sbietta, como il più pratico, era stato inviato con un compagno fuori della Porta S. Pier Gattolini, Sonava quindi la campanella degli Ufizi (1), n in mezzo all'ansictà nella quale passato avea tutte quelle ore Ser Maurisio nessuna novella veniva, nessun indisio, nessun anco lontano sospetto che Francesco potesse piuttosto essere in un luogo, ebe in un altro.

Intanto si sparse , o si propago come un baleno per l'intera città la notizia, che la Luisa Capponi, dopo essere stata nella scorsa notte a cena da sua sorella Ridolfi, cra stata improvvisamente assalita da una si violenta malattia, che prima di far temere, facea disperar della sua vita. In questo momento medesimo, pojchè nun eravi maniera di trovace usa scusa per maggiormente indugiare, doveva necessariamente recarsi Ser Maurizio dal Duca: n. come comparirgli davanti, senza apportargli almeno la speranza di poter discoprire dove il Nasi nascosto fosse? Questa fu la prima volta forse, che con una tal quale trepidazione sali Ser Maurizio le scale del Palazzo Mediceo; e chu quando si fu mostrato all' Unghero, non desiderasse con tanta ansietà, com'era usato, d'esser posto dentro. Ma l'Unghero al contrario, in assenza di Giomo, avea l'ordine che, appena giunto, si fa-cesse passare immediatamente il Cancelliere.

Quando egli, contro al suo solito, a brevi passi lentamento avanzavasi verso il Duca , stava quegli seduto, col capo appoggiato alla mano, e col gomito sopra un tavolino, come per meditare a qualche cosa di sinistro. Nè la sua faccia contratta, nè la sua fronto acci-

tutto il Convento: ma senza polere in mo-do alcuno rinvenir traccia del Nasi. Quando Guardandolo sott' occhio, innanzi di mover parola , gli parvo di scorgere in lui qualche cosa di oscura , e d' indefinibile, di cui non sapeva spiegarsi la causa. Giomo era da un lato della stanza. I suoi sandali polverosi indicavano ch' era venuto di fuori, e recato forse qualche novalla. Raddoppiavasi allora in quel finissimo scrutatore delle umane sembianze il desiderio di penetrare più addentro nei ripostigli del cuore di Alessandro : n parevagli di riconoscere, che colà dentro facevasi, ( e glin nn rifulgeva l'impronta nel viso ) un gran contrasto fra un delitto commesso, n il rammarico di non essere più in tempo a sospenderna l'esacuzione. E in fatte l'agitazione del Duca non durivava dal rimorso no, ma dall' ira di non aver ottenuto l' intento; n dell' angoscia di aver perduta la speranza di poterlo omai più ottenere.

Quando il romore dei passi gli richiame gli occhi verso Maurizio , diede un balzo della sedia elevandosi, . . . n, movendo un piede,

- Dunque è preso ? esclamò. - . . . No . . . . Eccellenza, rispose balbettando costui.

- Dunque non è per anco tornato? . . . - E ciò pronunzio con tale asseveranza , e con un tuono si feroce, che chiaro potea leggervi Maurizio quale sarebbn per essern la sua risposta, quando gli avesse raplicato, come in fatti , più che mai balbettando, gli replicò:

- Ben è tornato . . . ma non è prese. Una tigre che irrompe fremendo dai claustri ; dovn è stata inopinatamente rinchiusa; una leonessa che si lancia dalla caverna, per salvare un figlio dal ferro del cacciatore; sarebbero deboli immagini del furore, in cui montò per queste parole Alessandro. Fu si granda l'impeto con cui si avventò verso di lui, che Giomo (il quale, temendo di quel che avvenne, si era andato ritirando adagio , adagio ) pensò che manomettere lo volesse colla sue mani : onde , per evitare lo scandalo, tornava indietro e correva per interporsi. A lui rivolgevasi allora il Duca ; n . . arrestandosi come colpito da un nuovo ed improvviso pensiero.

- Giomo, gridogli, va tosto a chiamare Francesco Antonio (2); si adunino gli gliata, ne le labbra tremanti, altro esprime- Orro, e si faccia il processo a costui. No.

(1) Soleva sonare tre ore innanzi mezzogiorno. stato sovente nel Magistrato, e uno dei più fieri

<sup>(</sup>a) Nori, il più crudele fra i suoi partigiani, nel confinare.

Giomo per altro non mov en passo; mentre

Alessandro proseguiva:

— A sentir lui, tutto sarà tentato!... E pur non avrà per anco fatto dar la corda a vernno!... E tant' aria si danno questi mentecatti... e si vantan di tutto sapere ed intendere. — E sicomo qui Alessandro d'un tuono abbassava la voce, osò Maurizio rispondere:

- Che veramente in quel caso , per dar

la corda, non v'era di che.

— Ma Satansso (con megior iracondia proeguivi il Duch), colle sus elesse mani forcute, me lo ha creato apposta questo settem, per fami reput del ristu di soppira de la creato per la contrata del contrata di soppira de la casa del casa de

- Dopo tanti servigj , non credea...
- Che servigj ? Scr arcibuffone , ( lo in-

terruppe il Duca battendo i piedi)...da quando in qua si chiaman servigi i doveri? —

Veoirs jatanto più innaturi Gismo, come per tenture so noi diplacarlo, di moderame almeno gl'impeti: ma egli a fremere continuara, e a far la hava dai labris; sicché lo musar, e a far la hava dai labris; sicché lo periori de la continuara, e a far la marchi de la continuara, e a far la continuara, e la continuara de la continuara de la continuara de la continuara del committendori de discontinuara del producto del marchi del continuara d

- Vi do tempo fino a dimane a quest' ora. E s'egli preso non è, rammentatevi ben di Cesena...

(1) Ser Ramiro d'Orco, Governator di Romagna, a cui qui s'allude, fu fatto uccidere dal Valcotico. Veggasi narrato il fatto nel Cap. VII ( E qui sbarrava gli occhi spaventati Mau-

E come il Duca Valentino rider fece i Romagnoli, quando videro squartato Ser Ramiro (1) dite che non sono Alessandro, se rider non faccio i Fiorentini, vedendo voi per i piedi appicato alle i oferrita di Palazzo. — Ciò detto, gli volte le spalle, facendo cenno a Giomo di seguitarlo.

Ad un vomo della ferocia di Ser Maurizio. dopo tanti reali servigi, uoa cotale minaccia dovea naturalmente sembrar si strana, imprevista e crudele, che poco maneò che non gli togliesse all'istante la ragioce. Comiociarono a velarsegli gli occhi; la mente ad aberrare ;'e gli oggetti tutti a girarglisi intorno, Sentendo per altro in cuor suo tetta la forza e l'estension dell'insulto; ma incerto ancora di qual risoluzione sarebbe per prendere, fremendo, e contraeudo le labbra, s' incamminava con passo ardito e concitato verso la scala, Scese, più sentendoli che vedendoli , il primo , il secondo , il terzo gradino ; ma imbarazzandosi al quarto col pio destro nel lembo della lunga veste, e sdrucciolando col sinistro, cadde, senza potersi ajutar colle mani, a traverso la scala, con tanto impeto, che dopo essersi fracassato una mascella , ed infranto l' omero destro , ando a battere furiosamente il petto nella pietro del ripiano. La violenza della caduta fu si grande, che non avea potuto da prima gridare; ma quando si fu un istante riposato, e i dolori si lacevan più acuti, a stridere comincio con tal cupo terrore, che ne furono prima spaventati che avvertiti i soldati del Vitelli, che stavano a guardia nel cortile.

Accorsi iprimi, fra le strida che mettera, il sangue che agogravații dalla Occa, e gli sforat disperati che facea per riulzaria, prestatava lo spattacolo più tremendo, che la restatava lo spattacolo più tremendo, che la crudeli passioni degli tomini (e). Exano prescohe ciusia queggio occhi, che non s'eraco mai rivolti a' suos simili, se non per sipaxen-tril, e considenti; eta sparita ogni umana effigie da quel volto, done mai uno crasi resultari, e considenti; eta sparita ogni umana effigie da quel volto, done mai uno crasi recono con considera prescriba prime del propositi de superiori de solutione partire il sortico de dello schema e ciu, che sottoscritte a reva tante e tante ini-

del Principe del Machiavelli.
(a) Discite justitiam moniti, et noa temacre
Divos. Vino.

sempre di migliore indole dell' età provetta), vedendo in quello stato, affrettossi a correre a San Marco, per dimandare di un confessore; e il caso volle che dovesse recarsi a prestargli gli estremi nffici della religione quel Fra Celestino medesimo, che segnato già nel suo Libro, aveva imaginato e sperato in cuor suo di far prendere e mal capitare. Ma la sventura dei nemici , nelle anime ben fatte , non solo frena ogni sentimento di vendetta , ma anzi le apre alla misericordia. Intanto se n' cra sparsa la novella nelle anticamere del palazzo. Coloro , che aspettavano udienza dal Duca , e che nel giorno innanzi accorsi sarehbero ad ogni suo minimo desiderio, non che ad ogni suo men grave bisogno; dopo averlo veduto uscire, e passare davanti a loro, in quel modo esterrelatto, crederono che avesse perduta la grazia del suo Signore: e senza di cssa che diveniva? - Un manico di stile senza ferro. Niuno dunque si mosse; ne mostro tampoco molta curiosità nel dimandare quel ehe gli era occorso. Quando lo intescro, tutti alzarono le spalle per non curanza

e disprezzo. Avvertito però Giomo, e scesa la scala, e veduto quello spettacolo, mando in traccia d' un chirurgo , e commise intanto che i soldati lo recassero nel Corpo di Guardia, e l' adagiassero alla meglio sui panconi che servivano loro di letto, finchè quegli veniva. Subito che fosse giunto, e gli avesse curate le piaglie, ne ordinò sollecitamente a casa il trasporto. Ciò detto, risali per darne conto ad Alessandro. Frattanto, innanzi al chirurgo era ginnto Fra Celestino. Quantunque avvezzo per l'ufficio del suo ministero a veder da presso gli infermi nei varj gradi di malore, senti un raccapriccio incomparabile all' aspetto di Ser Maurizio in quello stato. Egli vi riconobhe la mano celeste : ma , da se mandando lontana ogni qualunque memoria del passato, e spogliandosi, come dice il poeta, del vecchio Adamo, preparavasi a mostrargli quale era la religione, quale la morale, quale la pietà di coloro, ch' egli tanto avea perseguitati. Postagli al polso la mano, senti cho batteva ; ma la gran perdita del sangue rendeva più e più deboli i suoi occhi. Rammarica vasi verso quei celli disgherri (che, anche per l'antipatia, che sempre divise gli uomini di spada da quelli di toga , son pronti più a scheruire, che a compassionare), ed aspramente gli rimproverava del-

a compassione (come la gioventù suol esser la loro inumanità. - Come mai tentato non avevano almeno d'arrestare il sangue, fa-. sciandogli le ferite del capo! Quei furfanti gli risposero che loro mestiero cra di far delle ferite, e non di fasciarue; e se gli aveva presi per garzoni di speziale? - E il buon vecchio, sospirando sulla perfidia di quei mercenarj, tolta una pezzuola che seco recava ... e fattasi dar quella del suo laico, dal quale ajutato fu nella pietosa opera, cerco per quanto poteva di stringere la mascella; fasciandogli più leggermente che poteva la testa. Ma poichè il chirnego tardava, nè i soldati volevano intender più di quei lamenti , fatto un letto di picche ve lo adagiarono più morto che vivo ; e, contendendolo indarno Fra Celestino, a cui risposero di male parole, s' avviarono per la via de' Pucci.

La voce della grand' ira del Duca, e della seguente caduta di Ser Maurizio erasi propagata come un baleno in tutta la città ; siccho da ogni parte accorrevasi a considerar quello, che tutti chiamavano l'adempimento della giustizia celeste sopra di colui , che tanto e tante volte avea violata la terrena. Benedicevano in cuor loro la Provvidenza, che liberavagli da quel terribil serpente : figgevano gli occhi esterrefatti su quel volto, che nulla più riteneva dell'uomo; e se non si udivano inalzarsi voci di gioja, solo avveniva pel timore che gli restasse tanta forza da movere ancora, e rialzar di nuovo la testa. Così fra le maledizioni d'un popolo intero, fu trasportato nel suo quartiere del Bargello. Là non erano mogli , non figli , non parenti ! chè gli nomini di rado giungono a tal grado di perversità , vivendo in famiglia, Ser Maurizio era solo. Un birro gli prestava i più necessarj servigj, ma non viveva con lui: quindi non v' chie nel mondo uno solo, che innoutro gli andasse con affetto, nou che si rammaricasse della sua sorte. In quanto ad Alessandro, sicuro per le novelle di Fiandra, che l'Imperatore non era per mutarsi ; e più sicuro, per quello che da Roma sapeva, che il nuovo Papa non era per mostrarsi inimico dell'Imperatore, come i fuorusciti Fiorentini si confidavano; fidandosi nelle armi del Vitelli, dopo essersi liberato da pressoché tutti i nemici interni, e costretta per fino la potentissima famiglia degli Strozzi a ritirarsi dalla patria: il ministero di Ser Maurizio ( poiche riuscito non era in quest'ultimo suo desiderio d'aver Francesco Nasi nelle mani ) diveniva di si poca importanza, che qualunque alto anco valgare criminalista era capace di esercitarlo. Egli anti rimaneva da quel giorno in poi verso il Duca più come un creditore importano, che come un esseuture valente. Non fu malconatento dunque Alessadro in pensare che andava in tal modo a sharazzarence; pure cammiss a Giomo d'andare nel giorno a informarsi di quel che avveniva di lui.

Frattanto giungeva il chirnrgo; e visitate le ferite; e vedendo che funri era sempre di ae , disse pianamente a Fra Celestinn , che avevalo accompagnato, di pensare ai rimedj spirituali, chè poco v'era da sperare negli ajuti dell'arte. Fece per altro quello, che nel caso pressochè disperato, potevasi tentare. Ma in quel mentre , o che medicanda le ferite si fosse più concitato il dulure, o che in sè rivenendo conoscesse prossimo l'estremo suo fine; mugghiava, a traverso le fasce, come Perillo nel toro; e le maledizioni e le imprecazioni contro il genere umana eran continue. Siecome nessuno forse aborri gli uomini al pari di lui ; l' ira nel duver lasciare il mondo nasceva dal rammarico, che cessato così avrebbe di tormentarli. Le imagini quindi di tanti miseri, che avea spintu in esilio , alla sua mente si offrivano, non per indurlo al pentimenta, ma come per rimproverarin di non aver saputo eaeciarli sotto la mannaja; e l'ombre di tanti decapitati all'immaginazione gli comparivana come per ischernirlo di non averli fatti prima lacerare e martnriare abhastanza. Invann Fra Celestino gli parlava del pentimento : il pensiero della vita eterna gli si presentava come un raggio di luce, che passando a traverso uno spiraglio, fa veder quanto eupe sono le tenebre che la circondano. Pure nan disperava quel buon veechio a poco a poco di vincerlo e di ridurlo a penitenza, ed era giunto in parte, che tacitamente udiva i suoi conforti ; e disponevasi agli atti religiosi, quando fu annunziata Gioma. A questo nome, e riprendendo tutto l'impeto dello sdegno, e di più pemanda, dopo il easo del misero Berni, che quell' iniquo era anche più iniquo e più valente di lui: mentre can ipocrito visa egli andava dicendogli del rammarico del Duca:raccolte tutte le farze; e mugghianda sempre, ma pur interrottamente facendosi intendere :

— Torna, gli gridh; torna dal tuo padrone, che forse per vedere ti manda quante ore mi restano a virere, e digli ehe va all'laferno per lui, ma che là in breve l'aspetto.— Si guardò Giomo da far la sectonda parte dell'ambasciata: ma pur facce ad Alessandro dell'ambasciata: ma pur facce ad Alessandro

la prima.

— All' Inferno? ( rispose il Duca, sbarranda gli occhi, e facendo un riso came fatto l'avria Satanassa, ) all' Inferna? ... Turna da quel gaglioffine, e digli che vada pure allegramente, perchè lo pagavo per questo.

## CAPITOLO XXXVI

#### Morte

Ma so, disciolta dal corporeo velo,
 La bell'alma non giunse in grembo a Dio,
 Ai mortali per sempre è chiaso il cielo. (1)

Nel tempo stesso, in cui stava per cuminciarsi questa scena di nrrure in Firenze, vagava Francesco funri della città, abbattuto dai casi, e fremente dall' affannno e dal timore. Lo abbiamo lasciato in Siena, quando nell' istante, in cui non avrebbe saputa quello che rispundere alla feroce risposta di Piero Struzzi, era sopraggiunto il Duca d'Amalfi a liherarnelo (2). Stette un istante pressu che fuori di sè: quindi ripresi i sensi, nel tempo che Piero (sbalordito anch' esso d'aver pututo osar tanto) andava rimettendusi per rispondere alle cortesi parale del Piccolomini; egli come inosservato partì. Credò questi che lo facesse per rispetta; avrebbe voluto l' altro impedirln; ma quando se ne accorgeva, era Francesco già per la scala. Recatusi frettnlosamente a easa, avvertito il servo, a piede usci subitamente di Siena : e tanta era l'angoscia, e l'ansietà dalle quali era spinto, che qualche miglio avea fatto, prima d'esser da lui raggiunta colle cavalcature. Se creder si petesse che l'unmo anche vigilando star pulesse senza pensiero, sarebbe stato quello il caso d'ammetterlu. La proposizione di Piero l'avea shalardita: e uscito dalla porta , grandissima pezza durò a camminare maechinalmente, senz' accozzare un' idea: e procedeva nella strada, nun avendu innanzi agli occhi, che il lampeggiar dello stile, che do-

che non hu trevato, benchè comunissime, in altri.
(a) Il Piccolomini, Capitano Generale dei Senesi, come è detto al Cap. XXXIII.

<sup>(</sup>i) Prego I Lettori a non riguardar come vanità questa citazione di tre versi misi; ma di concederta al desiderio di caprimere un concetto, Rosini — Strozzi

vea configgersi nel seno della Luisa, e nella mente non risonandogli ohe i fieri Versi del Petrarea. Salito a cavallo, senza dir parola, e dando di sproni, giunse sollecito a Staggia, là dove per ogni buon riguardo uscendo dalla via maestra, prendeva per le traverse. Il primo pensiero, ehe avea potuto porro insieme, stato era di recarsi a Firenze, e di avvertir la Luisa, perchè si ponesse in guardia; senza indicare da qual parte le sovrastava il pericolo, Quando i cavalli furono stanchi in maniera da non potersi più reggere, e che costretto fu d'arrestarsi alla prima casa di contadino che incontrò (e ciò avvenne verso la sera ), gettandosi sopra un misero letto, stanco, affamato, e pure più di spirito abbattuto che di corpo, dopo un lungo riposo, potò cominciare a riflettere sull' atto barbaro e erudele, a cui determinato si era l'animo (1) del primogenito di quella superba famiglia; perchè sospattare, non che indursi a credere, che il padre ne fosse a parte, ecrtamente non lo poteva. E quello, che più l'affannava, era il pensiero, che quell'audace giovine dopo avere osato di concepirlo, avesse creduto lui capace di portarlo a fine. È inutile il dimandare se ci dormisse ; chè quando l'animo è agitato da si grande ansietà, non possono i sensi comporsi ne pure ad un'apparenza, non che ad un principio di quiete. La stagione, come suole in sul cominciar del Decembre, era fredda e piovosa: ma indifferente ai rigori del gelo , e sprezzando l'incomodo della pioggia, quando appena un raggio di luce appariva in eima dei colli , era Francesco a cavallo per proseguira il cammino. Vedevalo il servo in quello stato veramente stranissimo, nè osava interrogarlo. Sopportava pazientemente l'intemperie del tempo, speraodo che al giungere in l'irenze, avrebbe potuto riposarsi a suo bell'agio; o non sapeva che le vicende più strane non crano per anco incominciate.

Quando verso la sera giunero al poggio Baroncelli (c), era cessa lod piorere. La si divisero: lasciò Francesco al servo la cavalcatura, perchè andasse a passaro dalla porta di S. Frediano per non dar sospette: egli piede venne per la porta a San Miniato, di dove entrò seuza che alcuno a la facesa attenzione. Siccome si era trattecuto, scendendo il poggio, arrivò precisamente a casa nel di logogio, arrivò precisamente a casa nel

tempo, che giunto vi era il servo, e che interrogavasi dal vinajo se veniva, e quando veniva Il padrone. Erano sonate di poco lo ventiquattro. Francesco a quast' ultimo ordinò di non partirsi da casa : e benchè stanchissimo, senza salire, nè interrogare se nulla di nuovo fosse avveouto, siccome oscurissima era l'aria, si mosse per far subito ricerca della Caterina Ginori, onde metterla a parte delle sue strane vicende; ma la trovò foori di casa , e senza che i domestici sapessero se tornava, o no prestamente. Crede bene di attenderla : e siceome , malgrado l'impazienza, quando è grave la cagione, por la quale una persona si attende, l'interesse vince la noja; non farà maraviglia se oltre quattr' ore l'attese, ne si risolvetto di partire, se non quando un servo ( che era di easa Capponi, ma Francesco nol seppe ) venne ad avvertire che non sarchbe la padrona rientrata se non a notte avanzatissima. Dolente allora, come imaginar non si ppò, si ridusse leutamente, e sospirando a casa. Il winajo ( che non era potuto partirsi , a motivo del suo ordine, e che stato era sulle spine , per timore delle minacce fattegli ) quando entrar lo senti , gli diede la felice notte , e gli dimando se altro comandava : e sulla risposta negativa, mentre Francesco eredeva che si disponesso ad andare a letto, era corso frettolesamente, come nell'antecedento Capitolo abhiamo notato, ad avvertire il Bargello. Ma Francesco salendo incontrò il servo, cho già dalle donne informato gli disse di essere stato in gran pena per lui ; che sconfitta era la porta del suo gabinetto, e che nel giorno ipoanzi era venuta in casa la Giustizia.

La Giustirià d'amandà ... na perchà l'
Questo è quello, che ignorium, rispose : ma le donne chiamato riferirono quello
che era avrentio. Letri di padre, che fiarenos ginhàlitai subito dopo la sua morte
certo, e redeni precetti, na or non erano
certo, e vedendo serrato lo Stipo (che Ser
Maurito dal fabbre lo avrena fatto richiudore) si confidò che con lo avessero ricercato :
ma non l'ebba sepsena aperto, che vistolo
si di Michelangeto, diede un gride : si batti
i fronte, e si tenne perduto. E siccome co-

<sup>(1)</sup> Vedi sotto, la nota alla pag. 288.

<sup>(</sup>s) Ora Poggio Imperiale. Si è detto che aveano preso per vie traverse.

nesceva bene chi era Manrizio e di quel che poteva esser capace, non credè di potere indugiare un momento a uscir di casa; senza però sapere dove rifuggirsi. Sicchè, preso quanto oro egli aveva; e fatto cenno al servo che lo seguisse, senza nulla dire alle donne , turbatissimo , e come ognun può immaginare stanchissimo, s' avvio per la via solitaria dei Bardi. E in questa circostanza si mostrò la verità di chi disse, che la passione dell'amore sopravanza tutte le altre umane passioni : e che in conseguenza il pericolo della persona amata fa dimenticare per salvarla ogn' altro qualunque pericolo. Quando fu rimpetto alle antiche case di Niccolò da Uzzano di onorata memoria (1), si soffermò : erano senza lauterna: oscurissima era la sera: aicche chiamato sotto voce il servo che lo seguiva, ed accostatosi quello, postagli la ma-

no sulla spalla.

— Conviene, cominciò a dirgli, uscir di Firenze in questa notte, e non uscir per le porte.

- O di dove? rispose quegli...

Conosci Ruvidino? sai dove abita?
 Lo conosco; ma teme che non faremo con lui nulla di huono, perchè la giustizia so che ha più volte avuto fumo delle sue volate.

- E come lo sai?
- In Firenze presto, o tardi tutto si sa.

— Ma la giustitia non può far vegliare la sua genie per tutto il lunog gioro delle nura.

— Ma piutosto che sosgliere d'ander per d'an, se recessario è d'unière; e non possar d'an, se recessario è d'unière; e non possar un poso, e di andar per acqua? — E coal dicendo, mostrava come tante e tante volte gli ottini consigli ci vengono da chi meno a aposta. Se Prancecco il fosse rivolto a Rauderia della considera d

— Come dunque? proseguiva.

— Sotto alla casa Medic (3) v'è sempre
il barchetto, che serve a Messer Zanobi per
divertirai a pescare; v'è la scaletta di legno
per disendere; sicchh on v'è altro periodo
da passare fuorchò la calata della steccaja di
Ognissanti, o per questo ci raccomanderemo
alla misericordi ad Dio. In quanto al lucchei-

alla misericordia di Dio. In quanto al lucchet-(1) Che lasciò i fondi per sprire un pubblico

(2) Vedi Cap. XXXV.

to, che ferma la barca alla catena, lasciate fare a me, e dite che non son io, se non arrivo a spaccarlo.

— Ma si dorrà portar via il harchetto?
— Già il padrone non lo perderà, perchà lasciandolo al Pignone, siccome da tuti è consociuto per essere il barchetto di Messer Zapobi, tuti glielo riporteranno: ma in ogni caso, non saremo sempre a tempo a pagarlo?— Considerava Francesco l'interesse e la fecconsiderava Francesco l'interesse e la fecconsiderava Francesco l'interesse e la fecconsidera pagarlo?

deltà di quell' vomo ; e godeva che fra tanti un ottimo si trovasse. E poichè della vita poco premevagli , parche tempo avesse di avvertir la Luisa, e di scampare dai tormenti, di che minacciato cra se cadeva in mano di Maurizio, rispose al servo, che diceva bene, e che si appiglierebbe al suo consiglio. Riflettè quindi se meglio era di tornare dalla Ginori ( col pericolo di non trovarla si presto, e colla sicurezza d'esservi ricercato, come in casa di persona sospetta, se si venisse a risapere ch' egli fosse rientrato in Firenze ) o vero di presentarsi animosamente in Casa Capponi, e di parlare alla Luisa del pericolo che le sovrastava. Scelse quest'ultimo partito ; e prendendo a braccio il servo ( chè l'affetto induce alla fratellanza ) a passi lunghi e solleciti, vennero al Ponto di Santa Trinita. Il servo ando avanti per assicurarsi in ogni caso se il barchetto vi era : scese la scaletta; ve lo trovò; lo riferi prestamente al padrono: e mentre questi disponevasi a salire in casa Capponi, ei lo prevenne che avrebbe tentato di aprire o spaccare il lucchetto, e che su ciò si fidasse di lui. Intanto. con la solita trepidazione, picchiava France-sce alla porta. Dimandato della Lnisa, benchè l'ora fosse tarda ( e sarebbe stata indehita per qualunque altra cagione ) ndi ch'era fuori : dimandato di Luigi , stessa risposta : della Giulietta? non sapevano se fosse a letto. Richiesto allora delle donne, che stavano in quel punto stesso spogliandola, e ndendo la Giulietta che v'era Francesco, così mezza spogliata gli andò incontro; e senza aspettare di essere interrogata gli disse, che la mamma colla Luisa erano a cena dalla Maria Ridolfi; che avevan promesso di portarle i con-fetti; che le aveva aspettate fin allora, ma che non venivano; e che le donne la volevan porre a letto. -

(5) D'un altro ramo della dominante: ridotto ora ad Albergo, presso il ponte alla Carraja.

La clevò esso fra le braccia, la baciò, sospirendo, la ripose in terra, e dopo everle dimandato se stata era sempre buona da che non l'evca veduta, interrogando le donne, seppe ch' essendo quello il giorno di nascita delle Maria, sorella della pedrone, vi era gran cena in casa Ridolfi : che la Luisa , la quate non stava bene di salute, avee da prima ricusato di andarvi; ma venuta essendo la Caterina Ginori, onde passar seco la sera; sopraggiunti Lorenzo Ridolfi e Luigi, le avevano tanto pregate , che al fine si erano risolute di compiacerli, e ch' crano tutti là: che la bambina le avca volute espettere; ma che siccome non poteve più tener gli occhi aperti dal sonno, cominciavano allora a spogliarla per metterla e letto. Dimendò ellore, se credevano che avrebbero fatto molto tardi: e udi che vi sarebbe stato ballo, per quanto udito evevano; mentre la padrone si vestiva. Chiese allura Francesco da scrivere: e dopo avere colla più gran prudenza dettole che minecciata era nella vita; che scrupolosamente si gnardasse ; anzi che, se poteva , inducesse il marito ad espatriare; terminava coll'annunziarle che per una serie di eircostanze fatali, e anco n rischio delle sua vita, eostretto era nelle notte medesima ad espatriare egli stesso. E interrotto sovente dalle legrime, da cui restò bagnata le carta, chiuse la lettera : lasciendola sul tavolino, con ordine alle donne di edditarle subito che tornasse alla pudrona. E qui baciò di nuovo la Giulietta, e dicendole di salutar la mamma, nel più angoscioso stato parti.

Fu presto al luogo indiceto: trovò che il lucchetto era tolto; entrò nel barchetto; e si reccomandò alla Provvidenza, Se non ehe nello scendere, gli apperve un luccicere di torce verso il palazzo Capponi; a cui non fece per aliora molta ettenzione ; anzi più sollecitamente si affretto, per non esser veduto partire. Il servo, con un picciolo remo andava conducendolo a seconde : e siecome per la pioggia del giorno le corrente cresceva, non seuza qualche timore, giunsero el calare delle steccaja. Là il servo portandosi a poppa, e forza facendo coi remo fitto profondamente nel limo, per trattener la diseesa, ebhe la sorte e il contento di condurlo sano e salvo la dove cominciano le case del Pignone. Era verso là mezzanotte. Quantunque grandissimo bisogno avessero entrambi di riposo, pure il timore che avea Francesco di cader nelle mani di Manrizin ( molto lontano es-

sendo dal pensare quello che l'eterna giustizia decretato evea pel dimane sopra di lui ); e l'estremo affetto che il servo sentiva per esso, gli enimò a proseguire il eammino per giungere in quel di Siena. Una volta che fossero usciti dal Fiorentino, eravi tempo da pensare al da farsi. Oscurissima si manteneva la notte, sicchè girando le mura, senza esser visti da alcuno , perveunero alla porta di San Pier Gattolini, di dave, lesciando la via maestra, si avviarono verso il Poggio Baroneeili. Quando poche ore innanzi vi erano pervenuti, non dubitaveno certamente di doverlo ripasser così presto. La salita non era, come vedesi adesso, tanto facile e piana; aie-chè quando vi giunseso erano ambedue spossati dalla fatica. E in fatti, considerando come passati avevano i due ginrai antecedenti, e quali dovevano essere le presenti pene, non farà maraviglia , che la natura ne potesse più della passione, che tenea Frencesco agitato. Il servo molto meno eveva sofferto di luime ugualmente minore in esso era quelle speeie di moto vitale, che l'animo ingombro d'un oggetto trasfonde al corpo, e gli da forza. Sicehe incontratisi in una di quelle eappelline aperte , dove trovasi l'imagine d'un Sento , ricoperta da una tettoja, vi si rifugiarono, per lesciar passare la notte e riposarsi. A veruna osteria circonvicina di fermarsi non si fidavano. Il servo si addormentò pressochè subito; ma non così avvenne di Francesco; che quantunque spossatissimo, e bisognoso di sonno , l'affanno ne poteve più della stanchezza per tenerlo desto e inquieto. E in vero , sc avesse potuto anche lontanamente sospettare quello che passavasi in casa Capponi ben altro pensiero avrebbe avuto, che quello di riposarsi. Vero è che appene si fu il servo addormentato, e riflettendo egli alla stranezza de' suoi cesi , il primo oggetto che venne ad accrescerne il dolore fu quel risplender dei lumi verso la casa delle Luisa , a cui per la fretta di scampare, parevagli al-lora di non aver prestato l'attenzione che meritava: e vagando di congettura in congettura, non sapcva a quale fermarsi. La più semplice parevagli l'opinione che fossero in quel momento ritornati dalle cena: ed in tal caso dolevasi amaremente d'avere avuto troppa fretta, e così trascureto l'occasione di rivedere la Luisa , di parlarle, e di raccomandarie colla voce più caldam ente che fatto non avea colle scritto , di stare in guardia , e di

espatriare gnanto più pres lo poteva : e ciò

riandando sovente cell' immaginazione , dolevasi, e lagnavasi seco stesso di non averlo tentato, anche con suo manifesto pericoln. Dall' altra parte considerava, che siccome aveva inteso che in casa Ridolfi dopo la cena doveva cominciare il ballo, non era verisimile che fosse terminato si presto. Allora sorgeva il timore che la Luisa si fosse sentita indisposta : ma riflettendo che se l'incomodo sopraggiuntole fosse stato piccolo, lo avrebbe sopportato; e grande, e tale da farla tornare frettolosamente a casa, non poteva in modo alenno figurarselo. Vero è peraltro, che quest' ultima idea, quantunque non che verisimile, non la trovasse ne pur anche probabile , non mancava di tanto in tanto d' affacciarsegli alla mente, o di turbarlo e fu-nestarlo, ancorche per brevissimi istanti. In sì fatto rivolger di pemieri passarono molte ore , finehè sempre ad pechi aperti mirò dal colle vicino spuntar il crepuscolo. Alinra cominciò a riflettere sulla via da tenersi , per uscire dallo Statn; e, siccome nel venire l'aveva di molto allongata, confidavasi, varcati certi colli , di rinvenire le traverse , che in tempi meno infelici avea percorse quando conduceva in salvo Luigi Mamanni (1). Ma in questo tempo, mentre a varie chiese circonvicine sonava la Avemaria dell' Alba , udl un pieciolo romore lontano come di scarpicciare di passi, quindi la voce di due che parlavano, e che si andavano di mano in mano avvicinando. Era lo Shietta col compagno, che fattisi aprir la porta di S. Pier Gattolini, come detto si è nel precedente Capitolo, venivano in traccia di lui.

 In quanto a me, diceva il compagno, non credo che possa essere uscito di l'irenze,

sicebè son tutti passi gettati.

— E io ti dico che se l'è svignata: e scom-

metterei anche come; ma un'altra vulta nessuno me la fa: replicava lo Sbietta.

— E se lo sapevi, perchè non impedirlo?

— Perchè me ne sono accorto tardi: ma

Perchè me ne sono accorto tardi : ma per un altra volta ti ripeto, che se la fanno son bravi.

Di', dunque come.
 Hai to visto quando mi son fermato sul

ponte a S. Trinita?

— I'bo visto.

- Il barchetto di Messere Zannbi de'Mediei, e' non c' era. Porrei le mani nel finco,

che quello ha servito per farlo fuggire. Jerisera alle dieci era in Firenze: non son passate sett'ore, dunque debbe esser per questi contorni.

- Sett' ore son di molte, per ehi sa d'aver-

ci dietro: concluse il compagno. -Francesco intendeva questi discorsi, e tremava che passandogli davanti, voltassero gli occhi. Ogni tentativo di scampo sarebbe stato inutile. Ma come volle la sua buona sorte, non dubitando il meno del mundo che quello che cereavano fosse a loro sì vicino , giunti davanti alla cappellina, passarono oltre senza rivolgersi. Quando Francesco pensò che avessero fatto un buon tratto di cammino, si diede a svegliare il servo, al quale per non intimorirlo nascose il pericolo imminente, che avean corso: e lasciando la strada, che avrebbe in alto portato, per la Torre del Gallo, a quello che chiamasi il piano di Giullari, prese un' altra via, traversando i campi, per indi passare i colli , dove pensava che non avrebbe potuto imbattersi nello Sbietta, Così, tacendo sempre, e frequentemente sospirando, seguitò a camminare fino a due ore di Sole, nessono incontrando fuorche i contadini. che andavann al lavoro. Tutti gli facean riverenza, e con una buona grazia particolare, come soliti sono gli abitanti di quei contorni; ma si fermavano, indietro voltandosi, non sapendo quel che pensare, vedendo una per-sona di quella bella e nobile apparenza in quei luoghi, e a quell' ora. E tanto più ammirati ne rimanevano, in quantoche portava espressi nel volto i segni manifesti dell'abbattimento e del timore. E questi si accrebbero allorchè girando dietro ad nna casa, quando fu per metter piede nella viottola, che rinsciva sopra una stradella, vide che molta gente venivagli incontro, alla quale senza tornare indietro (e questo far non volca per non dar sospetto) non potea più sfuggiro. Era una comitiva di nozze, che veniva a far la seconde fermata (2) nella casa li prossima. Si fece da una parte Francesco per lasciarla passare: nè senza molto rammarien , pensando ai suni casi, potè vedere la sposa giovinetta di sedici in diciassette anni, brunetta, ma vaghissima, eon due occhi neri che brillavano, e una bocca dove il sorriso avca tutte le grazie dell'innncenza. Facendo egli atto di salutarla, gli

corrispose con un' occhiata, che per quanto

(2) Indicazione, tolta dagli usi de' contadini
nelle loro nozze.

fosse ingenua, gli ricordo quella che tre anni avanti era stato pegno d'una felicità (1) che s' era dileguata come un sogno. Lo sposo non era bello, ma non spiacevole, ed avea certi occhietti furbi, che lo facean riconoscere tra mille. Gli fece un saluto, come di conoscenza: parve a Francesco di averlo veduto un'altra volta, ma non sapea risovvenirsi dove. Ma quello, che non credeva certo d'incontrare, e da cui non pensava d'essere abbracciato innanzi di raffigurario, fu il Ciarpaglia. E molto meno aspettava, che licenziatosi della compagnia ( non senza dispiacere degli sposi, e di varj altri che gli accompagnavano) di-

eesse: - Messere, son con voi - come se trattato si fosse di cosa già concertata.

- Come? dimandò Francesco, stringendegli amiche volmente la mano, dopo che l'ebbe riconosciuto . . . - Il come lo saprete: intanto, andiamo, e

lasciatevi condurre da me. Vo'mi parete assai stranito.

- Buon nomo, noo posso dire d'esser tranquillo - Mettete giù la maliocopia: e soprattut-

to contate che con meeo si va sempre sicuri. Avete vo' riconosciuto lo sposo ?

- No: mi pare d'averlo rivisto, ma non me ne sovvengo. - Non vi ricordate della mattina del pos-

sesso? E di quando noo vi volca dar la cavalla (2); non ve ne ricordate?

- Oh ! - Quello appunto; Messer sl, quella buona lana di Cocchetto. E avrei da contarvene delle belle se voleste udirle: basta, quando voi mi faceste la somma grazia di farmi uscire dalle granfie di quel demonio in carne di Cancelliere. Cocchetto doveva esser preso anche lui, perch' i' aveva fatto il Beco, e lui avea fatto il Nencio: ma il furbo trincato la scapolò. Ora è venuto il gastigamatti ; e colla moglie a lato, si giovane e si bellina, come vo'avete visto, dovrà mangiare molti bocconi

Quando furono in fondo della stradella, che metteva sopra una più ampia e battuta, e ebe Francesco, senza dirlo, mostrava dispiaeenza di proseguire per quella, fattosegli al-

l'oreccbio:

(1) Vedi Cap. III. (2) Vedi Cap. XIII.

amari. --

(3) Proverbio che significa » reggersi difficil-

- Venite, venite, non abbiate temenan, gli disse : lo Shietta l' be cucinate ie come va; e ci è tempo assai per levarlo dal fuoco.--Fatte altre due miglia, e cominciando i due Fiorentini ad essere stracchissimi, il Ciarpaglia che se ne accorse, diceva :

- Abbiate un'altra po' di flemma. Andava innanzi Francesco, senza saper che pensare di quello , che detto avevagli il vecchio; e quindi rispondeva con parole tronche. Dietro seguitava il servo spedato.

In questo giunsero ad un'osteria di campagna, dove tutto parea pessimo, cominciando dal solajo, e dai muri. - In tempo di guerra , pan duro : diceva

entrando il Ciarpaglia; Messer mio caro, conviene adattarsi ; ma qui siete sicuro come in chiesa. - Iotanto chiamava : Catera. -

E venuta giù l'ostessa, le dava gli ordini come se fosse stato in casa sua. Quindi rivolto al servo di Francesco:

- E tu, gli disse, va'pure a letto, che hai portato abbastanza i frasconi - (3). E quegli, ricevuto con un abbassar di testa l'assenso del padrone, non se lo fece dire due

Quando furono soli, il Ciarpaglia, raccontò a Francesco come, un mezzo miglio innanzi d'incontrarlo, era incappato nello Shietta col compagno; il quale stato essendo del numero di quelli , che lo avevano accompagnato, quando Ser Maurisio gli avea fatto baciare il chiavistello della porta di l'irenze, riconosciuto che l'ebbe, richiesto gli aveva se per caso incontrato si fosse in Francesco Nasi. Edegli, sapendoche quando quella tal gente ricerca di alcuno, non lo ricerca per fargli l'elimosina; faccodo finta di parlar misteriosamente, s'ora tirato da parte, e avea di-

- Ci sarà il beveraggio?

mandato allo Sbietta: - Ci sarà, risposto aveva, e larghissimo.

- Dayvero? - Da birro ocorato.

- Quand' è così . . . ma come contiamo per lire, o per piastre?

- Conteremo per piastre ; e sai che Bindocco non guarda tanto per la sottile, quando le cose premooo.

- E questa preme assai ? - Cioè ? . . . non per esso, eh' è un bra-

ente sopra di sè, tolto dallo strascicare del-

s l'ale, che fanno i polli, a similitudine de' fresconi in sul somiere, che toccan colle punte. s vo ed onorato giovane, ma per esaminarlo a nuava in essa l'imminente rischio d'essere causa di fuorusciti.

- Esaminarlol . . . Ho inteso. Quand' è così dunque, e fidandomi alle tue promesse che conteremo per piastre . . . Ma se te lo faccio cogliere, passeremo la diecina ?

- Non diro che si passi, ma ci arriveremo.

- Dunque andate tutti e due verso l'Impruneta. Non vi fate vedere all' intoruo, finchè non annotta : e stasera , verso l'un'ora, investite la casa del Cappellano, e chiappa-

- Del Cappellano?

- Del Cappellano. - Ah l si, si, quello che nel xxx si lerò il collare, si fece soldato, e poi tornò a fare il

- Per l'appunto. È suo amico . . .

- E mi pare che la mattina del possesso di Sua Eccellenza parlasse con lui (1).

( - Che memoria che ha questo rinnegato, diceva il Ciarpaglia fra sè. - E - che mariolo è questo villano, - diceva fra sè lo Shietta, credendo che per dieci piastre volesse tradirlo. )

- Ci siamo dunque intesi. - E così si la-

la queste minute particolarità voluto era entrare il Ciarpaglia, per dare ai birri, e allo Shietta principalmente, che furbissimo era sicurezza della verità di quanto loro esponeva; onde mandarli a cercar Francesco in un luogo, dove ad essi dovea parer verisimile, ma dove credeva egli che in qualunque caso non si sarehhe mai rifugiato.

- Sicchè, prosegui rivolto ad esso, potete qui stare a vostro bell' agio, che i nemici per ora sono lontani. -

Benchè queste franche assicurazioni del Ciarpaglia potessero tener in quiete Franceaco sulla sua personale sicurezza; a quantunque si allegrasse seco stesso, vedendo che, in mezzo all'acerba tirannide in cui gemevaono, non era spenta negli nomini la virtù : pure non sapeva un istante distoglier l'animo dal crudel pensiere dei pericoli soprastanti alla vita della Luisa. Ogni altra qualunque imagine veniva interamente assorbita dalla riflessione, che per ogni istante, in cui da essa continuavasi a tenere il piede in Firenze, col timore in oni stava Piero che potesse dal Duca esser violentemente disonorata, conti-

(1) V. Cap. I.

uccisa. Stavagli sempre ja mente il terribile atto, in cui Piero gliele avea fatto intendere : uè sapeva darsi pace , nè acquetarsi pure na momento, anelando solo di esser fatto certo almeno, che la sua lettera le fosse pervennta, e che ella avesse indotto il marito a procurare la sua salute collo scampo. Intanto dal Ciarpaglia erano state nei dintorni procurate le cavalcature : e quanto più presto poterono furono in via. Tristo fu il viaggio, silenzioso, e non interrotto che da frequenti sospiri-Di tanto in tanto il Ciarpaglia provavasi a parlare per distrarre Francesco, ma sempre inutilmente. Talora, quando esso più forte sospirava, rivolgeva gli occhi maliziosamente al servo, come per dirgli : - La cosa debbe esser grave -; ma se la passava l'altro con un abbassar di testa, con fare un atto che nulla significava, e con dar poi di sprone alla bestia.

Quantunque per le cause già dette, avesse Francesco tutto le ragioni per affrettarsi , onde scampare dalle ricerche di Ser Maurizio; pure, vedendo il pericolo allontanato un poco dall' imminenza , nella quale trovato erasi nella mattina , l' augoscia per lo sta-to della Luisa assai ne poteva più del rischio proprio: nè quasi curavasi di far camminare speditamente il cavallo. A ciò però provvedeva il Ciarpaglia; che sovente passandogli innanzi col suo, dava moto agli altri. Così giunsero, ma tardissimo, poco l' intemperie curando della stagione, per vie traverse , e non toccando le dogane, al di sopra di Straggia. La casa della posta era in quel tempo al di sopra del castello, e posta in quel di Siena ; sicchè , vedendo geute adunata , dimandò il Ciarpaglia che cosa v' cra di nuovo; e udi che sparsa si era la novella della morte . di Ser Maurizio avvenuta in quel giorno stesso. Si era saputa da un postiglione fiorenti-no, ch' era passato per Siena. Le particola-rità s' ignoravano. Francesco non se ne rallegro, ne se ne dolse; hen comprendendo, quantunque terribilissimo fosse quell' womo; che egli era un istrumento e non altro; e che venti più si troverebbero prouti a far per calcolo quello, ch' ei faceva per istinto. Poco dopo giunsero a Monte Reggioni. Dopo una notte agitatissima , licenziando la mattina il Ciarpaglia, e impaziente sempre, poichè eolla morte di Maurizio potevasi credere che almeno in su quel subito non sarebbero si grandi le indagini e i rigori , si risolvette a inviare il suo servo alla Caterina, senza lettera ( per non dar sospetti , se fermato egli fosse all' andare) , ma colla commissione di vederla in quelunque modo, e pregarla di volergli scrivere tutto quello, che poten riguardarlo. Malgradn l' estrema fatica negli autecedenti giorni, si pose il servo subito in via, fino a an Casciano accompagnato dal Ciarpaglia, che lietissimo d'essere stato utile a Francesco, altra ricompensa non avea voluto fuorche quella di baciar la mano. Egli restò fermo in Monte Reggioni , aspettando colla più terribile incertezza l'esito di quell'ambasciata, Egli non vedeva che tinto in nero tutto quello che gli si presentava : e l'orrore glie se n' accrescea nella mente, di tanto in tanto tornando all' istante, in cui (scendendo per la picciola scaletta nella barca in Arno ) gli erano comparse quelle faci risplendenti verso il palazzo della Luisa.

E in fatti, potea dirsi che nulla di più lugubre annunziar si potea di quelle faci. Terminato il convito , o, come allor dicevasi, il pasto, in easa della sorella Maria, cominciò la Luisa a sentirsi male. Sopportò i primi dolori agl' intestini con fermezza; ma divenendo spasmodici, në potendo più la forza d'a nimo, di quel che ne potesse l'angoscia, le convenne far cenno alla Caterina : la quale uditala, e chiamato il marito, improvvisamente partirono; accompagnandola Lorenzo suo cognato, preceduto dai servi, che portavan le fiscenie : ed erano quelle vedute da Francesen. Ella ebbe appena forsa di condursi a casa Postasi a letto, c fatto venir subito Francesco da Montevarchi, la trovò che enminciavano i vumiti. La faccia era abbattuta, e gli nechi avevano già molto perduto del lor si vivo splendore. Conobbe il dutto ed avvednto fisico qual era il genere della malattia che l'angeva ; e ordinò vari palliativi, onde far mostra di operare qualche cosa , perchè rimedi più non ve n' erano. Benchè cauto egli fosse, ed avvezzo ad atteggiare il viso alla speranza, troppo era visibile il do-lore che l'opprimeva, tenendo la mano al polso di quella sventurata, perchè la Caterina non si accorgesse del gran pericolo in

ch' ella stava. Quando il Montevarchi fasciolla, e che essa gli venne dietro, come accade, per udir meglio, lontano dall' inferma quello cb' era da tamersi : dalle sue parole non avea potuto nulla trarre di men tetro non che di consolante; e partita ebe fu, disponevasi sospirando, e ritenendo le lagrime, a tornarvi , allorchè le donne della Luisa le dissero eome v'era stato Francesco Nasi, e che avea lasciato una lettera per la padrona. Esse non si erano attentate di dirlo a Luigi , non già perchè nulla sospettassero della spa virtu . ma perchè crederono che vi si parlasse di affari privati della famiglia di lei. Fecesi la Cateripa dar la lettera : pop esito un momento ad aprirla: e chiaro vi lesse l'aonunzio di quel che ella già temeva sul genere della malattia dell' amiea (1). Facendosi però animo, nascose la lettera, e torao dove rimasto era Luigi presso il letto della moglie, spaventato dai fieri sintomi di quel crudel malore, non articolando parola , non elevando palpebra ; ma cogli occhi fitti nel volto di quella vittima sventurata dell' umana perfidia. E in fatti le prendeva di tanto in tanto la mano, o bruciar la sentiva; indizio fatalissimo di quel che il Montevarchi avea conosciuto, ma che Lnigi non intendeva. E tutto questo avveniva nel tempo medesimo che Francesco tremava per la sua propria sicurezza, come veduto abbismo, ricoverato nella cappellina presso al Poggio Baron elli. Il suo servo giunse a Firenze due sere di poi. Recatosi dalla Caterina , non volevaco i domestici lasejarlo entrare, tanta era la desolazione, in cui trovavasi la loro padrona. Ma facendo egli forza, e dicando cho cosa di altissima importanza lo conduceva; uditosi da lei ch' era il servo di Francesco; dupo averlosinterrogato, e pianto, e disperatasi dopo alcune ore, gli consegnò scritte in usa carta le seguenti parole:

Sapeto quanto vi amo, Francesco, e re no do la più gran prova, non lasciando a mano inimica l'incarico d'infiggessi lo stile nel cuore. Piangete dunque, piangete, che n'abbiamo tutti ben cagione. La luisa e spirata melle mie braccia, perdonando s'suoi uemici, e cassando da tante

s egli avesse potuto, non volesse nella persona 2 della Luisa, con qualche ingganos, oco apalche 5 fraude imporre alcuna macchia all'onestà e alla 2 chiarezza del sangue lore cc. 1 (pgg. 587) ma tutti gli altri ne addebitano il Duca Alessandro, come vodressi alle Novana Sronicani in fine.

<sup>(1)</sup> Era fatale che questa sveoturata dovesse morir di veleno, o in ciò tutti gli Storici son d'accordo. Il varchi ne attribuisce la colpa alla famiglia di lei per impedire ceho il Duca Alessandro, eui eglino avevano per nemico, per 5 farc lor onta e dispetto in tutti que' modi che

miserie. Nell' acerbità dell' angoscia, un pensiero almeno vi conforti, che non potendolo come amante, clia nessuno amò come fratello più ferventemente e costan-

rtemente di voi.

Fu questa lettera per Francesco come nu colpo di fultinin che toglie i sensi, c sospende la vita. Dopo le parole é spirata, gli cadde di mano la carla, e stramazzò sul terreco, il serve tendi invano di prestargli quegli ajuti, che inutili sono, quando non gli accompagna l'a micrizia.

Doppiamente infelice, fuggendo la patria, e i fratelli di quella misera (che si armavano per rientrarvi) visse nella lontananza in mezzo agli effetti sempre rinascenti del suo dolore, e nella memoria sempre dolce e sempre

cara delle sue tante virtu.

Ma il rammarico, questo cancro roditore delle più stabili vite, dopo averlo accompagato in Genova, in Ferrara, in Venezia, ove fuggiva gli Strozzi da agni luogo dove si recavano; e dopo aver inteso la ruina di Filippo, senza giungere alla vecchiaja, gli fe-

ce terminare i suoi giorni.

Si erano da lui richieste dopo molto tempo ; e minatamente poi da molti s' interero o p; e minatamente poi da molti s' interero ( e raddoppiarono l'odio contro Alessandro) le triate a un tempo e asblimi particolarità della morte della Luisa... Ma con qual cuore, anzi con quale ardimento care potre di marrarle l'... Qual penna unana, sensa derre di rarle l'... Qual penna unana, sensa devia degamente il introno della più puri redella anune al consorzio degli Augeli, di dor 'ell' era discusa ?

## AVVERTIMENTO

Credo che non sarà discaro a'miei Lettori, che aggiunga sulla fine dei principali Personaggi da me condotti in iscena le seguenti

## Storiche notizie

Duca Alessandro. Quantunque il Varchi imputi alla famiglia della Luisa il crudel fatto del suo avvelenamento, gli altri Storici tutti son d'accordo ad imputarlo ad Alessandro : e il Segni (1) principalmente con quelle parole : « Sparata dai medici fu rappor-) talo con verità che l'era ( la Luisa ) mora ta di veleno. Si disse allora, e poi s'audò » verificando la fama, che il Duca sdegnato » contro di lei, la fece avvelenare : perchè, avendola a una festa richiesta dell'onor suo, gli diniegò, e ancora con parole vil-» lane: e seppesi che il ministro di questa » scelleratezza era stato Vincenzio Ridolfi fia gliuolo del Rosso, che con quelle donne ce-» nando » ( Maria e Luisa ) « aveva servito » a questo empio ufficio per compiacere il » Duca, Questo Vincenzio Ridolfi in Firen-» ze con Giorgio suo fratello s'erano allevati ocol Duca e con Ippolito, quando il Rosso » loro padre nel principio del pontificato di > Clemente , e nell' ultimo di quello di Leone, gli governava ancora fanciulletti, ond'erano familiarissimi di quel Priucipe; ed essendo giovani nobili , e senza punto di patrimonio, e con molte voglie, ebbero » ardire di commettere molte cose nelande. » Dopo la morte di lei, sentendo come da Filippo Strozzi si macchinavano in Roma cose nuove, lo fece citare con pubblico bando; ed essendo breve il termine della citazione, lo dichiarò ribelle insieme a Piero e a Lione suoi figli, confiscandone i heni (2). Allora, non avendo più alcun ritegno, si pose Filippo alla testa dei Fuorusciti , gli sovvenne di

tore in Ispagna a Carlo V. per dimostrare come crano stati violati i patti della Capitacione, e come Alessandro goverenava tiransione, e come Alessandro goverenava tiransione, e come della comencere di questo affare a quando eggi tora comencere di questo affare a quando eggi tora comencere di questo affare a quando eggi tora comencere di questo affare a para della consultata di Teorone del carenta petare di ritorno del Timperatore dalla conquinia di Tunisi, preparvati con grati a gegito a recearegi in acontro, per a consultata di Timperatore della conquina di Tunisi, preparvati con grati a gegito a recearegi in acontro, gianza dei Fiocentini .

3 Accattando da Filippo Strone di efemina del Fiocentini .

» ducati ... si parti di Roma in poste, avendo » preso venti cavalli , su quali messe i più segreti servitori , e più necessarj , e tolti ancora quattro Fiorentini, fra quali fu Dante da Castiglione ...... si messe in cammino verso Napoli , per riscontrare l' Imperatore in Sicilia .... Essendo arrivato a ltri in terra di Puglia ..., la sera, cenatosi » lietamente in quel luogo , dopo due ore il > Cardinale raccapricciatosi, e preso da dissenteria, e da doglie, in tredici ore mori ... I segni manifesti di veleno (3) mostrarono ... e la più certa fama fu che fosse stato ) il Duca Alessandro , che insospettito a ras gione di quella gita, non aveva saputo troyar modo più espediente per salvare la sua

» patrimonio, e con molte voglie , chbero » riputazione e lo istato. »

sa ratired domentere molte cone a clasade. » finna Carlo V. in Napoli, vi si recarono
Dopo la morte di lei , sentendo come da i Forcestini Fuorusciti, con l'Elippo Struzzi Filippo Struzzi i Roma co-alla teste, e peco dopo giunne il Duca Alexa
e more , lo fece citare con pubblico bando; sandor coi soni più valenti Consiglieri. Frande descube breu il termine più balance e sundo coi soni più valenti Consiglieri. Frande descube breu il termine più balance e soni con consideratione de la consideratio

(1) Pag. 180

(3) Segni, pag. 187, e seg. Lá si posson veder nominati gli autori del misfatto. Vedasi anche Varchi, pag. 537.

<sup>(</sup>a) Alcuni vogliono che ciò avvenisse dopo l'invio dell' Ambasciatore a Carlo V. di cui si parla solte.

Strozzi avesse promesso ai Cortigiani gran somme di danaro; maggiori ne offerse il Duca ; ed ebbe il disopra. Furono stabilmente convenute le nozze con Margherita figliuola naturale dell'Imperatore ; furono da lui accettate largamente le condizioni, che gli si vollero imporre ; e trionfante torno co suoi Consiglieri a Firenze, dove senza misura vendicandosi de' suoi nemici (1), riprese il solito tenore di vita , non perdonando nei casi d'amore ne a sesso, ne a condizione, ne a età. Tra le sue fantasie, venutogli ardentissimo desiderio della Caterina Ginori , zia di Lorenzino de' Medici : e a lui rivoltosi per ottenerne l'intento e egli che non aspettaya altro che una simile occasione , gli mos strò che vi sarebbo difficoltà ; pure che da » lui non resterebbe : ed in quel mentre aus dava intertenendo non meno di fatti , che s con parole un Michele del Tavolaccino per soprannome Scoronconcolo, a cui aveva fatto riavere il hando del capo , nel quale per un omicidio da lui commesso » era incorso . e spesse volte ragionando , si a doleva forte con esso lui, che un certo sacn cente di Corte aveva tolto senza cagione » nessana a uccellarlo, e prendersi giuoco » de' fatti suoi : ma "che al nome di Dio ... alle quali parole Scoronconcolo risentitosi subito, disse: - Ditemi solo chi egli è, e a lasciate poi fare a me , ch' e' non vi darà mai più noja ...

r Parendogli che quella notte (6 Gennajo 1536, stil Fiorentino, e 1537 stil comune) g fosse il tempo, favello dopo cena nell'orec-» chio al Duca , e gli disse che aveva finalmente con promissione di danari disposta la > zia ; che quando tempo gli paresse , se ne venissesolo e cautamente in camera sua (2), » ec. Così avvenne: ma in vece dei diletti di Venere il Duca Alessandro per mano di Lorenzino e di Scoronconcolo vi trovo misera-

mente la morte.

FRANCESCO GUICCIARDINI. Da coloro, che pongono l'ingegno e il sapere al di sopra di tutte le umane qualità , questo uomo sarà ri-guardato come fra i più grandi del suo secolo : ma da quelli , che reputano la virtù de-

(1) In un MS. da me posseduto, a carte 179, tergo, si legga: « Mostrossi crudele agli nomioi ... » facendoli morire miseramente, e murargli vivi ) infico tra' matteni e sassi, e sostenergli in vita ) per fargli più acerbamente morire. )

(a) Verchi , pag. 589. Egli udi narrarsi il fatto da Scoronconcolo stesso. Della Caterina dice il

vere andare innanzi a tutto , non potrà esecrarsi abbastanza la sna memoria. Esso fu il più crudele fra i cittadini a perseguitare, uccidere e confinare : fu lo scudo, sotto il quale si riparò il governo di Alessandro, quando la sua penna lo difese in Napoli davanti a Carlo V; e fu poscia l'autore della elevazione di Cosimo I. È prezzo dell'opera il vedere nel Volume Secondo della Storia di Alessandro (3) dell' Abate Rastrelli la NARRAZIONE DI GALEOTTO GIUGNI di quanto avvenne a Naoli : e come fino le più acerbe tirannidi di lui fossero dal grande Istorico Italiano convertite in mancanze private. Fra queste si citarono le morti della Luisa Strozzi (4) di veleno, e quella di Giorgio Ridolfi, di ferro; lo che esclude chiaramente che la prima venisse procurata dalla propria famiglia, come crede il Varchi. Ma tornando al Guicciardini , egli abbe il guiderdone meritato, perchè, dopo esserne servito Cosimo ne suoi fini. lasciandolo negletto da sè , odiato dall'universale, ugualmente che Francesco Vettori, termino miseramente, e para di veleno, i suoi giorni, come si è detto.

GABRIELE DI CESANO. Dopo la morte del Cardinale Inpolito de Medici, egli che n'era stato il guidatore in tutte le sue politiche azioni, si diede al servizio del Cardinal Salviati. Con esso venne in Firenze nel 1537 (stil comune ) quando quel zio di Cosimo I. davasi a credere di poterlo persuadere a rinunziare il Principato; nella quale occcasione im- .. bavagliato da Giomo e dall'Unghero, ed esaminato poi minutamente su tutti gli avvenimeuti della sua vita: quindi rilasciato, e inteso che ciò era stata una hurla, parti subitamente da Firenze, onde la burla non si convertisse in seria realtà. In fatti burla non fu, ma sospetto del nuovo Governo di Cosimo L. perché s'era fatto intendere come a già egli a sapera da un pezzo che il Duca Alessandro doveva essere ammazzato a (5). Dopo questo tempo fu tra i familiari del Cardinale Ippolito d'Este il II; passo seco in Francia sotto il regno di Francesco I; divenne Confessore di Caterina da' Medici, sostenne quel ministero per nove anni; e fu quindi creato Vescavo

Varchi che era t di maravigliosa bollezza, ma non > puoto meno pudica. >

(3) Firenze, 1781, presso Benucci a Comp.

(4) Ib. pag. 69 e segg. (5) Vedasi l'Elogio di Gabriele di Cesano nel T. Iv. degli Uomini illustri Pisani, dova trovasi questa particolarità, pag. 401.

di Saluzzo, nella quale sede, come apparisce anche dalla sua Iscrisione sepolerale, mori nel 1568. Fu anche dottissimo giureconsulto, filosofo e grecista insigue; siche meritò che Cladio Tolomei, nel suo famoso Dialogo, dovesi disputu del nome con cui chiamar si debe le in nostra volgar Lingua, non solamente lo introducessa a discustre coi Bembo, col Castiglione e col Trissimo, ma che dal suo nome intidalessa. Le curavo nuel Dialogo.

intitolasse IL CESANO quel Dialogo. FILIPPO STROZZI, Egli aveva, come veduto abbiamo, accettato l'incarico di Ambasciatore di Alessandro a Papa Paolo per dargli, come si snol dire, la burla: ma pratico della Corte di Roma, si adoprò con questo nuovo mezzo per giungere a'suoi fini : e se fin dall'avvenimento del Cardinal Farnese al trono pontificio, tutti sopevano che amico egli non era del Duca di Firenze, ne coltivo Filippo l'antipatia, nè resto mai di promoverla e di numentarla. Baccio Valori sino da quel tempo a lui si legò segretamente : si diedero la fede insieme di adoprare ogni modo acciò il Duca rninasse : e poichè su quei primi far differentemente non si potea, legarsi col Cardinale Ippolito, per opporto ni eugino; salvo, dopo aver ottenuto l' intento, di prendere quelle determinazioni, che consigliato loro avrebbero le circostanze. La proditoria morte della Luisa venne ad accrescere in quel padre tenerissimo il disdegno e la fermezza; e chiunque vorrà dalle azioni degli uomini giudicare doi loro interni sentimenti (quando non siavi causa per simulare), riconoscere dovrà che in un uomo com' era Filippo , la tanta grande affezione mostrata per Lorenzino, dopo l'uccisione del Duca Alessandro, per la più gran parte derivò dalla vendetta che preso aveva del sangue dell' innocente figliuola. Intanto sui primi mesi del pontificato di Paoto III egli diede opera per adunnre quanto più poten di danaro, sapendo com'è stato, sino dai tempi del padre di Alessandro (1) Magno, non solo il sostegno della guerra, ma sovente il mezzo della vittoria. A lui fecero capo in Roma tutti i Fuorusciti; quelli di minor conto, per avere in esso un protettore, ed i grandi e reputati per accrescersi reputaz:one e grandezza. Nè ecrtamente s'ingannerebbe chi dicesse, che riguardavasi in quel tempo non solo ( al dire degli storici ) come il primo cittudino, ma come l'uomo più impor-

tante d'Italia. Dinanzi a lui venne a cedere perfino il superbissimo animo di Anton Francesco degli Albizzi. Abbiamo veduto come stabilito avevano che il Cardinale Ippolito si recasse avanti ail'Imperator Carlo V; e, prevenendo la mente sun, esponesse il primo i gravami, che stavano contro Alessandro : e che quindi a lui dietro nel suo ritorno a Napoli venuti sarebbero gli altri, col mandato, o in compagnia dei Cardinali Fiorentini (2): l'autorità dei quali speravano di grandissimo peso nell'animo dell'Imperatore. Baccio Valori avea preso l'incarico di mostrarsi amico d' Alessandro, e come poi tento fare, di consigliarlo al suo peggio. La morte del Card:nale Ippolito venne in questo tempo ad accre-scere in apparensa la gioja dei Fuornsciti; ma in sostanza n diminuirne l'autorità. Poteva il Cardinale, poichè non era negli ordini sacri, rinunziare al Cappello, e sposando esso la figlia naturale dell' Imperatore, assicurare a quel Monarco la stabile alleanza di Firenze, che posta in mezzo all'Italia, gliene manteneva se non il possesso, almeno per la via di Livorno, ad ogni sua richiesta, l'eatrata. Ma, levato egli di mezzo, non potca l'Imperatore fidarsi che i Fuorusciti , di cui gli Strozzi adesso rimanevano i capi, sarehbero per facilmente rinunziare nll'amicizia ed all'alleanza di Francia; e in ispecie dopo il matrimonio della Cnterina nipote loro col secondo-genito del Re Francesco. Nullostante, dopo avere nimeno apparentemente deplorata la immatura morte di quel giovine Signore, a cui negar non si potevano molte helle qualith; Filippo Strozzi, coi tre Cardinali e coi primi Fuorusciti, si recò a Napoli presso Carlo V, e giunse coi suoi maneggi n guadagnarsi l'animo del Marchese del Vasto e di Ascanio Colonna, nei quali poneva l'Imperatore gran fede per le cose d'Italia. E fece nnche Filippo di più. Giunto che fu Alessandro in Napoli, e sottoposte a Cesare le querele dei Fuorusciti, e quindi le repliche del Duca, dettate dal Guicciardini; avendo scoperto che nell' animo di Don Piotro Zappada, stato innanzi a Firenze presso il Duen, si covavn sdegno ncerho contro di lui, deposito dodicimila ducati in maao di un frate di S. Domenico in Napoli; con promessa di rilasciarli al Ministro Spagnuolo, quando in modo si ndopernsse che i Fuorusciti ottenessero l'intento loro.

 Che solea dire d'esser padrone di prendere qualunque fortezza, ia cui fosse una porticella,

per dove potesse introdursi un muletto carico d'ero.
(s) Salviati, Gaddi, o Ridolfi.

Questo argomento, di assai maggiore importanza e rilievo di quelli esposti nelle carte, fece per un istante bilanciare la sorte dei Fuorusciti; ma in fine, tutto fu inutile, malgrado che chiara fosse a la mancanza di fede, essendosi nel trattato di Capitolazione » stipulato, che dovesse restare in lihertà Firenze, e la libertà s'era affatto distrutta... Nella sentenza pronunziata a favor del Duca. fu Alessandro a obbligato a rimettere in Firenze gli esuli, a restituire i loro beni, e a a dimenticare ogni inginria: invitando questi a dichiararsi se accettavano il benefizio, e promettevano al Duca fedeltà. Rifiutarono s cssi, rispondendo in iscritto che non erano » là venuti per domandare a Cesare con qua-Ii condizioni dovessero servire al Duca, ... » ma perchè rendesse loro la libertà solennemente promessa . . . . Questa generosa risposta fu applaudita per tutta l'Italia (1). Si ritirò Filippo Strozzi a Venezia, sperando in tempi migliori: ai quali pareva che dovesse aprirsi la strada dalla morte del Delfino di Francia, che lasciava il trono al marito della nipote. Là ebbe il primo la novella della morte di Alessandro, poiche Lorenzino ando a smontare a casa sua. Le accoglienze fattegli, e quindi l'aver dat , le sue sorelle in moglie ai suoi figli, causa furono, como vedremo, della sua morte.

Eletti Cosimo I, e andate a vnoto le pratiche coi Cardinali, Filippo Strozzi, di concerto col Re di Francia, che gli mandò quindicimila ducati (2) e lettere di proprio pugno , con Baccio Valori, Anton Francesco degli Albizzi, e Piero suo figlio, posto iusieme un picciolo esercito di quattromila fanti, e trecento cavalli (3), si mosse a traverso l'Apennino per venire dalla parte del Pistojese in Toscana. Ma bisogna pur credere non essere affatto vaua quella sentenza : - Cho niuno può contrastare al suo fato - : poiché non si saprebbe come dere adeguata, o almeno apparente e lontana causa dell'aver Filippo lasciato indietro le genti, ed essersi col Valori, coll'Albizzi e con pochi altri spinto innanzi , guardato appena da 25 cavalli; e seguitato poi solo da suo figlio Piero, che venne forse disperatamente anbito, per opporsi al gran pericolo del padre, con cento cavalli e seicento pedoni, Dicesi dal Segui che fu tradito Filippo da Niccolò Bracciolini da Pistoja, che ani-

mollo a venire animosamente, promettendo di dargli Pistoja : ma la scienza di tutti coloro, che governano le cose pubbliche, consiste appunto nell'operare in modo, che i tradimenti non avvengano, e soprattutto nel non affidarsi disarmati e deholi, a cominciare un impresa, che può essere in hreve tempo ajutata dalle armi. Se Pistoja volea ribellarsi, con più fiducia fatto l'avrebbe davanti a quattromila fanti e trecento cavalli, che al solo apparire di Filip-po Strozzi e del Valori con veuticinque. Si può leggere negli Storici la descrizione del modo col quale fu investita la rocca di Montemurlo dai soldati di Cosimo I; come fu disfatta la mano di soldati guidata da Piero Strozzi; come egli miracolosamente si salvasse; e come Filippo, Anton Francesco degli Alhizzi, e Baccio Valori con due figli e un nipete, fossero presi. Di là a pochi giorni (meno che Filippo Strozzi, e Paolantonio Valori, designato genero di Filippo) dopo essere stati posti al martoro, furono gli altri miseramente decapitati. Lo Strozzi, che arreso si era al Vitelli , Generale di quella fazione , veniva custodito nella fortezza , ben guardato ; ma lasciato libero non solo di recarsi a diporto nell'alto del castello, ma di ricevere ancora molti, parenti e cittadini amici suoi. Gli avea promesso il Vitelli di campargli la vita : mosso non tanto dall'affezione, poch'era suo compare, ma dall'avarizia ancora, poichè non si trascuravano da Filippo i modi, onde saziarla (4). Ma, per quanto valevole fosse la protezione del Vitelli, serviva egli a Carlo V, e gli conveniva obbedire. S' interposero per salvar la vita a Filippo, il Re di Francia, la Caterina, ed il Papa; ma tutto fu inutilmente. Il Vitelli, conoscendo di non potergli mantener la fede , dopo aver da Cosimo I riscossi diciottomila ducati di taglia , si ritirò dalla fortezza di Firenze, e ando ai servigi del Papa. Allor fu che, lasciato Filippo senza immediata protezione, il Duca Cosimo, duhitando che non tomasse in favore presso l' Imperatore , fece ogn' opera per averlo tosto nelle mani. c Ma I' Imperatore, che aveva promessa al Papa di campargli la vita, se non era colpevole della morte del Duca Alessandro, non la-» sciava intender altro, se non che bisognava sapere se egli era consapevole di quel fatto. » Per questa cagione ottenne il Duca di po-» ter farlo esaminare in fortezza sopra questo

<sup>(1)</sup> Pignotti, Lib. V, Cap. ultimo.

<sup>(3)</sup> Segni, pag. 257. (4) Segni, pag. 235.

punto, e commesse a Ser Bastiano Bindi, » Cancellicre degli Otto, la cura di questo negozio, alla presenza di Don Giovanni di » Luna. Furongli dunque dati alcuni tratti di s fune con gran dolore di Filippo, che di gena tilissima complessione quasi che morto fu » levato dal tormento, gridando Don Giovan-» ni, che era stato pur troppo; e Filippo a-» vendo sempre negato di non sapere di ciò s cosa alcuna, nè di avere in tal congiura mai

a comunicato consigli-2 Dopo questo, forono mease le mani addosso a Giuliano Gondl suo stretto amico , » il quale si stava con seco per intrattenerlo n il più del tempo nella fortezza, ed era da Filippo atato mandato innanzi a Genova a raccomandarsi al Principe Doria. Non ai s seppe mai la cagione della sua presa; si disa se hone ch' ei fo csaminato colla tortura, e per sno testimonio formato un processo ontro a Filippo, che si mandò in Ispagna all'Imperatore, per lo quale egli significò s che Filippo fosse dato in mano del Duca 3 Cosimo. Questo Giuliano stette gran tempo a innanzi che si sapesse nulla di lui essendo » stato fatto pigliare di notte, e di poi scopers tosi il caso, che era stato fatto prigione, a dopo un gran tempo fu confinato in fortez-> za, ed in luoghi, dove non gli poteva esser parlato, e così visse molti anni infino a tanto, che il Duca Cosimo gli fe' poi grazia di ridursi a casa sua in libertà. Da lui che ogs gi vive in Firenze non si è mai potuta ins tendere la cagione, perchè egli fosse messo al tormento; ma la fama è, che egli fosse s eseminato, acciocche per forza della fune ei > confessasse d'aver saputo da Filippo Strozzi s come egli era conscio della morte del Duca Alessandro , e che Lorenzo de' Medici con lui aveva comunicati quei consigli. S'udi poi l'anno maxxvim, come Filippo da se atesso s'era ammazzato in prigione per ajus to d'una spada appoggiatasi alla gola, atatayi lasciata a caso da uno di quei , che lo a guardavano; e di più pubblicarono alcuni » auoi seritti lasciati in aur un desco che diceyano: Se 10 non no raputo insino a qui vi-» vere, 10 saprò morire; e pregando Dio che a gli perdonasse, diceva anco: S' 10 non men-2 TO PERDONO, MANDA ALMENO QUEST'ANIMA B DOV' È OWELLA DI CATONE.

» Pubblicossene ancora un altro in questa sentenza;

a Exeriatur aliquis nostris ex essibus ulter.

Il ano corpo non fu mai veduto, nè si seppe mai in che luogo fosse sepulto, e la fama ots tenne nel volgo ch'ei si fosse per se atesso ammazzato, vedutosi, o credutosi, da lui di dover ire in maoo del boja ad esser giusti-» ziato. Più certa fama in fra pochi fu che Fi-» lippo fosse stato scannato per ordine del Castellano, o del Marchese del Vasio, che gli aveva promesso di non darlo in mano del » Duca; i quali, intesa la risoluzione dell'Ima peratore che voleva compiacere il Duca Co-» simo , l'avevano fatto scannare , e fatto ire I fuora voce che da se stesso si fosse ammaza zato. Si disse ancora quelle parole pubblia cate essere da Filippo, erano state fatte da » Pierfrancesco Pratese stato pedante del Du-3 ca (1).

Pieno, E Lione Strozzi La morte di Filippo recò dolore grardissimo, e concitò netempo stesso il più gran disdegno ne' suoi figliuoli. Piero principalmente, che aveva detto in Napoli c esser in primo luogo Fiorenti-» no , in secondo Francese : e che era per o chiedere la libertà della patria , prima a Dio poi al mondo, e finalmente al diavo-» lo: per restarne con perpetuo obbligo a chi di loro gliene concedesse (2); si credè deatinato ad esserne il vendicatore. Aveva egli preso servizio colla Francia; subito che i Fuorusciti partirono da Napoli, (mentre suo fratello imbarcavasi pelle galere di Malta ) ed imparò l' arte della guerra dal Conte Guido Rangone. Dopo avere nel 1536 contribuito a far levare l'assedio di Torino dagl' Imperiali, appena intese l'uccisione del Duca Alessandro si era recato di Francia in Venezia presso suo padre, come veduto ahhiamo, ed era stato pressochè testimone oculare della sua sventura, nella fazione di Montemurlo-Uditasi da Lione in Malta la tragica morte del padre, accorse in Francia; dove trovò sno fratello Piero, e dove ottenne impiego, ma non quale egli desiderava. Fu fatto capo di aquadra; fu inviato dal Re Francesco a Solimano II, fu quindi nel 1547 fatto duce di venti galere nell'armata che di F. ancia si

mando in Iscozia a soccorso di Maria Stuar-

delle Memorie di Uomini illustri Toscani, Livor-(1) Segni, pag. 245. (s) Vita di Filippo Strozzi, nel Tomo Primo no, 1757, pag. a4.

da , dove acquistò fama e riputazione gran- mare , riprese nel 1554 servizio colla Frandissima. Colmato di lodi dal Re, quindi eletto a far accelerare un armamento che preparavasi in Marsilia , osò nel 155 uscire dal porto per incontrare Andrea Doria, ehe soleava il Mediterraneo eon quarantaquattro navi, onde recarsi a Barcollona, per imbarcarvi l' Imperatore Massimiliano e la sua famiglia, ed ebbe l'onore che quel savio Ammiraglio, vedeado come l'armata Francese aveva il vantaggio del vento, si ritirasse sino a Villafranca, per indi spiagersi come fece in alto mare. Lo Strozzi si avviciao a Barcellona; ma non avendo truppe sufficienti per uno sbarco, si contentò di quella dimostrazione, e della presa d'alcuni legni, fin sotto il caanone degli Spagnuoli. Quest' iautile colpo di mano gli suscito viemaggiormente l'invidia de' suoi potenti nemici presso il Re di Francia : che ne ordino il richiamo : del che prevenuto Lione, montato soora una delle galepredate a Barcellona, e forzata la catena che chiudeva il porto di Marsilia, si rifugio a Malta (1). Mal soddisfatto dell' accoglienza ricevuta dal Gran Maestro di quell' Ordine , e dopo aver corso , e vagato per tre anni in

(1) Si possono vedere la De Thou le particolarità di questo avvenimento.

(2) Ai 24 di Giugno, 1554.

(3) Verso questo tempo fu scritta la seguente

Lettera del Duca Cosimo I. al Capitano Giovanni Oradini , per fare accidere proditoriamente Piero Strozzi ; estratta dall' Aauale XII della Socie-

tà Colombaria a c. 16, Streago mio Cariss. Ogni huon Principe debbe desiderare tre cose oltre a molte altre , l'una a di conservare l'onore, l'altra le State , la terza s d' aver eausa di provare li servitori , ed avere 3 o aver causa di provare li servitori, ed avere
o occasione di gratificati, o beneficarii. A noi
3 pare, che con la venata di Piero Strozzi ci sia
3 dato occasione di pensare a due di questo, la
5 prima di parreri troppa vergogna ele costui
3 insolente abbi procurato di venare a Sienn, e starei con troppo disonor nostro su gli ocehi ; oade abhiamo pensato di far due cose per questo mezzo, l'una di cercare per ogni via e verso di » levarci dinanzi questa vergogua; la seconda sperim atare li nostri servitori edamici fedeli, con avero occasione di beneficarli ; scrvendoci bene in questo affare , perehé della terza , di conserin questio austre perceu ucuta terza, u cousser-vai lo Slato, son ci passa per peasamento, che custiui ci possa nuocerer; essenda, noi per pror-volere in modo alle cose nostre, che largamen-so reveteramos incure. Onde per cogiure questa, nostra intentione siamo certi, quilpersona ave-re qualebe, amice confidente, che potesse per qualete modo addando in Sicon per via d'una archibusata , o in qualuaque altro modo , che

c.:, che aveva ricomiaciata la guerra in Fiandra e in Italia. Inviato a prendere il comando dene galere ancorate a Port' Ercole . e destinate a secondare le genti di terra mandate in Toscana, giuntovi qualche tempo innaazi, che giuagessero i rinforzi promessi dalla Provenza, facendo delle scorrerie nel Principato di Piombino, avendo investito il forte di Scarlino, difeso da soli ottanta uc.nini, un giorao la cui si era di troppo avvicinato per riconoscerne le fortificazioni, da un colpo di moschetto tiratogli da un coatadino nascosto fra i giuachi, fu mortalmente ferito. Condotto a bordo d' una galera, e trasportato a Castiglione della Pescaja, vi spirò, coatando l' anno 39 dell' età sua : morte immatara , e lacrimevole per un nomo si valoroso. Lascio grandissima fama di sè. Fu sepolto a Scarlino; ma nell' anno di poi, quando il Marchese di Marignano se no impossesso, con brutto e vile atto commise che se ue dissotterasse il cadavere , e one fosse gettato in mare (2). In questo tempo medesimo giunto era in Toscana dalla Francia suo fratello Piero . al soccorso di Siessa (3). Due anni innanzi

 migliore paresse a voi , levarei dinanzi l'arre ganza di costui ; o confidati assai che in voi sia totalmento l' animo di servirci, abbiamo pensato di proporvi questo, aeciò vegghiate di trova-) re almeao due persoao fidate, ma vorriano esse-· rc forestiere, o vero ribelli , o banditi dello Stay to nostro, li quali acconcinadosi in Siena per sols dati , o in qualuaque altro modo , che migliore paresse , potessioo , presa l'occasione ,o con archibuso, o altro ammazzare costui. Il che facendo, ci può prometter loro al fermo dieci mila s scudi , oltre ad acquistare la grazia nostra , e gradi, c provvisioni, come a voi paresse di prometter loro. Il che facendo sarà sotto parola di Principe eseguito da noi senza aleua dubbio, dis lazione, o scrupolo abbondantissimamente; e nel particolar vostro vi promettiamo raddoppiare prima la aostra buona grazia, secondariamente > tutfo quello , che voi sapete desiderare per utile od onor vestro, sapendo cho eon voi non hisogna usar termino di offerirvi dunari, perebe offereadovi quanto paé essere a comodo vostro coa la nostra haona grazia, largamente vi potrete promettere da noi quanto vi parrà esser necessario » per comodo , onore , ed util vostro. Non potriaa mo più di quello faceiamo incariearvi, e strin-s gervi il desiderio, che abbiamo di tal cosa, per-» ché parcado a noi , che ei tocchi nell' onore , e stimandolo sopra ogni altra cosa, pensate quan-to noi lo desideriamo, perchè schiene gli è mol-ti anal, che costui ha fatto professiono di fuoruscito, e che gli averiamo potuto nuocere molte

erasi trovato all'assedio di Lussemburgo, e nel seguente, ma con esito infelice, si era portato alla testa di settemila fanti e di pochi cavalli alla Mirandola, per prendere alle spalle il Marchese del Vasto, che combatteva nel Milanese. Ottenuto da Piero quello che dovca parergli l' alto oggetto de' suoi desideri; gli sforzi che fece la Francia, se pure slorzi si poterono chiamare, non corrisposero all'importanza della causa. Fece egli, giungendo in Siena, gli ufficj di savio Capitano, cercando di fortificar la città quanto più poteva; ma non se n'era partito appena, oude recarsi a Port' Ercole, per ugualmente fortificarlo, che Cosimol ruppe la guerra cootro Siena, e ajutato dalle armi Imperiali la circondò di ben ventiquattromila fanti, e di mille cavalli. Considerato Piero al paragone il picciol numero de suoi, poiche non pare che i Francesi, compresi gli ausiliari Grigioni, giu::gessero alla mettà, diedesi a percorrere la Toscana, entro nel Fioreotino, per quel di Volterra , venne a Pontedera e a Cascina, passò Arno a guado, benché l'aequa desse sopra il petto della fanteria, prese Monte Carlo, e ajutato di vettovaglie dai Lucchesi, che di mal occhio vedevano la grandezza del Duca di Firenze, s' impadroni di Pescia e di Montecatini , cacciaodosi d'ionanzi il Marchese di Marignauo, ch' era accorso per combatterlo, e seco lui non osava venir per anco a giornata. Ma in questo mentre giunsero al Marchese quattro- a Epernay, fu ivi sopolto.

mila fanti Italiani, duemila Tedeschi e quattrocento cavalli comandati da Don Giovaoni di Luna inviati da Milano , dove comandava per l'Imperatore Don Ferrante Gonzaga : e seppesi nel tempo stesso da Piero l'infelice morte di Lioue suo fratello. Non gli venne meno però l'animo : ma con varie scorrerie qua e la vagando, recandosi nella Valdichiana ebbe Marciano a patti; andò predando fin sotto le mura d'Arezzo; ed espugno con valore grandissimo e con furia uguale Fojano, che fu posto a sacco, combattendo da capitano e da soldato con rarissima prova. Fu questa fazione, come di grandissima vergogna pel Marchese, di lode grandissima per Piero: ma, quindi abbandonato dalla fortuna , e come vuolsi, per colpa o errore della cavalleria Francese, resto ferito e vioto nella battaglia, che si diede poco di poi sotto Lucigoano, il giorno secondo di Agosto del 1554.

Il Re di Francia, che dopo l'espugnazione di Fojano, gli aveva mandato il bastone di Maresciallo di Francia, disse che si pontiva d'aver ciò fatto, perchè dato più volentieri glie lo avrebbe dopo una perdita, che onorava il suo valore quanto una vittoria. Declinarono lo cose dei Senesi dopo questa sventura; o Piero, tornato in Francia l'anno seguente. dopo aver dovuto abbandonar Port' Ercole, di li a pochi anni, proseguendo a servir la Francia celle armi, morì gloriosamente all'ascedio di Thionville i so Giugno del 1558. Portato

petere ; o far si sugli occhi nostri di parer qual cosa , ora ci paro, che abbi cerco d'offenderci nell'ocore, e pero desideriamo sperimentare g'i » nostri servitori ed amici. Cercate duoque di tre vare due almeoo, o quelli che più vi paresse, che fossino atti a tal cosa , e vedeto di persuadergli a questo effetto , con ordioar loro quello intrat-> tenimeoto, che vi parrà, che basti per potere sa, che vi rimborseremo di quanto dessi loro, o y vi manderemo il modo, avvisandocelo per tale s effetto, come meglio vi parrà. Bisogna bene che > vi certifichiamo , che il tener voi segreto tal cosa importa assai , ma quando bene qualcuno di s loro la scoprisse a Piero , non per questo c' importa , ma solo lo diciamo del segreto per quello s tocca a chi avesse andare a far l'effetto. Del sa-

pere l'un dell' altro, o altri che andassino a que-

> volte, non mai abbiamo pensato tal cosa, ma

ora che vuole arrogantemente mostrare di com-

Di Fiorenza , li 5 di Geocajo matrit. Il Doca De Fronsnza.

<sup>»</sup> sto, tatto lo lasceromo risolvoro come meglio vi parrà. E questa nostra aremo caro resti appresso di voi , o l'abbruciate, come più vi parrà a pro-posito, e non venga io notizia d'altri che vostra, eccetto però se per aoimar qualcuno di quelli a-vesso a far lo effotto bisogoasse , però non ci e-» stenderemo più con questa , credendo aver satisfatto assai all' intenzion nostra , e pensiamo al ecrto dover anche restare satisfatti dell'opera y vostra , desidorando sopra modo tal cosa. Dare to i risposta particolare di quanto arete esegui-to, diccoloci li nomi quelli maodate, uco, o più che siano, e seuza fare dimostraziono di parlare , o venir da ooi per tal cosa , ci risponderete s io mano propria , cho noi solo vedremo il lutto , nè altra persona , che il Segretario che questa scriverà, sarà conscio di tal cosa : e Dio vi con-

(A) Fra i MSS, della Magliobechiana trovansi le Storie Fiorentine di Pietro di Marco Parenti al To-

mo VI, anno 1504, si legge quanto segue.

« Nell' Opera di Santa Maria del Fiore fu fatta statua colosca di marmo bianco da Michelangele » Berti Scultore egregia , alta braccia 9 , di peso » di libbre 18 mita. Deliberossi a lunga dove pe > avesse a cellocare : finalmento in diversi pareri per consiglio del Maestro si condusse in Piazza dei Signori , per opera di Simone del Pollajuolo architetto: il quale la sospese da terra con chlovi grossissimi accomandati in travoni , a mode che in forche stretta e poi da castelli doppi piramidati muniti a presso , pose tutta la macchina in su telni e vasi di legname fortissimi, sotto > cui metteva falanghe bilicate e corte: e median-> te li argheni , la tirava a forza d' uomini . . . . .

onde si peno giorni 3 a condurla in piazza. > Guardavasi la notte , per causa delli spiace-> voli e invidiosi : finalmente alcuni giovinastri assaltarono le gnardie ; e con sassi percossono o la statua , mostrando volerla guastare; onde eo-o nosciuti l'altro giorno; ne iurono presi dalli > Otto , e rimasene condannati nelle Stinche circa 8. ec.

Debbo l' indicazione di questa peregrina notizia al valente Pittore Signor Migliarini, dottissimn » in ogni rame di studj , che i guardano le belle (II) Estraggo dalle Poesie del Benivieni le poche

strofe seguenti , che si cantavano in queste sacre danze :

- Non su mai più bel sollazzo,
  - » Più giocondo , ne maggiore > Che per zelo e per amore

  - » Di Gesú divenir pazzo.

- > Sempre cerca , enera ed ama Ouel che il savio ha in odio tanto .
- > Povertà , dolori e pianto » Il Cristian, perch' egli è pazzo.
- Non in mai ec. > Discipline e penitenzia
  - > Son le sue prime delizie, n E i snoi gandj e le letizie
  - I martir , perch' egli è pazzo.
- Non fu mai ec. y lo vo' darti , animu mia ,
- > Un rimedio sol , che vale Quant' ogn' altro a ciascun male, ° Che si chiama la pazzia.
- 2 To tre once almen di speme ,
- Tre di fede, e sei d' amore, Due di pianto , e poni insieme Tutto al fuoco del timore.
- Fa di poi bollir tre oro .
- > Premi infine , e aggiungi tanto D' umiltà , e dolor quanto
- Basta a far questa pazzia. 2 lo va darti ce.
- O pazzia mal conosciuta Da color che t' han per pazza ec.

(C) Il Varchi , il Segni , il Nerli , l' Ammirato , l' Adriani, e quanti scrissero sotto Cosimo I. non potevano recar liberamente questa preziosa notizia. Il Mecatti , che scrisse molto dopo , ce lo dice chiaramente : > Non vi è dubbio che Cosimo dei Medici ebbe il Principato per opera particolarmente del Guicciardini, il quale quantunque difendesse il sun cieco trasporto con dire d'aver > fatto ciò , affinchè l' Imperatore non acquistasse > ragione alcuna sopra la libertà di Firenze, tut-> tavin fu mossa dal proprio interesse; perché po» co prima aveva il Guicciardini conchiuso puren-> tado coo Cosimo , dandogli una sua figliuola per » moglie; e già si cra fatta la scritta, e solo ni a-» spettava ch'egti tornasse di villa. Ma il Guicciar-

» dioi resto deluso in questa sua speranza. » T. II. » pag. 6>9.

(D) Ecco come narra il Vasari, nella Vita di Michelangelo , questo curioso avvenimento, allorche fu scoperto il David: Nacque io questo mentre, che vistolo so Pier Soderini , il quale piaciutogli assai , ed in quel mentre che lo ritoccava io certi luoghi disse a Michelsgnelo, che gli pareva che il naso di quel-> la figura fusse grosso - Michelagoelo accortosi > che era sotto al gigante il Gonfaloniere , e che la vista non la lasciava scorgere il vero , per sodisfarlo sali in sul sonte che cra accanto alle spalle , e preso coo prestezza nno scarpella nella man manca con no poco di polvere di marmo cho era sopra la tavola del poote, e cominciato a grattare leggieri cen gli scarpelli, lasciava ca-3 dere a poco a poco la polvere, ne tocco il naso da 3 quel che era. Poi guardato a basso al Goo falon:e-> re che stava a vedere disse: Guardatelo ora. A » memi piace più (disse il Gonfaloniere ) : gli a-» vete dato la vita. Così scese Michelaganlo, e a dello avere contenta quel Signore se ne rise Mi-

s chelagnolo, avendo compassione a coloro che

Naoque nel 1503, e fu speziale, ed aveva la bottega al canto alla Paglia, all'insegna del Saracino, oggi detta del Moro, dove ancora si vede. Attese di proposito allo studio delle lettere ; fu amicissimo del Berni e del Gelli; e ricevendo nella stanza dietro alla sua bottega i giovani più colti di Firenze, che colà si adunavano per leggervi le loro composizioni , fo in progresso di tempo ono dei fondatori delle due celebri Accademie di quella città , la GRANDE , cioè, o FIORENTINA ( la quale da prima si chiamo degli Unum, e dove il Grazzini prese il come di Lasca) la quale fu stabilita nel 154n; e dell'altra, della Csusca, ch' ebbe in-comiociamento quarant' aoni di poi. Compose Cam-medie, Novelle e Poesio. Nelle prima cede al Machiavelli; ma nelle seconde noo parmi che ceda a veruoo de' suoi contemporanei , e che vada molto innnezia quanti lo seguirono. Diceva anche all'improvviso; esercizio, che riguardavasi in quei tempi come un divertimento , e non come un cocupa-

per parere di intendersi non sanno quel che si a dicaco. (E) Anton Francesco Grazzini detto il Lasca è uno dei più eleganti scrittori dal secolo xvi ; ma per quanto parmi, non è apprezzato seconda il so o

merito : per colpa forse di coloro , i quali credano nei componimeo ti esser pochissima cosa lo stile.

## EPFCE

| Il' Ornatissi | ima Donna   | la Contessa Anastasia di Circourt     | 1       |
|---------------|-------------|---------------------------------------|---------|
| ull' argome   | nto della p | resente storia                        | 9       |
| apitolo       | L.          | Partenza Dolorosa                     | 11      |
| _             | ш.          |                                       | 20      |
| _             | Ш.          |                                       | 28      |
| _             | IV.         | Ambizione Delusa                      | 37      |
| =             | Y.          | II Risolversi.                        | 46      |
| _             | VI.         | Girolamo Benivieni s                  | 55      |
| -             | VII.        | 1 Sepoleri Medicei                    | 63      |
| _             | VIII.       | Il Bosehetto                          | 72      |
| _             | IX.         | Sospetto                              | 81      |
|               | X.          | La Corte d'Urbino                     | 89      |
| =             | XI.         | Espettazione                          | 97      |
| =             | XII.        | Apparizione Inaspettata               | 106     |
| =             | XIII.       | Seampo                                | 113     |
| _             | XIV.        | Incertezza e Dolore                   | 122     |
| =             | XV.         | Funerali                              | 128     |
| =             | XVL         | Between                               | 133     |
|               | XVII.       | Potenze<br>Caterina de Medici         | 140     |
| Ξ             | AVIL        | Matrimonio                            | 150     |
| _             | XVIII.      | Matrimonio                            | 159     |
|               | XIX.        | Solitudine                            | 165     |
| -             | XX.         | La Lorie di Francia                   |         |
| =             | XXL         | Il Ritratto                           | 171     |
| _             | XXII.       | Reminiscenze                          | 180     |
| Ξ             | XXIIL       | Il Dono                               | 188     |
|               | XXIV.       | Insidio                               | 197     |
| _             | XXV.        | Vendetta . e                          | 201     |
| _             | XXVI.       | Pisa                                  | 209     |
| _             | XXVII.      | Girolamo Amelunghi                    | 215     |
| Ξ             | XXVIII.     | Sdegni                                | 218     |
| Ξ             | XXIX.       | Carcere                               | . 230   |
| _             | XXX.        | Compassione                           | . 238   |
| Ē             | XXXL        |                                       | 244     |
|               | XXXII.      | L'Addio                               | . 253   |
| _             | XXXIII.     | Siena                                 | . 261   |
| _             | XXXIV.      |                                       | . 269   |
| _ =           | XXXV.       |                                       | 273     |
|               |             | Morte                                 | . , 281 |
| Notizio St    | oriche      | morte                                 | 290     |
| Illustrazio   |             |                                       | . 497   |
| Inustrazio    |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . (60.1 |

N. B. Alla pag. 33 in Nota 4 è corso l'errore d'Urbano VIIE dove dec dire Adriano VI, errore che dec correggersi anco nelle antecedenti cultioni.











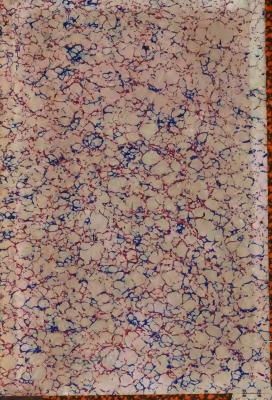

